









# COLLEZIONE

# STORICI E CRONISTI ITALIANI

EDITI ED INEDITI

Tomo IV.



# CRONICA

DI

# GIOVANNI VILLANI

## A MIGLIOR LEZIONE RIDOTTA

COLL' AJUTO

#### DE' TESTI A PENNA

CON NOTE PILOLOGICHE DI I. MOUTIER

R CON APPENDICI STORICO-GEOGRAFICHE

COMPILATE DA

FRANC. CHERARDI DRAGOMANNI

Tono IV.



FIRENZE SANSONE COEN TIPOGRAFO-EDITORE 1845. L'Editoro intende di calersi del diritto della Proprieta Letteraria per le coggiunto poste alla pressute Edizione.

## CRONICA

ъı

#### GIOVANNI VILLANI

# LIBRO DUODECIMO

Qui comincia il duodecimo libro; come il duca d'Atene e conte di Brenna di Francia occupò la signoria di Firenze, e quello che ne segui.

#### CAPITOLO PRIMO

Conviene cominciare il duodecimo libro, che richiede lo stile del nostro trattato; perch' è nuova materia, e grandi mutamenti e diverse rivoluzioni avvennero in questi tempi alla nostra città di Firenze per le nostre discordie tra'elttadini, e per lo male reggimento de' venti della balia, come addietro avemo fatta menzione; e fieno si diverse, che lo autore, che ful presente, mi fa dubitare che per gli nostri successori fieno appena credute di vero; e furono pure così, come diremo appresso. Tornando la detta pobile e grande oste e malavventurata da Lucca, e rendutasi Lucca a' Pisani, i Fiorentini parendo lore male stare, e veggendo che messer Malatesta nostro capitano non s'era ben portato nella detta guerra, e per tema del trattato tenuto col Bayaro, come addietro toccammo, e per stare più sicuri, elessono per capitano e per conservadore del popolo messer Gualtieri duca d'Atene e conte di Brenna di Francia, all'entrante di Giugno 1342, con salaro e cavalleri e pedoni ch'avea messer Malatesta, per termine d'uno anno. E volle il detto duca, o per suo agiamento, o per sua sagacità, o per quello che ne segui appresso, tornare a santa Croce al luogo de'fra-

ti minori, e la gente sua ailoggió d'intorno. E poi in calen d'Agosto appresso, finito il tempo di messer Malatesta, gli fu aggiunta la capitaneria generale della guerra, e che potesse fare giustizia personale in città e di fuori della città. Il gentiluomo veggendo la città in divisione, ed essendo cupido di moneta, che n'avea bisogno come viandante e peliegrino, e bench'egli avesse il titolo del ducato d'Atene non lo possedeva, avvenne che per sodduzione di certi grandi di Firenze, che al continuo vi cercavano di rompere gli ordini del popolo, con certi grandi popolani per essere signori e per non rendere il dehito loro a cui doveano dare, e sentendo le loro compagnie essere in maie stato (de'quali per innanzi ai luogo e tempo ci converrá fare menzione) al continovo a santa Croce l'andavano a consigliare, e di di e di notte il confortavano che si recasse al tutto la signoria libera della città in mano. Il quale duca per le cagloni dette, e vago di signoria, cominciò a seguire ii malvagio consiglio, e a diventar crudele e tiranno, per lo modo che nei seguente capitolo faremo menzione, sotto titolo di fare giustizia, e per essere temuto, e al tutto farsi signore di Firenze.

#### CAPITOLO II.

Di certe giustizie che 'l duca fece in Firenze per esserne signore.

Arvenne che il di di san Jacopo di Luglio, negli anni 1342, essendo molti Pratesi titi alia festa a Pistola, Ridolfo di messer Tegghiaio de Pugliesi venne per cutrare in Prato, che n'era ri-belio, con forza degi Ulbaldin del del conte Niccodò da Cerbaia, e con certi suoi fedeli, nimici de' Giuzzalotti, e con certi nostri contadini shanditi in quantità di quaranta a cavallo e da frecento fanti a piedi, perocche giti doveva essere data l'entra-ta della terra, e per sua disavveniura non gli venne fatto, ma fin preso con venti nostri shanditi sondonosene per Mugello agli thaldini, e menatone in Firenze preso con gli altri insieme: il duca lasciò i nostri shanditi sopra i quali avea la giuridizione, e ai detto Ridolfo, che non gli era sudditi ne shandito del comune di Firenze, a torto fece teggliare la testa; e questa fu in prima giustizia ch'egli fece in Firenze, onde molto ne fu biasimato d'asviu comindi di Firenze qui crudelta, e desse che n'eb-

be moneta da'Guazzalotti di Prato, ch'erano suoi nimici, ovvero ii fece come dice il proverbio de'tiranni, che dice, chi uno offende molti minaccia. Appresso all' entrare d'Agosto il duca fece pigliare messer Giovanni di Bernardino de'Medici stato per lo nostro comune capitano di Lucca, e fecegli tagliare la testa, apponendogli (e fecegli confessare) che per danari avea lasciato fuggire di Lucca e ire nei campo de' Pisani messer Tarlato d'Arezzo, ii quale aveva in sua guardia; e i più dissono ch'egli non ne avea colpa, se non di maia guardia. Appresso dei detto mese d'Agosto fece pigliare Guiglielmo degli Altoviti stato per lo nostro comune capitano d'Arezzo, e fecegii tagliare la testa, trovando per sua confessione per lui fatte molte baratterie, e aicuno disse che fu procaccio e spendio de' Tarlati d'Arezzo, i quali egli avea mandati presi a Firenze, come detto avemo addietro: e a ciò diamo in parte fede; e condannò uno nipote di questo Guiglielmo e Matteo di Borgo Rinaldi stati uficiali in Arezzo e in Castiglione Aretino, ciascuno in cinquecento fiorini d'oro, per avere commesse baratterie. Ancora fece pigliare Naddo di Cenni degli Oricelial grande popolano, il quale era stato in Lucca uficiale sonra le masnade de'soldati, e fecezii rimettere nella camera del comune quattromila fiorini d'oro, i quali si disse ch'egli avea avuti da' Pisani sotto falso trattato tenuto con loro, e giurato sopra Corpus Domini di fare loro complere l'accordo di Lucca, quando Cenni di Naddo suo padre era de'priori di Firenze, come toccammo nei guinto canitolo addietro. E oltre a ciò gli fece rimettere florini duemilacinquecento d'oro, i quali confesso avere guadagnatí in Lucca nelle paghe de'soldati e della vittuaglia; e per grazia e per prieghi di molti popoiani gli perdono la vita, e prese da lui malievadoria di fiorini diecimila d'oro, e diegli i confini a Perugia. E per simile modo fece rimettere a Rosso di Ricclardo de' Riccl, compagno del detto Naddo e camarlingo in Lucca, fiorini tremilaottocento d'oro confessati che avea avuti in sua parte, e guadagnati in Lucca sopra i soldati e sopra la vittuaglia; e per simile modo a grandi prieghi gii perdonò la vita, e miselo in prigione per l'avere e per la persona,

#### CAPITOLO III.

Come il duca d'Atene inganno e prese e tradi i priori, e fecesi signore di Firenze ovvero tiranno.

Per le dette giustizie fatte in avere e în persona di quattro popolani i maggiori di Flrenze e delle maggiori case, Medici, Altoviti, Ricci e Oricellai, il duca fu molto temuto e ridottato da tutti i cittadini, e i grandi ne presono grande baldanza, e il popolo minuto ne fece grande allegrezza, perchè avea messo mano nel reggimentos e quando il duca cavalcava per la città, andavano gridando viva il signore, e quasi in ogni canto e palagio di Firenze era dipinta l'arme sua per gli cittadini, per avere la sua benivolenza, e chi per paura. In questo tempo spirò l'uficio de' venti della balla stati rettori ovvero guastatori della repubblica di Firenze, tra per le cagioni dette nelli loro processi addietro, e lasciando il comune în debito di più di quarantamila florini d'oro co' cittadini, sanza il debito promesso a messer Mastino. Per le dette cagioni il duca ne monto in grande pompa, e crebbegli la speranza del sno proponimento d'essere al tutto signore di Firenze col favore de' grandi e del popolo minuto, e cost gli venne fatto, e per consiglio di certi grandl ne richlese i priori, ch' allora erano nell' uficio. I dettà priori con gli altri ordini cloë, i dodici buoni nomini e i gonfalonieri delle compagnie, e con altri consiglieri, in milia guisa vollono acconsentire di sottomettere la libertà della repubblica di Firenze sotto giogo di signoria a vita di nenno, il quale non fu mai acconsentito ne sofferto per gli nostri padri antíchl, nè all'imperadore, nè al re Carlo, nè a neuno suo discendente, che tanto fossero amici o confidenti in parte guelfa o parte ghibellina, ne per isconsitte o male stato ch' avesse mai il nostro comune. Il detto duca per sodducimento e conforto quasi di tutti i grandi di Firenze, spezialmente di quegli della possente casa de' Bardi, e Rossi, e Frescobaldi, e Cavalcanti, Bondelmonti, Adimari, Cavicciuli, Donati, Gianfigliazzi, Tornaquinci e Pazzi, per rompere gli ordini della giustizia ch'erano sopra i grandi, e così promise il duca di fare: de'popolani farono questi : Peruzzi , Acciainoli , Bonaccorsi , Antellesi e loro seguaci, per cagione e male stato delle loro compagnie, perchè

il duca gll sostenesse in istato, non lasciandogli rompere, nè stringere a pagare i loro creditori. E gli artefici minuti, a cul era splaciuto il reggimento de'venti popolani grassi della balia, tutti se gli proffersono in aiuto e in arme. Il duca, il qual era sagace e nutrito in Grecia e in Puglia più che in Francia, veggendosi tanto favore e segulto, la vigilia di nostra Donna di Settembre fece ire uno bando per la città, che volea fare parlamento la mattina vegnente in sulla piazza di santa Croce per bene del comune. I priori e gli altri reggenti sentendo la trama del duca e del suo mal consiglio, non sentendosi forti nè provveduti, e temendo cho faccendosi il detto parlamento non fosse discordia o romore, o commutaziono di città, st v'andarono parte de' priori o de' loro colleghi la sera a santa Croce a trattare accordo col duca: e dono molto, tirata e dibattuta la querela, essendo molto di notte rimasono in questa concordia col duca, cioè; che il comune di Firenze gli darebbe la signoria della città e del contado per uno anno, oltre al tempo ch'egli l'aveva, con quella giuridizione e patti e gaggi ch'ebbe messer Carlo duca di Calayra o figlinolo del re Ruberto gli anni di Cristo 1326; e questo accordo si fermo per vallati e pubblici istrumenti e carte per più notai dall'una parte e dall'altra, e saramentò in sul messale che conserverebbe in sua libertà il popolo e l'uficio de priori e gli ordini della glustizia, riducendosi il detto ordinato parlamento la mattina in sulla piazza de'priori per osservare i patti sonraddetti. La mattina di nostra Donna, a di 8 di Settembre 1342, il duca fece armare la sua gente intorno di centoventi uomini a cavallo, e avea in Firenze da trecento de'suoi fanti, e quasi tutti I grandi di Firenze erano dal suo lato: messer Giovanni della Tosa e i suoi consorti furono con lui a cavallo insieme con gli altri grandi e popolani suoi amici con l'armi coperte, e accompagnaronlo da santa Croce alla piazza de' priori presso all' ora di terza. I priori insieme con gli altri ordini del comune scesono del palagio, e assettati a sedere col duca in su la ringhiera, fatta la proposta, messer Francesco Rustichelli giudice ch' era allora priore, si levò suso ad aringare sopra ciò; ma com' era ordinato, non fu lasciato troppo dire, ma a grida di popolo per certi scardassieri e popolazzo minuto, e certi masnadieri di certi grandi uomini, cominciarono a gridare dicendo: Sia la signoria del du-

Gio. Villani T. IV.

ca a vita, sia il duca nostro signore (a). E preso per gli grandi, il portarono in sul palagio, e perchè li p lagio era serrato gridarono alle scure; sicchè convenne che s'aprisse tra per forza e per inganno il palagio, e misonio in palagio e in signoria; e i priori furono messi nella camera dell'arme del detto palagio vilmente. E fu tolto per certi grandi il gonfalone e il libro degli ordini della giustizia sopra i grandi, e poste le bandiere del duca in su la torre, e sonate le campane a Dio laudamo. B fece la mattina all'entrare del palaglo in su la porta due cavalieri, messer Cerrettieri de'Visdomini ch'era suo scudiere e famigliare, e Ripierl di Giotto da san Gimlgnano stato capitano dei fanti de'priori, il quaie acconsenti si tradimento d'aprire e di dargli il palagio del popolo, che agevole gii era a difenderlo, com' egii era tenuto e dovea fare per suo onore. Assentl al detto tradimento messer Guiglielmo d'Asclesi aliora capitano del popolo, il quale rimase poi con iul per suo bargelio e carnefice, diiettandosi di fare crude giustizie d'uomini. Messer Meliaduso d'Ascoli aliora podestà di Firenze non voite assentire al detto tradimento, anzi volle rinunziare l'uficio della podesteria; benchè si disse per aicupo che tutto ii fece a frodo e luganno. perocché poi rimase pure suo uficlale. Il duca e i grandi feclono grande festa d'armeggiare, e la sera grandi luminarle e faiò: e ivi a due di appresso si fece il duca confermare signore a vita per gii opportuni consigli, e mise i priori nel paiagio de' Figiluoil Petrl dietro a san Piero Scheraggio con ventl fanti solamente, che ne solevano prima avere cento, levando loro ogni uficio e signoria; e ievò l'arme a tutti l cittadini priviieglati, e di che stato si fossono, e poi all'ottava di nostra Donna fece ii duca grande festa e solennità a santa Croce per la sua signoria, e fece offerire plù di centoc inquanta prigioni; e il nostro vescovo sermonando molto il iodò di magnificenza al popolo. In questo modo con tradimento il du a d'Atene nsurpò la libertà della città di Firenze ch'era durata cinquant'anni, in grande libertà, stato e signoria. E noti chi questo leggerà, come iddio per gli nostri peccati in poco tempo diede e permise aila nostra città tanti flagelli, come fu difuvio, carestia, fame, mortalità, sconfitte, vergogne d'imprese, perdimento di sustanze e di moneta, fallimenti di mercatanti, e danni di cre-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice a.º t.

denza, e ultimamente di libertà ba recati a tirannesca signoria e servaggio. E però, per Dio, carissimi cittadini presenti e futnri , correggiamo i nostri difetti , e abbiamo tra noi amore e carità, acciocchè noi piacciamo all'altissimo iddio, e non ci rechiamo all'uitimo del giudicio della sua ira, come assai ci mostra chiaro per je sue visibili minacce: e questo basti a' buoni intenditori, tornando a nostra materia de'processi dei duca. Poi appresso ch'egli ebbe la signorla di Firenze, a di 24 di Settembre ebbe la signoria d' Arezzo, e quella di Pistoja, dove avea già suoi vicari ii duca per lo comune di Firenze, gli si dierono a vita; e poco appresso per simile modo si dierono Colle di Vaidelsa e san Gimignano e poi la città di Volterra, onde moito si crebbe lo stato suo e signoria, e ricoise a se tutti i Franceschi e Borgognoni ch'erano al soido in Italia, di che tosto ne ebbe più di ottocento, sanza gi'italiani, e molti suoi parenti vennero a iul infino di Francia per le novelle ite di ià di lui, e della sua signoria e gioria. E quando ciò fu rapportato al re Filippo di Francia suo sovrano, subitamente disse a'suoi baroni che gii erano d'intorno in sua lingua; Albergè il est le pelerin, mais il y a mauvais ostel, il quale fu uno proverbio moito di vera sentenzia e profezia, come poco tempo appresso gli avvenne. Ancora non è da dimenticare di mettere in nota una breve lettera d'ammonizione e di grande sentenza, che si trovò la uno suo forziere quando e' fu cacciato di Firenze, la quale già avea mandata ii re Ruberto quando seppe ch'egli avea presa la signoria di Firenze sanza sua sanuta o consiglio, la quale di latino facemmo recare in volgare per seguire il nostro stile, la quale dicea cost:

#### CAPITOLO IV.

La copia della lettera che il re Ruberto mandò al duca d'Atene, quando seppe ch'egli avea presa la signoria della città di Firenze.

- Non senno, non virtù, non lunga amistà, non servigi a me-
- ritare, non vendicatogii delle loro onte, t' ba fatto signore
  de' Fiorentini, ma la loro grande discordia e il loro grave
- · stato, di che se'loro più tenuto, considerando l'amore ch' e-
- · glino t'hanno mostrato, credendosi riposare nelle tue brac-

· guesto. Che tu ti ritenga col popolo che prima reggeva, e · reggiti per lo loro e nel loro consiglio per la tua fortifica-· zione, e osserva giustizia e 1 loro ordini; e com' eglino sl · governavano per sette, fa'che tu ti governi per dicci, ch' è · numero comune, che lega in se tutti i singulari numeri, ciò · vuol dire non gli reggere per sette nè divisi, ma a comune. · Abbiamo inteso che traesti quelli rettori della casa della lo-· ro abitazione, ciò vuol dire de'priori, del palagio del popolo · fatto per loro, rimettlyigli a contentamento del popolo, e tu · abita nel palagio ove stava nostro figliuolo, cioè nel palagio · ove stava il loro podestà, ove abitava il duca di Calavra, · quando fu signore di Firenze. E se questo non fal, non ci · pare che tuo stato si possa sostenere innanzi per ispazio di · molto tempo. Robertus rex Jerusalem et Siciliae. Dat. Nea-· poli die XXII. Septembris MCCCXLII. octava inditione ·. E non è da lasclare di fare memoria della sformata mutazione d'abito, che ci recarono di nuovo i Franceschi, quando venne Il duca in Firenze, che anticamente il loro vestire e abito era il più bello e nobile e onesto che di niuna altra nazione, a modo di togati Romani; si si vestivano i giovani una cotta ovvero gonnella corta e stretta, che non si noteano vestire sanza l'ajuto altrui, e una correggia come cigna di cavallo con isfoggiata fibbia e nuntale, con isfoggiata scarsella alla tedesca sopra il pettignone, e il cappuccio vestito a modo di scoccobrino col batolo întino alla cintola e più, ch' era cappuccio e mantello, con molti fregi e intagli ; e il becchetto del cappuccio lungo iufino in terra per avvolgerlo al capo per lo freddo, e colle barbe lunghe per mostrarsi più fieri ln arme, E i cavalieri vestiti d'uno sorcotto ovvero guarnacca stretta cintavi suso, e le punte de' manicottoli lunghe infino a terra foderati di vaio e ermellini. Questa stranianza d'abito non bello nè onesto, fu di presente preso per gli giovani di Firenze, e per le donne giovani con disordinati manicottoli, come per natura siamo dispostl nol vani cittadini delle mutazioni de'nnovi abiti, e l strani contraffare oltre al modo d'ogni altra nazione, sempre traendo al disonesto e a vanitade; ció fu segno di futura mutazione di stato Lasceremo di ciò, e diremo d'altre novità di fuori di noi che furono ne'detti temni.

#### CAPITOLO V.

Come i ghibellini d'Arezzo entrarono per furto nella terra, e furono cacciati poi.

Nel detto anno 1342, a dl 7 dl Giugno, non essendo ancora il duca al tutto signore di Firenze, ma era capitano della guardia della terra e come generale della guerra, i Tarlati rimasi fuori d'Arezzo coll'aiuto del capitano di Furli, e di quello di Cortona, e di quegli da Paggiuola, e Pazzi di Valdarno e Ubertini, in quantità di trecento cavalieri e tremila pedoni, la mattina per tempo, per trattato di certi ghibellini ch' erano dentro, furono intorno ad Arezzo, e fu data loro porta Buia, e quella tagliata e aperta, buona parte n' entrarono dentro per correre la terra. La masnada del duca e del comune di Firenze ch'era in Arezzo a cavallo e a piedi con gli altri cittadini guelfi che v'erano francamente combattendo difesono la terra, e cacciarono fuori per forza i nlmici con grande danno di mortl e dl presl. E poi cacciarono d' Arezzo molti ghibellini chi per ribelli e chi per confini, i quali pol con molte castella de' Tariati, ch' eglino rubellarono, feclono grande guerra ad Arezzo. Poi a di 29 di Luglio messer Tarlato d' Arezzo con quattrocento cavalieri e pedoni assai valicò l'Ambra, e venne di qua da Montevarchi, guastando quello che vi trovò di fuori, sanza niuno contasto. In quegli tempi Francesco di Guido Molle degli Ubertini, fratello del vescovo d'Arezzo, rubello al comune di Firenze Castiglione per tradimento di certi terrazzani. salvo la torre ch'era in su la porta, che v'era il castellano per lo duca; il quale Fraucesco di Guido malprovveduto, per lo soccorso tostano delle nostre masnade a cavallo e a piedi che erano in Montevarchl, con gli altri Vadarnesi , si ricoverarono il castello, e fu preso il detto Francesco di Guido e menato a Firenze al duca, ed egli gli fece tagliare la testa; e poi il detto Castiglione degli Ubertini prima fu tutto rubato, e poi arso e diroccato e disfatto.

- 4

#### CAPITOLO VI.

#### Quando mori Carlo Umberto re d' Ungheria.

Nel detto anno 1342, del mese d'Agosto, morl Carlo Umberto re d'Ungherla e nipote del re Ruberto e figliuolo che fu di Carlo Martello; del quale fu grande danno, perchè era signore di grande valore e prodezza. Rimasono di lul tre figliuoli, Lodovico, Stefano, e Andreasso: Il quale Lodovico primogenito fu coronato re del reame d'Ungheria, il secondo, ovvero il terzo, fu coronato del reame d'Appollonia, e poco tempo appresso la reina d' Ungherla, moglie che fu del detto Carlo Umberto e figliuola del re d'Appollonia, valente e savia donna , saputa la morte del re Ruberto, che mori il Gennaio vegnente, come appresso si farà menzione, si passò in Puglia e a Napoli con l'altro suo figliuolo Andreasso, a cul succedeva il reame di Cicilia e di Puglia, con molti grandi baroni ungari per dare favoro e consiglio al detto Andreasso, ch'era molto giovane; e all'altro figliuolo rimase il reame d'Appollonia per retaggio della madre.

#### CAPITOLO VII.

Come papa Clemente sesto fece più cardinali, infra quali fece cardinale messer Andrea Ghini di Firenze vescovo di Tornai.

Nel detto anno, per le digiune di Settembre papa Clemento sesto appo Vignone, ov'era la corte, fece dieci cardinali, I nove oltramontani, e l'altro messer Anúrea Ghini Malpigli antico cittadino di Firenze d'Ovto san Michele, il quale era vescovo di Tornal, e molto amico del re di Francia, e a san preghiera fu fatto cardinale. Ma, come placque a Dio, mori fra l'anno andando in Ispagna per legalo, onde ne fu grande danno, chi-cra savio e valente, e se fosse vivuto avrebbe fatto onore e pro alla nostra città. Avenme fatta memoria, perchè pochi cardina-lì o papi sono stati di tanta città comé Firenze, per lo poco studio che i Fiorentini fanno fare a' loro figliuoli per essero cherici, che di più non si ricorda che venisse a lanta dignità.

se non il cardinale Ottaviano degli Ubaidini; e dicesi, ma non l'affermo, che fu uno papa florentino di casa i Papeschi, e uno cardinale de Reliagi di porta san Piero al tempo d'Arrigo terzo imperadore. Lasceremo alquanto delle novilà d'intorno, e seguiremo i processi dei duca d'Alene, che assai ne cresce materia.

### CAPITOLO VIII-

Quello che il duca d'Atene fece in Firenze mentre che ne fu signore, verero tiranno.

Come il duca d'Atene fu fatto signore, e avuta la signoria di Firenze per io modo detto, per avere meno a contendere di fuori, credendosi fortificare dentro il suo stato e signoria, fece di presente pace e accordo co'Pisani e con tutti i ioro seguaci, non guardando a onte o vergogne del comune di Firenze, ove i Fiorentini speravano ch'egli facesse ogni ioro vendetta; e a di 14 d'Ottobre si pubblicó e bandi in questo modo , cioè: che la città di Lucea rimanesse a' Pisani per quindici anni, e poi rimanesse in istato comune, rimettendovi ai presente gii usciti gueifi di Lucca che tornare vi voiessono, rendendo loro i ioro beni, e mettendo i Lucchesi in Lucca per podestà cui eglino volessono, ii detto tempo rimanendo a'Pisani la guardia dei castello deil'Agosta ch'è in Lucca, e tutta ia guardia e dominazione della terra. Il podestà di Lucca non aveva altro che il saiario e 'i nome, che aitra signorta poco potea fare più che placesse a'Pisani, ma pure era una possessione per lo nostro comune, e freno a'Pisani mentre che il duca dominava Firenze, dando i Pisani ai duca ogni anno ottomiia fiorini d'oro; e i detti danari davan per censo ii di di san Giovanni in una coppa d'argento dorata: faccendo franchi i Fiorentini in Pisa per cinque anni, dove prima erano franchi per sempre per gli patti antichi, rimanendo d'accordo a'Fiorentini tutte ie castella di Vaidarno e di Valdinievoie, che egiino si tenevano, e Barga e Pietrasanta; e che i Fiorentini dovessono rimettere in Firenze e trarre di bando tutti i joro rubelli nuovi e vecchi, stati al servigio e lega co'Pisani, e perdonare agil Ubaidini e a'Pazzi di Valdarno e agii Ubertini, e trarre di pregione i Tariati d'Arezzo rendendo loro pace, e trarre di pregione messer Giovanni

Viscouli di Milano, e così fu fatto di presente; il quale messer diovanni Viscouli il diace vesti nobilemente, e forni di cavalili o di danari, e fecelo accompagnare intino a Pisa. Il detto messer diovanni domando a Pisani l'ammenda ad esuoi danni e Interessi avuti per loro; gl'ingrati Pisani noi vollono udire, ma appuesongli che egli era venutio in Pisa per trattare cospirazione per lo duca o comune di Firenze nella terra, e costi i parti villanamente; della quale cosa messer Luchino signore di Milano prese molto sdegno contra Pisani, come si porti trovare legendo. Per lo delto accordo dal duca a Pisani tornaro il Bardie e i Fressobiddi e i loro seguaci in Firenze, combrendi pato, e i Pisani lasciarono ogni prigione fiorentino, e i loro collegati ch'e-rano presi in Pisa e in Lucaca.

A di 15 d'Ottobre il duca fece in Firenze nuovi priori, I più artefici minutl, e mischlati di quegli che l loro antichi erano stati ghibellini; e dicde loro uno gonfalone di giustizla cost fatto di tre insegne, ciò fu di costa all'asta l'arme del comune, il campo bianco e il giglio vermiglio; e appresso in mezzo la sua, il campo azzurro c bilottato un leone ad oro, e al collo del leone uno seudo coll'arme del popolo; appresso l'arme del popolo Il campo bianco e la croce vermiglia, e di sopra il rastrello dell'arme del re : e mise i priori dove prima stava l'esecutore in sulla piazza con poco uficio e minore balla, con poco onore, sanza sonare campana o congregare il popolo, com'era usanza. Del detto nuovo e dissimulato gonfalone, i grandi che aveano fatto signore il duca, credendosi che al tutto egli annutlasse il popolo in detto e in fatto, come avea promesso loro, si si turbarono forte, e massimaniente percué in que'di fece condannare uno della casa de'Bardi in cinquecento fiorini d'oro a condizione della mano, perchè avca stretta la gola a uno suo vicino popolano perché gli diceva villania. E cost puttaneggiando dissimulava il duca co' cittadini, toglicado ogni baldanza a'grandi che l'aveano fatto signore, togliendo la libertà e ogni balla e uficio, e altro che il nome de' prlori e popolo non rimase loro : e cassó l'uficio de' gonfalonieri delle compagnie del popolo, e tolse loro I gonfaloni, e ogni altro uficio e ordine del popolo che fosso levò via, se non a suo beneplacito reggendosi co'beccai, vinattieri, e scardassieri e artefici minuti, dando loro consoli e rettori al loro volere, dimembrando loro gll ordini dell'arti a chi erano sottoposti per

volere maggiore salario di loro lavoril. Per le sopraddette cagioni c aitre fatte per lui, come si troverà leggendo assai poco appresso, si formò cospirazione contro il duca per i grandi e nopolani medesimi che l'aveano fatto signore, come loslo si polrà lroyare. E fece lorre tulte le halestre grosse a'cittadini . e fece fare l'antiporte dinanzi al palagio del popolo, e ferrare le finestre della sala di sotto ove si facea il consiglio per gelosia e sospelto de'citladini, e fece comprendere intto il circuilo dal detto palagio a quegli che furono de' Figltuoll Petri, e le torri e case de'Manieri, e de'Mancini, e del Belio Alherti, comprendendo tutto l'antico gardingo e entrando in sulta piazza. Il delto compreso fece cominciare e fondare di grosse mura e torri e barbacani per fare col palagio insieme uno grande e forte castello, lasciando il lavorio d'edificare il Ponle veccbio, ch' era di tanta necessità al comune di Firenze, logliendo di quello pictre conce e legname. Fece disfare le case di santo Romolo per fare piazza fino alle case del Garbo. E mandò a corte al papa per ticenza di potere disfare san Picro Scheraggio, sanla Ciclia, e santo Romolo, ma non gli fu assentito per ia Chiesa di Roma. Fece torre a'cittadini certi palagi e fortezze e betje case ch'erano nella circumstanza del palagio, e misevi dentro suot baroni e sua gente sanza pagare alcuna pigione. Fece fare alle porte nuovi antiporti di costa a'vecchi per più fortezza, e rimurare le porte. Di donne e di donzelle de'cittadini per se e per sue genti si cominciarono a fare di forze e di violenze e di talde cose; e lafra l'aitre per caglone di donne tolse san Sebblo a' poverl di Cristo, ch'era aila guardia dell'arle di Calimala, e diello altrul illicitamente. E per amore di donna rendè gli ornamenti alle donne di Firenze, e fcce fare Il loco comune delle femmine mondane, onde il sno maliscalco traeva molti danari. Fece fare le paci tra'cittadini e'contadini, e questo fu il meglio che facesse, ma bene ne guadagnò egli e' suol uficiali grossamente da coloro che le chiedevano. Levo gli assegnamenti a' cittadini sopra le gabelle , de' danari convenuti prestare loro per forza al comune di Firenze per la guerra di Lombardia e quella di Lucca, come addietro facemmo menzione, ch' erano più di trecentocinquanta migliaia di fiorini d' oro, assegnatt in più anni con alcuno guiderdone. E questo fu grande male, onde i cittadini più si gravarono, e fu rompimento di fede al comune per molti cilladini che doveano Gio. Villani T. IV.

avere grossamente dal comune, e ne furono diserti; e recò a se tutte le gabelle, che montavano più di dugentomila fiorini d'oro l'anno sanza l'altre entrate e gravezze. Fece fare l'estimo în città e în contado e fecelo pagare, che monto più di ottantamila florini d'oro, onde i grandi e'popolani e' contadini, che viveano di loro, rendite, se ne teneano forte gravati. E quando fece fare l'estimo, promise e giurò di non fare dinuovo altre gravezze o imposte o prestanze, ma non l'osservo, ma ai continuo gravò i cittadini di prestanze, e fece criare e crescere nuove e isformate gabelle per uno ser Arrigo Fel, a cui egli era amico, che sapeva trovare modo d'avere danari, onde che si venissero. Sicchè in dieci mesi e diciotto di ch' egii regnò signore, gli vennono aile mani di gabella, e d'estimo, e di prestanze, e di condannagioni, e d'aitre entrate presso che quattrocentomila fiorini d'oro solo di Firenze, sanza quelli che traeva dell'altre terre vicine ch'egli signoreggiava, de'quali rimandò tra in Francia e in Puglia più di fiorini dugentomila d' oro, perocchè non teneva fra tutte le terre ch'egli signoreggiava ottocento cavalieri, e quegli pagava maie, e al hisogno della sua ruina se n'avvide con suo danno e vergogna. Gli ordini de'suol uficiali e consiglieri erano in questo modo. I priori, come noi avemo detto, erano in nome, ma non in fatto, ch'erano sanza alcuna balta. Era il podestà messer Baglione de Baglioni da Perugia, che guadagnava voientieri; e messer Guiglieimo d'Asciesi chiamato conservadore, ovvero assassino di ini, e bargeijo, e stava ne'palagi de'Cerchi Bianchi nel Garbo. Aveva ii duca tre giudici ordinari, che sl chiamavano deile sommaie, che teneano corte nelle nostre case e cortiil e logge de'figliuoli Viilani da san Brocolo: e questi giudici rendeano ragione di fatto con molte haratterie. Eravi uno messer Simone da Norcia giudice sopra di rivedere le ragioni del comune, ed era più barattiere di coloro che condannava per baratteria, e ahitava ne'palagi che furon de'Cerchi da san Brocolo. Di suo consiglio era il giudice della Leccia di sua terra di Puglia; e suo canceiliere era Francesco li vescovo d'Asciesi fratello del conservadore: ii vescovo d'Arezzo degli Ubertini, e messer Tariato da Pietramala, e il vescovo di Pistoia e quello di Voiterra, e messer Ottaviano de'Beiforti di Volterra: questi tenea per sicurtà di loro terre, e i vescovi per una coperta ipocrisia. Co'cittadini aveva di rado consiglio, e poco gli prezzava e meno gii

serviva, ristrignendosi solo al consiglio di messer Baglione, e del conservadore, e di messer Cerrettieri de'Visdomini, uomini corrotti in ogni vizio a sua maniera. Faceva i suoi decreti di fatto e sotto suo suggello, il quale il suo cancelliere si faceva bene valere. Signore era di piccola fermezza e di meno fede di cose che promettesse, cupido e avaro e male grazloso; piccoletto di persona, e brutto e barbucino, e parea meglio Greco che Francesco, sagace e malizioso molto. Il suo conservadore fece lmplccare messer Piero da Piacenza uficiale della mercatanzia opponendogli baratteria, e che mandava lettere a messer Luchino da Milano. Fece costriguere i malleyadorl di Naddo di Cenni degli Oricellal, ch'era a'confini a Perugia, e fecelo tornare con sua sicurtà, ed egli tornó a di 11 di Gennaio, e non osservandogli fede , il fece impiccare con una catena ln collo , acciocchè non potesse essere isplicato, e tolse a' suoi mallevadorl cinquemilacinquecentoquindici fiorlnl d'oro, opponendo ch'egli gil avea frodati al comune in Lucca, oltre agli altri ch'egli avea tolti prima, levandogli prima tutti i suol benl e confiscati a se , opponendogil ch' egli avea trattato col comune di Siena e di Perugia contra lul. I quali non amayano la vicinanza e signoria del duca; e forse in narte fu vero. Questo Naddo fu sagace e sottile uomo, e molto grande e presuntuoso nomo in comune, e bene guadagnava volentieri. Il padre Cenni di Naddo, stato molto grande in comune, per dolore del figliuojo o per temenza del duca si fece frate di santa Maria Novella, e fece bene dell'anima sua, se 'i fece con buona intenzione, per fare penitenzia delle colpe commesse in comme, spezialmente in sturbare l'accordo co' Pisani, il quale si potea avere assal onorevolemente per lo nostro comune, come toccammo addietro. In questi templ, del mese di Marzo, fece il duca lega e compagnia co'Pisani, e taglia di duemila cavalieri contra ogni loro avversario. I Pisani teneano ottocento cavalieri e il duca milledugento cavalieri; la quale compagnia molto dispiacque a Fiorentini e a tutti i Toscani guelfi, e poco s'osservô, perchè non era placevole mischiato, ne buona compagnia. Del mese di Marzo detto il duca fece nel contado di Firenze sei podestà, uno per sesto, con grande balla di potere fare giustizla reale e personale e con grandi salarii, e l più furono delle case de' grandi, e di quelli che di nnovo erano stati-rubelli , e rimessi in Firenze di poco. La qual nuova signoria motto dispiacque a'cittadini, e più a'contadini, che portavano la spesa e la gravezza. Fece pigliare uno Matteo di Morozzo, e in su uno carro il fece attanagliare, e levargli le carni co'rasol d' addosso, e poi dalla plazza alle forche istrascinare sanza asse, e poi il fece impiccare, perch' avea rivelato uno trattato de' Medici e d'altri che doveano offendere ii duca : egli nol volle credere , che venia a suo pericolo e danno di quello che gli avvenne-L'uttimo di di Marzo fece impiccare in su'il monte Rinaldo Lamberto degli Abatl, li quale era suto valente uomo nell'oste nostra a Lucca ch'era coile masnade di messer Mastino, perchè gli avea rivelato uno trattato che certi grandi di Firenze teneano contro il duca con messer Guido Ricci da Fogliano capitano della gente di messer Mastino, opponendogli il contrarlo, ch'egli tenea trattato con messer Mastino di torgii la signoria. La quai cosa non fu vero, ma fu vero quello che il detto Lamberto gil avea rivelato; ma per le sue opere viveva in grande sospetto e gelosia, e chiunque gli rivelava trattato o da besso o da dovero, o pariava contra lui, li faceva morire di crudeli tormenti di mano dei suo conservadore. Per la Pasqua della Resurrezione, l'anno 1343, il duca tenne grande festa a'cittadini e a'suoi baroni e conestabili e soidati con grandi corredi, ma con mala volontà de'cittadini, e fece tenere glostra nella piazza di santa Croce per più giorni, ma pochi cittadini vi giostrarono, che già a' grandi e a'popolani cominciavano a dispiacere i suoi processi. All'uscita d'Aprile del detto anno ordinó e cominció ad afforzare e chiudere san Casciano per riducervi dentro le villate d'intorno, e che si chiamasse Castelducale, ma poco andò Innanzi. Fecesi in Firenze sei brigate per fare festa, di gente di popolo minuto vestiti insieme ciascuna brigata per se, e danzando per la terra. La maggiore fu nella Città rossa, e li ioro signore fu chiamato lo Imperadore. L'altra a san Giorgio, e chiamavasi quella del Paglialoco; e ebbono zuffa queste due brigate Insteme. L'altra fu a san Friano, e una nel borgo d'Ognissanti. L'altra da san Paolo. L'altra nella via Larga degli spadai; e fu movitura e consentimento dei duca per recarsi l'amore del popolo minuto, per quella isforzata vanità: ma poco gli valse ai bisogno. Per la festa di san Giovanni la fece fare all'arti al modo: antico sanza i gonfajoni, e la mattina della festa oltre a' ceri usati delle castella del comune, ch' erano da venti, ebbe da venticinque drappi ovvero palii ad oro, e brac-

chetti e sparvleri e astori per omaggio d'Arezzo, Pistoia, Volterra: e da san Gimignano, e da Coile, e da tutti i conti Guidi e da Mangona e da Corbaja, e da monte Carelli, e da Pontormo, e dagli libertini e da Pazzi di Valdarno, e da ogni baroncello e conticello d'attorno e dagli Ubaldini, che coll'offerta de'ceri fu una noblie cosa e festa; e raunaronsi tutti i ceri e palii e gli aitri tributi tutti alla plazza di santa Croce, e pol l'uno appresso l'altro andaro al palagio dov'era il duca, e poi gli offersono a san Giovanni. Fece aggiugnere al palio dello sciamito da rovescio una fodera di vaio Isgrigiato quant' era lunga l'asta, ch' era molto ricco a vedere. E fece molto ricca festa e nobile, e fu la prima e la sezzaia ch'egli dovea fare in Firenze per le sue ree operazioni. All'uscita di Glugno fece fare una sconcia giustizia, che uno Bettone Cini da Campl, de'menatori de' buol dell' antico carroccio, il quale di poco il duca l'avea fatto de' priori per la dignità del carroccio, e vestitolo di scarlatto, poich'egli usci dell'uficio, si dolse e disse alcuna parola ozlosa per una imposta che gli era stata fatta, il duca gii fece cavare la lingua infino alla strozza, e con quella innanzi ln su una lancia per dilegione il mandó per tutta la terra, e poi il mandò a' confini a Pesaro, e per quella tagliatura della lingua mort. Di questa g'ustizia si turbarono molto i cittadini, e clascuno la riputava lu se di non potere parlare, o dolersi de'torti e oltraggi che gli fossero fatti; ma la persona di Bettone era degna di quello e di peggio, ch'egli era pubblicano e villano gabeiliere, e colla peggiore lingua che uomo di Firenze, sicché mori nel peccato suo. A di 2 di Luglio Il duca fermó lega e taglia con messer Mastino della Scala, e co' marchesi da Esti, e col signore di Bologna, e con lui contrasse parentado, ma più gii era utile la compagnia e benivolenza de'elttadini di Firenze, la quale al tutto s' aveva levata e toita, e quella che fece con quelli signori poco o niente gli valse al suo bisogno, e poco duró. Assal avemo detto sopra i processi e opere del duca d'Atene fatte in Firenze mentre ne fu signore, e non si potea fare di meno, acciocche sieno manifeste le cagioni perchè i Florentini si rubellarono dalla sua signoria, e perchè prendano esemplo per lo innanzi queili che sono a venire di non volere signore perpetuo nè a vita. Lasceremo alquanto di questa materia, faccendo lucidenza, per raccontare altre novitadi che furono altrove la questi tempi, tornando tosto a con-



Cong

tare la fine ch'ebbe in Firenze la son signoria. Ma di tanto volemmo fare prima memoria, e questo sentimmo e sapemmo di vero. Il di e l'ora che prese in signoria, per gli savi astrolagiti fu preso l'ascendente, che fu gradi ventidue del segno della Libra, segno mobile e opposito dei segno d'Artele significatore di Firenze, e in termine di Marte nostro significatore era nel delto segno della ilbira contratio alla sua casa, e il suo signoro Venus nel Leone gradi otto faccia di Saturno e conternio alla sua triplicità. Per la quale costellazione dissono d'accordo i detti astrolaghi, che la sua signoria non dovea compire l'anno, e come l'usolia sua doveva essero vituperevole e con motil tradimenti e romore, ma con pochi onicidii. Ma più credo che fosse la cagione ii suo male reggimento e le sue ree opere per lo suo pravo e libero arbitiro, usandolo male (a).

#### CAPITOLO IX-

D'una compagna di gente d'arme che feciono i soldati de' Pisani.

Come fu fatta la pace tra ll duca e i Pisani, come dicemmo addietro, quasi tutti l soldati ch'erano co'Pisanl intorno di millecinquecento tedeschi a cavallo, e più di duemila pedoni di masnade ghibeilini, si partirono da Pisa e feciono una compagna con alcuno piccolo soldo per ievarglisi d'addosso, e far fare danno a de'ioro vicini. Vennono per quello di Samminiato, e di Sangimignano, e di Coile sanza fare danno alcuno, e non toccarono di nostro contado, perchè era alla signoria dei duca; toccarono il borgo di Staggia e poi stettono più di a fonte Beccia, tanto che i Sanesi si ricomperarono quattromila fiorini d'oro; e però non lasciarono di rubare e ardere più ioro ville in Vaidambra, e simile feciono in Valdichiana sopra quello di Perugia e d'Asciesi, e clò fu ordine dei duca d'Atene co' Pisani; o anche vi mise danari per fare danno a'Sanesi e a'Perugini, perocch' aveano rifiutata sua signoria e compagnia, che voleano vivere liberi e franchi. E poi cresciuta la detta compagna valicarono in Romagna sopra Armino per fare vergogna a messer Maiatesta stato nostro capitano di guerra, e feciono danno as-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice a.º 2.

sai: e pol si distribul a parte de signori e de comuni al soldo tra in Romagna e in Lombardia, e venne meno la detta compagna.

#### CAPITOLO X-

Ouando mori il re Ruberto re di Cicilia e di Gerusalem.

Nell'anno 1342, a di 19 di Gennaio, passò di questa vita il re Ruberto re di Gerusalem e di Cicilia e di Puglia di sua malattia nella città di Napoli. E innanzi che morisse, come savio signore, dispuose i suoi fatti dell'anima molto cattolicamente, siccome si convenla a tanto signore e divoto di santa Chiesa. Vivette il detto re anni ottanta, e regnò re in Puglia anni trentatre e mesi. E perch'egli non avea figliuolo maschio altro che due nipoli femmine, figliuole del suo figliuolo che fu duca di Calavra, innanzi che morisse, la maggiore fece sposare ad Andreasso duca di Calavra e figliuolo che fu del re d'Ungheria suo nipote, come gli avea promesso, e fecelo cavaliere, e fecegli fare omaggio a lul e alla moglie e a tutti i baroni del regno, siccome a successori di reame, e lasclogli grande tesoro; e perch'egli era di piccola età, ordinò i suoi principali baroni governatori e guardatori di lui e del regno a beneplacito di santa Chiesa; e sotterrossi al monistero di santa Chiara in Napoli, il quale egli avea fatto fare riccamente, e dotatolo a grande onore. E in Firenze se ne fece l'esequio e cordoglio molto solenne e di grande luminaria, e di molta buona gente e signori chericl e laici a di 21 di gennalo. L'aprile seguente il duca di Durazzo nipote del re Ruberto e figlluolo di messer Gianni suo fratello, con dispensagione del papa e procaccio del cardinale di Pelagorgo zio del detto duca, sposò l'altra figliuola che fu del detto duca di Calavra, per retare Il reame, se la sirocchia si morisse sanza reda , onde nacque grande Isdegno tra loro. La relna sua zla e figliuola che fu del re di Maiolica, e moglie che fu del re Ruberto , non avendo figlluoli , compiuto che fu l'anno, si commise nel monistero di san Piero a Castelio, che ella avea fatto fare. Questo re Ruberto fu il più savio re che fosse tra cristiani glà sono cinquecento anni, e di senno naturale e di scienzia, grandissimo maestro in teologia, e sommo tilosofo, e fu dolce signore e amorevole, e amichissimo del no-

11 - Caringle

stro comune di Firenze, e fu di tutte le virtù dotato, se non che poi che cominciò a invecchiare l'avarizia il guastava, e in più guise si stremava per la guerra ch'avea per racquistare la Cicilia, ma non bastava a tanto signore e così savio com'era in altre cose (a).

#### CAPITOLO XI-

Come papa Clemente sesto ordinò il giubbileo a Roma nel 1350.

Nel detto anno, del mese di Gennaio, papa Clemente sesto appo Vignone in Proenza, dov'era la corte co' suoi cardinali e molti vescovi e arcivescovi, ricordandosi che papa Bonifazio ottavo avea ritrovato il giubbileo di cento in cento anni, che chi andasse a Roma confesso e pentuto de' suol peccati, e visitasse quindici di continni la chiesa di san Piero e di san Paolo e di san Giovanni Laterano, gli era perdonato colpa e pena, durando per uno anno Il detto perdono, e quello confermó l'anno 1330, come addietro facemmo menzione, parendo al detto papa e cardinali, ch'aspettando l'altro centesimo anno, molti fedeli cristianl che sono vivi per la corta vita degli uomini sarebbono morti a quello tempo, onde perderebbono la grazia e 'l beneficio, si ordino e confermo, che 'l detto giubbileo e perdono fosse di cliquanta in cinquant'anni, cominciando l'anno dal 1350 per la natività di Cristo, ritraendo per l'autorità della santa Scrittura, che negli anni cinquanta si celebrava il giubbileo de' figliuoll d'Israele a comandamento di Dio, tutto che fosse in altra forma. Della quale cosa Il detto papa e I suoi cardinali molto ne furono commendati da'cristiani, e maggiormente da'Romani, che n'aspettavano la grascia.

#### CAPITOLO XII-

D'uno grande fuoco che fu in Pietrasanta.

Nel detto anno, del mese di Febbraio, per fuoco appreso, e chi disse fatto mettere per gli Pisani, arse grande parte di Pie-

(a) Vedi Appendice n.º 3.

trasanta, salvo la rocca, e gli abitanti la volcano abbandonare, se non che 'l duca d'Atene a cui guardia ell'era per lo nostro comune, mandò loro danari e cento moggia di grano per sovvenire la loro necessità, e fin ben fatto.

#### CAPITOLO XIII-

D'alcuna novità stata in Firenze in questo anno.

Nel detto anno e mese di Febbraio, per impetuoso vento caddero le mura del nuovo dormitorio de' frati di san Marco, e morirvi sotto due frati e uno lalco; bene erano le mura per povertà assai sottiii e male fondate. E nel detto anno e mese si fece la nuova via dal Pozzo Toscanelli su per la Costa sopra a santa Felicita e sonra la chiesa a san Giorgio infino alla porta che va in Arcetri, acclocchè i popolani d'oltrarno potessono soccorrere al bisogno la detta porta, e andare spediti intorno alle mura d'oltrarno sanza convenire d'andare sotto la forza de'Rossi e de'Bardi, e fu ben fatto per lo popolo. Ancora si recò la misura dello staio, ove si facea al colmo, perchè vi si commettea frodo si recò a raso, mettendo quello più del colmo nel raso, e più da libbra una e mezza in due lo stalo del grano. E questo anno valse lo staio del grano soldi venti, e il seguente anno del 1343 valse lo stato del grano soldi venticinque. E il vino comunale di vendemmia, che fu tenuto carissimo, valse fiorini cinque in sei il cogno, di soldi sessantacinque e mezzo il fiorino dell'oro.

### CAPITOLO XIV.

Come Messina si rubellò a quelli di Raona che la signoreggiarano, e come la racquistarono.

Nel detto anno 1342, innanzi che II re Ruberto morisse, per suo trattato con certi rubelli di quello don Petro che teneva Gicilia, ciò erano quelli della casa del'Pallizzi I più possenti di Messina, per loro antici e di loro setta si corsa la città di missina con armata mano, e uccisono II vicario, ovvero capitano che vera per lor edon Petro, e più di sua gente, e pressono il forte castello di santo Salvadore sopra II porto di Messina; e dio. Villanzi T. IV.

ció fatto, mandarono trenta di loro stadichi a Melazzo per dare loro fidanza al conte Scalore della casa degli liberti di Firenze, che v'era per capitano del re Ruberto e fatto rubello di don Petro, al quale fu scritto che mandasse sua gente per la terra e per lo castello, il quale vi mandò quegli che potè, non isfornendo Melazzo; e ancora mandò al re Ruberto per soccorso, il quale se di presente v'avesse mandato, come poteva e doveva. sanza fallo e' poteva avere racquistata Messina, e poi tutta l'isola: ma la mala tardanza del re Ruberto e la sua avarizia, la quale guasta ogni nobile impresa, o forse volle Dio, o permiselo per non dargli tanta gloria mondana anzi che morisse, tardò tanto il soccorso, che in quella stanza don Gilio figliuolo che fu di don Federigo, guardiano e vicario dell'Isola per lo figlinolo del re don Petro suo fratello, ch' era di poca età, venne a Messina con quattrocento cavalieri e popolo assai, e per gli cittadini e per la setta contraria a'Palizzi gll fu data l'entrata della terra di Messina, e uccisono e cacciarono tutti i loro ribelli e gente che v'era per lo re Ruberto; e per forza di navi ch'erano nel porto, faccendo combattere san Salvadore, il racquisió, necidendo quanti dentro ve n' erano. E nota, che si confà alquanto alla detta materia, ch' è delle maraviglie del secolo, il figlinolo di messer Scalore degli Uberti nostro antico elttadino ili Firenze ghibellino e rubello, e quelli d'Antioccia della casa di Soave, e quelli da Lentino, e 'I conte di Ventimiglia, e que' di messer Palmieri Abati principali che rubellarono i loro antichi l'isola di Ciclia al re Carlo vecchio , i detti Palizzi di Messina, e gli altri loro seguaci per lo soperchio e ingratitudine de'Catalani s'erano rubellati da quegli che tenea Cicilia . e tornati al re Ruberto, egli gli ricevette benignamente dando loro nel Regno di grandi baronie. E bene disse vero il proverbio di messer Farinata, l'antico della casa degli Uberti, domandato che era narle, cavallerescamente e in brievi parole rispuose: volere e disvolere per oltraggi e per grazie ricevute; e fu vera sentenzia.

#### CAPITOLO XV.

Come il re d'Araona tolse Maiolica al re di quella suo cugino.

Nel detto anno 1342, il re d'Araona con trattato de' grauli borgesi di Maiolica tolse Maiolica al re di quella, ch'era suo cugino; della quale coss fa molto bissimato, e messa per grandio tradigione, con tutto che quegli che n'era re, era uomo di cal-tutradigione, con tutto che quegli che n'era re, era uomo di cal-tulita vila e di poco valore. Egli teneva per sua amica la nipote, e e cacclava la moglie, e non era amato da sua gente. Lascremo di più dire de' fatti degli sirani, e tornecemo a nostra materia, a raccontare de' fatti di Firenze; e come il durra d'Atene, che so n'era fatto signore per lo modo detto addictro, ne fu caccito; e molte rivoluzioni e novità che alla nostra città ne seguirono, le quali a noi autore, che le vedemmo, ci paiono quasi impossibili a receper, tanto funnon diverse o maravigliose.

#### CAPITOLO XVI-

Di certe congiurazioni che furono fatte in Firenze contro al duca d'Atene che n'era signore, ovvero tiranno.

E' si dire tra noi Fiorentini uno antico proverbio e materiale, cioè: Firenze non si muore, se tutta non si dole : e benchè Il proverblo sia di grosse parole e rima, per isperlenza si trova di vera sentenzia, e viene a caso della nostra presente materia; che al certo il duca non ebbe regnato tre mesi, che quasi a'più de'cittadinl non displacesse la sua signorla per l suoi iniqui e malvagi processi, come detto avemo addietro, o più ancora che scritto non s'è per noi; perocchè ogni singolare casa gli era nemlca, e le sue operazioni non ho potuto sapere ne ricogliere, ma quelle generali e aperte assai si possono conprendere. Prima i grandi l'avevan fatto signore, è aspettavano da lui avere stato e grandezza, come aveva loro promesso; si si trovarono ingannati o traditi, e eziandio quegli grandi ch'egli avea rimessi in Firenze, non parea loro essere bene trattati; e i grandl e'possenti popolani cho prima aveano retta la terra, ch'al tutto gli avea annullati e tolto loro ogni stato, onde il nimicavano a morte. E a' mediani artefici spiacea la sua signoria per non guadagnare, e per lo male stato della città, e per le 'ncomportabili gravezze si d' estimi, si di prestanze, e d'intollerabill gabelle, e per levare a'elttadini gli assegnamenti sopra le gabelle de'danari prestati al comune. E dove i cittadini aveano speranza che per lo suo reggimento si scemasse le spese, e desse loro buono stato, egli fece il contrario; e per le male ricolte valse lo staio del grano più di soldi venti, onde

il popolo minuto male se ne contentava. E per gli oltraggi fatti per lui e le sue genti alle donne, e per altre forze e rigidezze e crude giustizie, per le quali cagioni quasi tutti i cittadini erano commossi a mala volontà contro a lui, onde più congiurazioni s'ordinarono per togliergli la signoría e la vita, e chi per una forma, e chi per un'altra trattavano, non sappiendo al cominciamento l'una setta dell' altra, che non s' ardivano a scoprire per lo sue crudeli giustizie; che eziandio chi gli rivelava il trattato il facea morlre, com'è detto addietro. I principali furono tre sette e congiurazioni; (a) della prima fu capo il nostro vescovo degli Acciainoli frate predicatore, che al cominciamento delle sue prediche tanto il magnificava e gloriava, e con lui teneano i Bardi; ciò furono i principall; messer Piero e messer Gierozzo e messer Jacopo di messer Guido, e Andrea di Filippozzo e Simone di Gerl, futti della casa de'Bardi, e rimessi in Firenze per lo duca, e de'Rossi, Salvestrino e messer Pino. e più loro consorti. E de' Frescobaldi il priore di san Jacopo messer Agnolo e Giramonte anche rimessi in Firenze per lo duca, e Ugo di Vieri degli Scali, e più altri grandi e popolani Altoviti , Magalotti , Strozzi e Mancini. Della seconda congiura era capo messer Manno Donati e Corso di messer Amerigo Donati, e Bindo e Beltramo e Mari de Pazzi, e Niccolò di messere Alamanno, e Tile di Guido Benzi degli Adimari e certi degli Albizi. Dell'altra terza setta e congiura era capo Antonio di Baldinaccio degli Adimari, e Medici, e Bordoni, e Oricellai, e Luigi di Lippo Aldobrandini, e più altri popolani e mediani. E troviamo che in più modi cercavano di toglierli la signoria o chi la vita, chi trattava co'Pisani, e chi co'Sanesl e Peruglni e co'conti Guidi, e alcuno d'assalirlo in palagio andando al consigllo: ma per sua gelosia, di ció si provvide, che due volte mutó i sergenti e famigliari che guardavano Il palagio, e per sospetto fece ferrare le finestre del palagio; e alcuno disse di saettarlo quando andava per la terra. L'altra setta ordinò d'assalirlo in casa gli Albizi il di di san Giovanni, che vi dovea andare a vedere correre il palio, e anche per sospetto non v'andò, La terza setta aveva ordinato, imperocch'egli cavalcava sovente per amore di donna, da casa i Bordoni alla Croce al Trebbio. Questi v'allogarono due case una da ciascuno capo del-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 4.

la via, e quelie guernirono d'arme e di balestra e di sbarre per asserragilare la via dail'uno capo e dail'altro per rinchluderlo in mezzo, e ordinato aveano da cinquanta masnadieri arditi e franchi, che 'i doveano assalire con certi caporall giovani e grandi e popolani a cui ne caleva, e aveanne voglia di farlo, e assalito ii duca, levare la terra a romore. I caporali di fuori doveano essere in arme a cavallo e a niè al soccorso per atterrare lui e la sua compagnia, perocchè al principio egli cavalcava con venticinque in trenta compagni di sua gente disarmati, con alquanti cittadini grandi e popolani, di coloro medesimi ch'erano congiurati contro a iui. Ma tanto gii fu messo sospetto, che poi menava a sua guardia due masnade di cinquanta suoi cavalieri e da cento fanti armati, e ismontato da cavailo restavano armati in sulia piazza del palagio a sua guardia: ma poco gli valevano al suo riparo per l'ordine preso per le dette congiure siia sua rulna; perocchè quasi tutti i cittadini erano commossi contra lui per le sue ree opere. Ma come piacque a Dio, per lo meno male, la terza setta e congiura la qual era più pronta a ciò fare, în iscoperta per uno masnadiere sanese, che dovea essere a ciò fare, e riveiolia a messer Francesco Brunelieschl, non per tradimento, ma per consiglio come a suo signore, credendo ch'egli il sapesse e tenesse mano alla congiura; il qualo cavaliere per paura di non n'essere incolpato, ovvero per malo de'suol nimici, che di tali erano caporali alia detta congiura, il manifestò al duca, e menogli il detto fante sotto fidanza, il quale ritenne segreto e disaminollo, e senne d'alcuno ch'era de' detti congiurati e caporale do' masnadieri. Di presente feco pigliare Pagoio di Francesco dei Manzeca orrevole popolano di porta san Piero, tutto che fosse brigante, o uno Simone da Monterappoli a di 18 di Luglio, e questi confessarono o manifestarono, come Antonio di Baldinaccio degli Adimari era loro capo con più altri; il quale Antonio richesto, per sicurtà di sua grandezza compart. li duca il fece ritener nel palagio; e lui preso, tutti gli aitri principali d'ogni setta chi si parti della città, e chi si nascose per tema di loro. onde tutta la città fu in gelosia e in grande sospetto e in tremore. Il duca trovando la congiura contro a lui si grande, e che tanti grandi e popolani cittadini vi teneano mano, non ardt di fare giustizia de'detti presi; che se subito l'avesse fatta, e corsa la terra colla sua gente e col popolazzo minuto che 'I

seguivano, rimaneva signore; ma il suo peccato l'acciecò, e gli mise tanta viltà e paura nell'animo, che non sapea che si fare: e mandò d'intorno allo terro e castella per la sua gente, e al signore di Bologna per aiuto, il quale gli mandò trecento cavalieri. E si pensò di fare una grande vendetta e crudele di molti cittadini con grande tradimento, che perchè sabato mattina, a di 26 di Luglio, era il di di sant'Anna, il di dinanzi fece richiedere molti cittadial che furono più di trecento de'maggiori di Firenze, grandi o nonolani d'ogni famiglia e casato, ch'eglino venissono dinanzi a lui In palagio per consigliare quello ch'avesse a fare de'presl, con intenzione che come fossono raunati netla sala del palagio, cuc aveva le finestre ferrate, come detto avemo, di faro serrare la sala, e quanti dentro ve n'avesse di fargli uccidere e tagliare, e correre la terra a modo che fece l'empissimo Totila flagellum Dei quando distrusse Firenze. Ma Iddio, che sempre guarda il meno male e il bisogno della nostra città, per le lemosine e per gli meriti delle sante persone religiosi e laici che vi sono innocenti, la guardò di tanto male e pericolo; che prima messe sospetto in cuore a tutti i richiesti di non andare in nalagio al detto consiglto, intra'quali ve n'aveano molti de' congiurati, e poi il di medesimo quasi tutt' i cittadini di grande accordo Insieme, diponendo tra loro ogni ingiuria e malavoglienza, scoprendosi l'una setta all'attra, di loro ordine o trattati tutli s'armarono per rubellarsi da lui, come diremo appresso nel seguente capitoto. Di questo macello che il duca dovea fare fu manifestato a noi, poichè il duca fu uscito fuori della città-

#### CAPITOLO XVII-

Come la città di Firenze si levò a romore, e cacciò il duca d' Atene che n' era signore.

Essendo la città di Firenze in tanto hollore, e sospetto e gelosia, al per lo duca avendo sopperte le congiunzation fatte per tanti cittadini contra lui, e fallitogil il suo proposimento di ion potere raccogli-re i nobili e posenti cittadini al falso e distate consiglio, e da altra parte i cittadini e i più possenti sentendosi in colpa delle congiure fatte contra lui, e sentendo il mai volere del duca, e che gli an leta terra avea più di seicento cavalieri di sue masnade, e ogni di ne giugnevano; e la gente del signore di Bologna e certi altri Romagunoli che veniano in sno aiuto, e aveano già valicate l'Alpi, dubitarono che io indugio non fusse a loro pericolo, ricordandosì del verso di Lucano che dice:

Tolle moras; semper nocuit differre paratis.

Gli Adimari, Medici, e Donati principali, sabato, sonata nona, usciti i lavoranti delle botteghe a di 26 di Luglio, il di di madonna sant'Anna, 1343, ordinarono che in Mercato vecchio e in porta san Piero , certi ribaldi e fanti fittiziamente si azzuffassono insieme, e gridassono: all'arme, all'arme, e così feciono. La terra era insollita e in paura, incontanente tutt' i cittadini corsono a sgomberare i cari luoghi; e di presente, com'era ordinato, tutti i cittadini furono armati clascuno a cavallo e a piedi, e ciascuno alla sua contrada e vicinanza traeva, traendo fuori bandiere dell'armi del popolo e del comune, com' era ordinato gridando: Muoia il duca e i suoi seguaci, e vina il popolo e 'l comune e libertà. E di presente fu sbarrata la città a ogni capo di via e di contrade. Quegli del sesto d'oltrarno grandi e popolani si giurarono insieme e si baciarono in bocca, e sbarrarono i capi de' ponti, con intenzione che se tutta l' altra terra di qua dall'acqua si perdesse, di tenersi francamente di là. E mandarono il di dinanzi da parte del comune segretamente per soccorso e aiuto a'Sanesi; e certi de'Bardi e de'Frescobaldi stati in Pisa e tornati di nuovo in Firenze mandarono per loro ispezialità per aluto a'Pisani. La qual cosa gnando si seppe per lo comune e per gli altri cittadini forte se ne turbarono. La gente del duca sentendo il romore si s'armò e montò a cavallo, e chi potè di loro al cominciamento corsono alla piazza del popolo in quantità di trecento a cavallo; gli altri, chi fu preso, e chi rubato per gli alberghi, e per le vie fediti, morti e scavallati, e per gli serragli erano impacciati, e rubati i cavalli e l'arme. E al cominciamento del rumore trassono al soccorso del duca in sulla piazza de' priori certi cittadini amici del duca . cui egli avea servito, che non sapevano il segreto delle congiure; ciò furono dei principali: messer l'guccione Bondelmonti con alquanti suoi consorti e con gli Acciaiuoll, e messer Glannozzo Cavalcanti e de'suoi consorti, Peruzzi, Antellesi, e certi scardassieri e alcuno beccaio, gridando: vira il signore lo duca. Come eglino s'avviddono che quasi tutti i cittadini erano sommossi a furore contra iui, si tornarono a casa, e seguirono il popolo, salvo messer Uguccione, cui ii duca ritenne seco in palagio, e i priori dell'arti, i quali erano rifuggiti in palagio. Ed essendo levato il romore e tutta gente ad arme, quelli dei cinque sesti, ond' erano capo gli Adimari, per iscampare Antonio di Baldinaccio loro consorto e gli altri presi per lo duca, i Medici, Altoviti, Ricci, Orlcellai, e gli altri offesi da lui, come è detto addietro, presono le bocche delle vie che vanno in sulla piazza de'priori, ch'erano più di dodici vie, e quelle sbarrarono e afforzarono si, che nulio vi potea venire nè entrare nè uscire dai palagio alla piazza, e di dl e di notte si combatterono colia gente dei duca, ch'erano in palagio e 'n su la piazza, ov'ebbe alquanti morti, ma moiti fediti de' cittadini per lo molto saettamento e pietre che venivano del palagio. La gente del duca ch'era in su la piazza, la sera medesima, non possendo durare, lasciarono i loro cavalli, e i più di loro si fuggirono nel compreso del palagio dov'era il duca e'suoi baroni, e alquanti si guarentirono tra'nostri, lasciando i'armi e' cavalli, e chi preso e chi fedito. Come si cominciò il detto romore, Corso di messere Amerigo Donati co'suoi fratelli e consorti e altri seguaci ch'aveano ioro amici e parenti in pregione, assalirono e combatterono ie carceri delle Stinche mettendo fuoco nelio sportelio e bertesche ch'erano di legname, e coll' ajuto de' pregioni d'entro ruppono le dette carceri, e uscirono tutti i detti pregioni, e con quello impeto, crescendo loro seguito di messer Manno Donati, e di Niccolò di messer Alamanno e di Tile di Guido Benzi, e degli altri consorti e fratelli d'Antonio di Baidinaccio degli Adimari, e di Beltramo de' Pazzi e di più altri. ch'avevano loro amicl in hando e presi la palazzo, assatirono e comhatterono ii palagio del podestà, ov'era messer Baglione da Perugia podestà per lo duca, il quale nè egli nè sua famiglia si misono a resistenza, ma con grande paura e pericolo si fuggl e guarenti ln casa gli Albizi che'l ricolsono; e chi di sua famiglia fuggl a santa Croce; e rubato il palagio d'ogni loro arnese in fino alle finestre e panche del comune; e ogni atto e scritture vi furono prese e arse, e rotta la carcere della Volognana, e scapolati i pregioni; e poi ruppero la camera del comune, e di quelia tratti tutti i libri ov'erano scritti tutti gii shanditì e ruheili dei comune, e arsi tutti; e simile ruhati tutti gli atti dell'uficiale della mercatanzia sanza contasto niuno. Al-

tra ruberia ed offensione corporaie non fu fatta in tanto scioglimento di città, se non contro alla gonte del duca, che fu grande cosa, e tutto avvenne per l'unità in che si trovarono i cittadini a ricoverare la ioro libertà e quella della repubblica. E ciò fatto, il detto sabato quelli d'oitrarno apersono l'entrata dei ponti, e valicarono di qua a cavallo e a piè in arme, e con gli altri cittadini de'cinque sesti feciono levare le sbarre e serrargli delle rughe maestre, e colle insegne del comune e del popoio cavalcarono per la città, gridando: Viva il popolo e il comune e sua libertà, e muoia il duca e' suoi: e trovarsi i cittadini più di mile a cavalio bene armati in arme tra di loro cavaili e di quelli toiti alla gente dei duca, e plù di diccimila cittadini armati a corazze e a barbute come cavalieri , sanza l'altro popolo minuto tutto in arme, sanza alcuno forestiere o contadino: il quaie popoio fu moito pobile a vedere, e possente, e unito. Il duca e sua gente veggendosi cost fieramente assaliti dal popojo nel palagio ( ed era con più di quattrocento nomini, e non v'era quasi altro che biscotto e aceto e acqua) ma credendosi guarentire dai furioso popolo, la domenica mattina fece cavaliere Antonio di Baldinaccio degli Adimari, il quale non si volca fare di sua mano; ma i priori, ch'erano rinchiusi in paiagio, voliono ch'egli si facesse a onore dei popoio di Firenze, e così fece; e poi lasciò lui e gii altri ch'egii avea presi in palagio, e puose in sui palagio bandiere del popolo, ma però non cessó l'assedio e furia del popoio. La domenica di notte giunse ii soccorso de'Sanesi, trecento cavalieri e quattromila balestrieri molto bella gente, e con ioro sei grandi popoiani cittadini di Siena ambasciadori. E i Samminiatesi mandarono ai servigio dei nostro comune dugento pedoni bene armati, e Pratesi cinquecento fanti. E vennevi di presente il conte Simone da Battifolle, e Guido suo nipote con quattrocento fanti. E di nostri contadini armati il seguente di vennono in grandissima quantità ai comune e a'singulari cittadini, onde la città fu picna d'innumerabili cittadini e contadini in arme. I Pisani mandarono alla richesta di loro amici, come toccammo addietro, sanza assento del comune, cinquecento cavalieri, i quali vennono infino al borgo deita Lastra di là da Settimo. Sentendosi in Firenze, se n' ebbe grande gelosia e mormorio contro a que'grandi a cui richesta venivano; e per lo comune a loro fat mandato che non venissono, e così feciono; ma tornandosi ad-Gio. Villani T. IV.

dietro, da quegli da Montelupo e di Capraia e d'Empoli e di Pontormo furono assaliti, e morti e presi più di cento pure de'migliori; e perderono più di cento cavalli tra morti e presi-

Arezzo sentendo come li duca era al di sotto assediato da'cittadini di Firenze nel paiagio, incontanente si rubellarono alla gente e uficiali dei duca per gli guelfi. E il castello d'entro fatto per gli Fiorentini fu assediato, cho v'era Guelfo di messer Bindo Bondelmonti per castellano, il quale di subito rendè agli Aretini, sanza alcuna difensione. E in Castiglionarctino era Andrea di Tingo de'Bardi, e lacopo di Laino de'Pulci per castellani, e sanza alcuno contasto renderono a' Tarlati d' Arezzo. E ció veduto i Pistolesl, si rubellarono, e rtdussonsi a loro libertà e popolo guelfo, e disfeciono il castello fatto per gli Fiorentini e ripresono Serravalle. E rubellossi santa Maria a Monte e Montetopoli tenendosi per loro; rubeliossi Volterra, e tornossi alla signoria di messere Ottaviano de'Belforti, che prima la signoreggiava; e Colle o san Gimignano si rubellarono dalla signoria del duca, e disfeciono le castella, e rimasono in loro libertà: e tale fu la ruina della signoria del duca in Firenze e in intorno. E in pochi giorni venuti in Firenze i Sanesi e l'altra amistă, il vescovo con certi altri buoni cittadini e popoiani feciono a bocca, tutta buona gente raunata, sonare la campana del palagio del podestà, e bandire parlamento per riformare lo stalo e signoria di Firenze. E congregati tutti in santa Reparata in arme il lunedi appresso, di grande accordo ele ssono gl'infrascritti cittadini, ciò furono quattordici, sette grandi e sette popolani; con grande balla di riformare la città e fare uficiali. e leggi e statuti, per tempo e termine insino a calen d'Ottobro vegnente, ció furono dei sesto d'Oltrarno messer Ridolfo de'Bardi, messer Pino de'Rossi, e Sandro di Cenni de' Biliotti; e di sau Piero Scheraggio messer Giannozzo Cavalcanti, messer Simone Peruzzi, e Filippo Magalotti; e per lo sesto di Borgo messer Giovanni Gianfigliazzi, e Bindo Altoviti; per lo sesto di san Brancazto messer Testa Tornaquinci, e Marco degli Strozzi, per lo sesto di porta del Duomo messer Bindo della Tosa, e messer Francesco de' Medict; per lo sesto di porta san Picro messer Talano degli Adimari, e messer Bartolo de Ricci. I detti quattordici elessono per podestà il conte Simone, e raunaronsi nel vescovado. Ma il detto conte, come savio, rinunzió e non volle essere giustiziere de'Florentini; e però chiamarono messer

Giovanni marchese da Valiano, e infino che penasse a veniro elessono luogotenente del podestà gl'infrascritti sei cittadini. uno per sesto, tre grandi e tre popolani; Oltrarno, messer Berto di messere Stoldo Frescobaldi; san Piero Scheraggio, Taddeo di Donato dell'Antella; in Borgo, Nepo degli Spini; san Brancazio, Pagolo Bordoni; porta del Duomo, messer Francesco Brnnelieschi; porta san Piero, Antonio degli Albizzi, e stettono in Palagio del podestà con dugento fanti pratesi, e teneano ragione sommaria di ruberie e forze e simili, sanza altro uficio. lu questa stanza non cessava l'assedio del duca, e di di e di notte combattendo il nalagio, e di cercare di suoi nficiali. Fu preso uno notaio del conservadore per gli Altoviti stato micidiale e reo, e fu tutto tagliato a bocconi. E appresso fu trovato messer Simone da Norcia stato uficiale sopra le ragioni del comune, il quale molti cittadini cui a diritto e cui a torto avea tormentati crudelmente e condannati, per simile modo a pezzi fu tutto tagliato. In porta santa Maria in su la fogna uno notajo napoletano, ch'era stato capitano de' sergenti a piedi del duca, reo e fellone, chiamato Filippo Terzuoli, tutto fu abbocconato dal popolo. E uno ser Arrigo Fei, ch'era sopra le gabelle, fuggendosi da'Servi vestito come frate, fu conosciuto da san Gallo, e fu morto, e poi da' fanciulli trainato ignudo per tutta la città. e pol in sulla piazza de' priori impeso per li piedi, e sparato come porco e sbarrato: tale fine ebbe della sua sforzata industria di trovare nuove gabelle, e gli altri suddetti della loro crudeltà. I signori quattordici col vescovo e col conte Simone e con gli ambasciadori di Siena al continuo erano in trattato coi duca per trarlo di palagio, e sovente a vicenda a parte a parte di loro entravano in palagio e uscivano, benchè poco piacesse al popolo. Alia fine nulla concordia assentio ii popolo, se non avessono dal duca il conservadore, e il figliuolo, e messer Cerrettieri Visdomini per farne giustizia. Il duca in nulla guisa l'assentiva, ma i Borgognoni ch'erano assediati in palagio s'allegarono insieme, e dissero al duca, che innanzi che volessono morlre di fame e a tormento, darebbono preso lui al popolo, non che i detti tre, e ordinato l'aveano, e aveanne il podere di farlo, tanti ve n'erano, e si v'erano forti. Il duca veggendosì a tale partito acconsenti; e il venerdi, il primo di d'Agosto, in su l'ora della cena, i Borgognoni presono messer Guiglielmo d'Asciesi, detto conservadore della tirannia del duca d'Atene, e un

suo figliuolo detto messer Gabbriello d'età di diciotto anni, e di poco fatto cavaliere per lo duca, ma bene era reo e fellone a tormentare i cittadini, e pinsonlo fuori dell'antiporto del palaglo In mano dell'arrabbiato popolo, e de'parenti e amici di cui Il padre avea glustiziati, Altoviti, Medici, Oriceliai, e quegli di Bettone Cini principali, e più altri, in presenza del padre per più suo dolore, il suo figliuolo pinto fuori innanzi il tagliarono e smembrarono a minuti pezzl; e ció fatto pinsero fuori il conservadore e feciono il simigliante, e chi ne portava un pezzo in su la lancia e chi in su la spada per tutta la città; ed ebbonvi de' si crudeli, e con furla si bestiale e tanto animosa, che mangiarono delle loro carni crude. E cotale fu la fine del traditore e perseguitatore del popolo di Firenze. E nota, chi è crudelo crudelmente more, dixit Dominus. E fatta la detta furiosa vendetta molto s'acquietó e contentó la rabbia del popolo; e fu però scampo di messer Cerrettieri, che dovca essere il terzo, e bene lo meritava; ma saziati i loro avversari non lo addomandarono; o fuggendosi poi la sera fu nascosto e portato da certi di casa de'Bardi, e altri suol amici e parenti il trassono di palagio e menaronio via. E per la detta furiosa vendetta fatta sopra il conservadore e il suo figliuolo, che avea giudicato a morte Naddo di Cenni e Guiglielmo Alioviti e gli altri, noco appresso si feciono cavalieri due degli Orleellai e poi due degli Altoviti; la qual cosa fu poco lodata da'cittadini. Ma torniamo a nostra materia de'fatti del duca, che la domenica appresso, di 3 d'Agosto, il duca s'arrende (a) e diede il palagio al vescovo e a'quattordici, e a'Sanesl e al conte Simone, salve le persone di lui e di sua gente. La qual sua gente uscirono con grande paura accompagnatl da'Sanesi e da più altri buoni cittadini. Il duca rinunziò con saramento ogni signoria e ogul giuridizione e ragione ch' avesse aequistata sopra la città e contado e distretto di Firenze. dimettendo e perdonando ogni ingluria, e a cautela promettendo di ratificare ció, quando fosse fuori del contado e distretto di Firenze. E per paura della furla del popolo, con sua privata famiglia rimase in palagio alla guardia de'detti signori infino al mercoledi notte di 6 d'Agosto; racquetato il popolo, in su'l mattutino usci fuori del palagio accompagnato dalla gente de'Sanesl e del conte Simone, e da più nobili e possenti grandi e

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice a.º 5.

popolani e possenti cittadini, ordinati per lo comune. E usci per la porta a san Niccolò, e passò l'Arno al ponte a Rignano salendo a Vallumbrosa e a Poppi; e là fatta la ratificazione promessa , passó per Romagna e a Bologna , e dal signore di Bologna fu hene veduto e ricevuto, e donogli danari e cavalli; e poi se n'andó a Ferrara e a Vinegia. E lá fatte armare due galee, sanza prendere congio di più di sua gente che gli erano iti dietro, lasciandogli malcontenti di loro gaggi, privatamente di notte si parti di Vinegia, e andonne in Puglia. E cotale fu la fine della signoria del duca d'Atene, che avea con inganno e tradimento usurpata la libertà sopra il comune e popolo di Firenze, per lo suo tirannesco reggimento mentre che la signoreggiò, e come egli tradi il comune, così da'cittadini fu tradito. Il quale n' andò con molta sua onta e vergogna, ma con molti danari tratti da noi Fiorentini, detti orbi per antico voigare e proverhio per gli postri difetti e discordie , lasciandoci di maie sequele. E partito il duca di Firenze, la città s'acquetò e disarmaronsi I cittadini, e disfecesi i serragli, e partironsi i forestieri e contadini, e apersonsi le bolteghe, e ciascuno attese a suo mestiere e arte. E i detti quattordici cassarono ogni ordine e decreto che 'l duca avea fatto, saivo confermarono le paci tra'cittadini fatte per lui. E nota, che come il detto duca occupò con frode e tradimento la libertà della repubblica di Firenze il di di nostra Donna di Settembre, non guardando sua reverenza, quasi per vendetta divina cost permise Iddio, che i franchi cittadini con armata mano la racquistassono il di della sua madre madonna santa Anna, a di 26 di Lugiio 1343; per la qual grazia s'ordinò per lo comune, che la festa di santa Anna si guardasse come Pasqua sempre in Firenze, e si celebrasse soienne uficio e grande offerta per lo comune e per tutte l'arti di Firenze.

### CAPITOLO XVIII.

Come la città di Firenze si recò a quartieri , e si rascomunarono gli ufici, ma poco durò.

Riposata alquanto la città di Firenze del furore della cacciata dei duca, i signori quattordici coi vescovo tennono più consigli co' cittadini di riformare la terra coil' uficio de' priori e

de' dodici e' gonfalonieri delle compagnie e degli altri ufici. A'grandi pareva loro ragionevole, siccome erano stati principali a ricoverare la libertà del comune, d'avere parte dell'uficio del priorato e di tutti gli altri; e certi popolani grassi ch'erano usi di reggere si vi si accordarono per tornare in istato con loro appoggio de'grandi, co'quali aveano molti parentadi. Gli altri artefici e popolo minuto erano contenti di dare parte loro d'ogni uficio, salvo del priorato e de'dodici e' gonfalonieri delle compagnie del popolo, e a questo s'accordarono per pace del popolo più al convenevole. Ma pure si vinse per lo vescovo e per consiglio degli ambasciadori de'Sanesi, che i grandi avessono parte de' loro ufici per più unità di comune. E con ciò sla cosa che quegli del sesto d'Oltrarno e di san Piero Scheraggio parea loro che non fosse giusto d'avere uno priore per sesto, e dicevano ch'erano più grandi sesti che gli altri, e portavano delle gravezze del comune più che la metà, cioè il sesto d'Oltrarno della prestanza di centomlla fiorini d'oro ne portavano plù di ventotto migliaia di florini d'oro, e san Piero Scheraggio ne portava più di ventitremila, e Borgo dodici migliala, e san Brancazio tredici migliaia; e porta del Duomo undici migliaia, e porta san Piero tredici migliaia; si s'accordarono di recare la terra a quart'eri in questo modo; che Oltrarno il primo, e chiamassesi il quartiere di santo Spirito colla insegna in arme, il campo azzurro, e una colomba bianca co' raggl d'oro e in bocca uno ramo d'ulivo. Il secondo quartiere fu il sesto di san Piero Scheraggio, togliendo più che'l terzo di porta san Piero, cominclandosi a Calimala fiorentina al chiasso de'Rimaldelli con tutto Orto san Michele, e giù per la via di san Martino, e giù dalla Badia e da san Brocolo, rimanendo le dette chiese e più che mezzi i popoli loro nel detto quartiere; e fu al diritto la via di san Brocolo per la città rossa infino di costa alla porta guelfa e mura nuove, ricogliendo del popolo di san Piero Maggiore e di santo Ambrogio in fino a mezzo alla via Ghibellina, e plù quella ch' era di là dalla via del detto popolo; e questo si chiamò il quartiere di santa Croce, coll'arme il campo azzurro e la croce ad oro. Il terzo quartiere fu il sesto di Borgo e quello di san Brancazio, e chlamasi quartiere di santa Maria Novella, coll'arme il campo azzurro e uno sole con raggi d'oro. Il quarto quartiere fu porta del Duomo col rimanente di porta san Piero, e chiamasi il quartiere di san Gio-

vanni, coll'arme il campo azzurro e cotla cappetla di s. Giovanni ad oro, con due chiavi allato al Duomo per contentare in parte quelli di porta san Piero, che solo di cinque sesti era partito quello per to modo che ho detto : che in prima i gonfalont di porta san Piero cominctavano alla casa dell'arte della lana e tutto Orto san Michele, dividendo la via che viene da casa i Cerchl bianchi, volgendo nel Garbo at chiasso che parte le case de'Sacchettl e le case delta Badia e mezzo il palagio det podestà, e tutta quast quetla via dall'uno lato infino alla via delle Taverne, e poi mezza la via Ghibellina, e poi passava quetla al Croctechto di sopra infino al Tempio, e quasi l'isola dentro alle mura del popolo di santo Ambrogio, ed era del sesto di porta san Piero. Partita la terra in quattro, s'ordinò per lo vescovo e per gli quattordici lo squittino per fare i prlori, ed elessono diclassette popolant e otto grandi per quartiere, e con loro i detti quattordici e 'l vescovo, sicché a numero furono centoquindici; e per lo consiglio de' Sanest e del conte SImone, per recare la città phi a comune, si ordinarono d'eleggere dodici priori per uficio, tre per quartiere, nno grande e due popolani, e otto consiglieri a diliberare le gravi cose co' priorl, in luogo di dodict come soleva essere, cloè quattro grandi e quattro popolant , due per quartiere , e tutti gti altri ufici fossono a mezzo co'grandt. Compiuto lo squittino di grande accordo, fu messa una voce per ta terra, che de'prlort dovea essere messer Manno Donati e simili caporali di case troppo possenti, onde il popolo si turbo forte, e fu quasi in arme per contradiare infino a tanto che non furono tratti e palesati i nuovi priori; clò fu a di 2 all'uscita d'Agosto, dovendo stare infino a Ognissanti. I nomi di quegti furono questi: per to quartiere dt santo Spirtto Zanobi di messer Lapo Mannetit de'grandi. Sandro di Simone da Quarata e Niccolò di Clone Ridolfi popolani; net quarttere di santa Croce messer Razzante Foraboschi de'grandi, Borghtno Taddei e Nastagio di Bonaguida Tolosini popolani; per lo quartiere di santa Marta Novella Ugo di Lapo degti Spint de' grandi, messer Marco Marchi giudice e Antonio d' Orso Valentini popolani ; nel quartiere di san Giovanni messer Francesco della Trita degli Adimari de'grandi, e Bellincione degli Albizi e Neri di Lippo popolani. E gli otto che furono loro consiglierl, furono questi: Bartolo di messer Ridolfo de'Bardi, Adoardo Belfredelli, Domenico di messer

Ciampolo Cavalcanti, messer Francesco di messer Iotlo Salviati giudico, Nopo di hotto degli Spini. Piero di ser Foe da Signa, Beltramo de Pazzi, e Piero Regaletti. Veggendo il popolo che erano convenevoli e pacifichi grandi, e non di tirami gli eletti, s'acquetarono, ma non però mi contenti di sitto mischiato, come appresso si mostrerà. E messi i detti priori in palagio, i quattordici si tornarono a casa loro, riserbandoto ila toro balia, e raquanandosi alcuno di della settimana in vescovado per ordinare l'altre bisogne del comune.

# CAPITOLO XIX-

Come il popolo di Firenze trasse i grandi del palagio e riformarono la terra a popolare stato.

li nimico dell'umana generazione e d'ogni concordia seminò la sua superbia e invidia nell'animo di certi malvagi grandi e popolani. Prima veggendosi certi rel de' grandi il favore della signoria, e non essendo rifermi gli ordini della giustizia; e bene aveano ordinato i quattordici, che si facesse uno libro de'malabbiati, ove si scrivessono i malfattori de'grandi, e quegli fossono puniti, ma però non si raffrenarono i malvagi grandi, ma cominciarono a fare delle forze e de' micidii in città e in contado, e di false accuse contro a'popolani, onde i popolani si teneano mal contenti della loro consorteria degli ufici, e cominclarono forte a dubitare di maggiore pericolo, sentendo che nelle borse dello squittino avea de'maggiori caporali grandi di Firenze, Onde il popolo si commosse contro a'grandi coll'aiulo e favore di messer Giovanni della Tosa e di messer Antonio di Baldinaccio degli Adimari, e di messer Geri de'Pazzi, cavalieri del popolo, a'quali molto dispiaceva i modi di tali loro consorti e degli altri grandi contro al popolo, e non parea loro stato fermo. Bene c'ebbe ancora colpa la invidia di certi popolani , che non voleano negli uficì volentieri compagnia di loro maggiori, e per essere più signori, e per fare del comune a loro guisa; onde segretamente trattarono co' detti cavalieri, e con certi caporali del popolo, e col vescovo degli Acciaiuoli, e con certi de'priori medesimi, ch'erano all'nficio del numero de'popolani, di recare il secondo uficio che uscisse de' priori pure agli otto popolani, due per quartiere, e uno gonfaloniere di giustizia, e nullo de'grandi per lo meglio del comune e del popo lo. rimanendo a comuno co' grandi gli altri ufici ; ed era ben fatto per acquetare il popolo. Il vescovo credendo ben fare, se ne scoperse a'compagni suoi quattordict, ch'erano, com'è dotto. sette do'grandi de'maggiori, dicendo, ch'era pure il meglio di farlo d'amore o d'accordo, onde ne tennero i detti suoi compagni insieme e con altri grandi più constgli in santa Felicita Oltrarno, ov'erano capo i Bardi e'Rossi e'Frescobaldi e di più altre caso di grandi di Firenzo, pregandoli che ci assentissono; i quali nulta no voliono udire, parlando di grosso e con minacco, dicendo: Noi vedremo che ci torrà la parte nostra della signoria, e chi ci vorrà cacciare di Firenze, che la campammo dalle mani del duca. E di ciò erano i più principalt i Bardi . chiamando il vescovo traditore, ch'avea tradito prima il comune e il popolo, o data la signoria al duca, e poi tradito o cacciato lui, e ora vuoi tradire noi; e cominciaronsi a forniro d'arme e di gento, e a mandare per amici di fuori. Sentendosi questo per la città, tutta fu in gelosia e sotto l'arme, col consigtio e ordine do' detti tre cavalieri , ciò furono messer Antonio , e messer Geri, e messer Giovanni che u'erano capi del popolo-St vennero molti popolani armati in su la piazza de'priort gridando: Viva il popolo, e muoiano i grandi traditori; e gridando a'priori popolani ch'erano in palagio: Gittate dalle finestre, oittate dalle finestre i priori de grandi vostri compagni, o noi vi arderemo in palagio con loro insieme: e recata la stina, e'misero fuoco nell'antiporto del palagio. I priort popolant scusavano i loro compagni de'grandi, dicendo ch'elli erano diritti e leati e bene in concordia con loro, con tutto che i più di toro lo dicessono all'infinta, ed era stato loro operazione. Alla fine crescendo loro la forza e la potenza e furore del popolo, convenno che tutti i priori rinunciassero all'uficio, e per grazia uscissono di presente di palagio sotto scorta del popolo, e con grande paura accompagnati a casa loro; e ció fu il lunedi, a di 22 di Settembro 1343. E nota, che in cost piccolo tempo la città nostra ebbe tante novità e varie rivoluzioni, come avemo fatto menzione, e faremo nel sezuente capitolo e nel terzo. E bene difinl il grando filosofo maestro Michele Scotto quando fu domandato anticamente della disposizione di Firenze, che si con fà alla presente materia; disse in brieve motto in latino-

Gio. Villani T. IV.

Non diu stabit stolida Florentia florum; Desidet in factidum, dissimulata vivet.

Cloé in volgare: non lungo tempo la sciocca Firenze fiorizi; radra in lungo brutto, e dissimulando vivră. Bene disse questa profezia alquanto dinarul la sconflitt di Montaperti, ma pol pare asseguito ció si vede manifesto per gil nostri processi. E 'i nostro porda Danta Allghieri estamando contra li vizio della incostanza de' Fiorentini nella sua Commedía capitulo sesto del Purzatorio, disse lafra l'alter narole:

> Atene e Lacedemona, che fenno L'antiche leggi e furon si civili , Feciono al viver bene un piccol cenno Verso di te che fai tanto sottili Provvedimenti, ch'a mezzo Novembre Non giugne quel che tu d'Ottobre fili.

E bene în profezia e vera sentenzia în questo nostro fortuito caso, e în quelli che seguiranno appresso, per le nostre dissimilazioni. Partiti î quattro priori di palagio, e disfatto l'uficio degli dio loco consiglieri michiato co'grandi, col consigliero del capitato de le capitudini delle ventuna arti, i priori popolani ch'erano rimasi all'uficio elessono dolici consiglieri de' priori tutti popolani, tre per quartiere, ed elessono i gonfalonieri delle compagnio del popolo; ed dicianonovo gonfaloni ch'erano prima che 'l'duca regnasse gli recarono a sedici, gonfaloni quattro per quartiere; e fecciono gonfaloniere di giustizia Sandro da Quarta , chera de'priori ci feciono il consiglio del popolo settantacinque per quartiere. Cosi fortuno, e dissimulando si riformó la città alla sigmeria del popolo.

# CAPITOLO XX.

Di quello trattato medesimo, e d'altre novitadi che ne seguirono in questi tempi alla città di Firenze.

Tegnendos I grandi forte gravati della villania ed espulsione de'loro priori, e volentieri a loro podere n'avrebbono fatta vendetta, e minarciavano al continuo, e d'altra parte temeano della forza e furia dell'arrabbiato e commosso popolo, st si guerniono d'arme e di cavalli, e mandarono per gente di loro amistà. Il popolo mon racquetalo, rifeciono i serragli per lα

città più grandi e più forti che quando fu cacciato il duca, faccendo grande guardia di di e di notte, e stando sotto l'armi. temendo che i grandi non facessono novità, e rimandarono pe'Sanesì e per aitra amistà. In questo bollore di città, si levò uno folle e matto cavallere popolano, messer Andrea degli Strozzi, contra il volere de'suol consorti, e montò a cavallo coverto armato, raunando ribaldi e scardassieri e simile gente volenterosi di rubare, in grande numero di parecchio migliaia, promettendo ioro di fargli tutti ricchi, e di dare loro dovizia di grano, e fargli signori, menandoglisi tutti dietro per la città il martedt appresso a di 23 di Settembre, gridando: Viva il popolo minuto, e muoiano le gabelle e 'l popolo grasso; e cost ne vennero sanza contasto sulla piazza de'priori per assaiire il palaglo, dicendo di volervi mettore e farne signore messere Andrea. E fattigli ammonire da' priori e da' consorti di messere Andrea ed altri buoni popolani, e comandare al detto commosso popolo e a messere Andrea che si partissono, non ebbe luogo Insino che dal palagio si cominció a gittare pietre e a saettare verrettoni, onde alcuno ne fu morto e molti fediti. Allora lo scomunato e Isfrenato popolo col loro pazzo canorale si nartirono, e vennero al palagio della podestà per prenderlo, ma per simile modo saettandosi del palagio dalla gente dei marchese da Valiano che n'era podestà, e coll'aiuto de' buoni popolani vicini, gli mandarono via, e cominciaronsi a sciarrare. e chi andare in una parte e chi ln un'altra lo scomunato popolo; e messer Andrea bestia, tornato a casa, fu preso da' consorti suoi e vicini, e mandato a suo contradio fuori della città, e fu poi condannato nell'avere e nella persona siccome ribelio, e sommevitore di romore e di congiura contro alla repubblica e pacifico stato di Firenze E di questa commozione del popolo minuto, i grandi, che aveano mai volere contra il popolo, furono molti allegri, credendo si dividessono insieme il popolo; e presono speranza d'accostarsi insieme col popolo minuto. gridando a'loro ridotti a'serragli: Viva il popolo minuto, e muoia il popolo grasso e le gabelle, afforzandosi ai continuo e aspettando gente in loro aiuto. E sentendo i grandi, che l Sanesi venivano a richesta e al soccorso del comune e popolo, mandarono alcuno di loro, ciò fu messer Glovanni Gianfigliazzi, e altri grandi, per ambasciadori infino a san Casciano, pregandogli che non dovessono venire a Firenze, che la loro venuta

poteva generare scandalo tra' cittadini. E credendolo 1 Sanesi, s'arrestarono più d'uno di. Questo, si disse, che i grandi feciono per paura di loro, ma i più dissono che il facevano, acciocchè il loro soccorso glugnesse prima che i Sanesi venissono a Firenze, per assalire il popolo; ma a buona opinione noi crediamo, che il guernimento che facevano i grandi era più per paura di loro che per assalire il popolo; con tutto ci fosso la loro mala voglia, non ci cra ll podere, se già il popolo minuto non gli avesse seguiti, onde pure n' aveano speranza. Ma i priori, ciò sentendo de' Sanesl, vi mandarono per lo comune ambasciadori popojani con lettere, pure che venissono, che n'aveano bisogno per sleurtá e aiuto del comune e dei popolo. per la commozione della città, e per l malvagi cittadini che la volcano guastare. I quali Sanesi vennero incontanente molto bella gente a cavallo e a piedi, altrettanti o più quanto quegli che vennono quando il duca fu cacciato; e i Peruginl cl mandarono centocinquanta cavalieri, e d'ogni parte venia gento d'arme, chi in servigio del popolo e chi de' grandi, onde la città era tutta in arme, e con molti forestieri e contadini, e tutta iscommossa in gelosia e paura , il popolo de' grandi , e 1 grandi dei popolo. Ma il comuno e il popolo si trovò più possente, che aveano il palagio e la campana e la dominazione delle porto della città, salvo di quella di san Giorgio, che teneano l Bardi. E avea il comune da trecento soldati a cavallo sanza le amistà, sicchè la forza de'grandi non era a comparazione di quella del popolo, so puovo soccorso non fosse venuto da Pisa e di Lombardia a' grandi, onde per lo popolo s' avea grande gelosia; e chi avea cose care o mercatanzie ie fuggia in chiese e in luoghi religiosi. E tale era la disposizione della nostra infortunata città.

### CAPITOLO XXI.

Come il popolo di Firenze assalirono e combatterono i grandi, e rubarono i Bardi e misono fuoco in casa loro.

Stando tutti in arme e ln gelosia, i grandi del popolo, e 'l popolo de'grandi, com'è detto addietro, dievansi molte e varie novelle per la terra, come i grandi avrebbono molto grande aluto da'Conti e dagli Ubaldini e da'Pisani e d'altri tiranni

di Lombardia e di Romagna, e che doveano afforzarsi oltrarno. e che aveano la signoria di tutti i ponti, e di qua faro cominciare l'assalto il giovedi, di 25 di Settembre; il popolo del quartlere di san Glovanni, onde si faceano capo i Medici e'Rondinelli e messer Ugo della Stufa giudico, e' popolani di borgo san Lorenzo co'beccai e altri artefici, sanza ordine di comune, in quantità di mille uomini sanza altra compagnia o forza di gente al cominciamento, mercoledi dono desinare, a di 24 di Settembre, per non aspettare Il giovedi vegnente, che si diceva che i grandi doveano fare l'assalto e correre la terra, con tre di loro gonfaloni delle compagule del loro quartiere, tutti armati e a barbute e a corazze, tutti a piedi, o molte balestra, assalirono da più parti quegli del lato degli Adimari chiamati i Caviceiuli, i quali con grandi serragli e guernimento di torri e di palagi alle loro case dal croclechio del Corso dalla loggia loro alla piazza di san Glovanni s' erano afforzati con molta gente d'arme. E cominelato per lo popolo l'assalto e battaglia manesca a'serragli, saettendo e gittando pietre l'uno all'altro, crescendo al continuo la forza del popolo; i Cavicciuli veggendo che non poteano resistere, e non aveano aiuto di fuori d'altri grandi, incontanente s'accordarono, e patteggiati s'arrenderono al popolo, salve le loro persone e le loro case, o disfecionsi l serragll, o puosonsi in su' loro palagi le bandiere dell' armo del popolo. E chi di loro andò in uno luogo e chi in un altro a easa di loro parenti e amici popolani, sanza danno niuno per amore di loro consorti che tencano col popolo. Ed esssendo vinta da ogni parte la prima detta pugna e assalto sopra i Cavieciuli (ch'erano i plù virili e arditi o possenti grandi di Firenze di qua de' cinque sesti) e disfatti i loro serragli e forze per lo detto popolo, ripresono i popolani molto ardire e vigore, e al continuo crescea loro la massa del popolo e aiuto d'alquanti soldati del comune ch' erano in Firenze, corsono a casa 1 Donati e pol a easa i Cavaleanti. E eglino sentendo comé i Caviceiuli s'erano arrenduti al popolo, non feciono nulla resistenza, ma per simile modo s'arrenderono al popolo. In somma, in poco d'ora tutte le ease de'grandi di qua dall' aequa feciono il somigliante, e disarmaronsi e disfeeiono loro guernigioni e serragli. Le case de'grandi d'oltrarno, Bardi, e Rossi, e Frescobaldi, e Mannelli e Nerli s'erano afforzati molto, e prese le bocche de'ponti. Il detto commosso popolo volendo passare oltrarno per lo Ponte vecchio, ch'ancora era di legname, non v'ebhe luogo , perocchè la forza de' Bardi e de'Rossi era si grande e di si forti serragli, e armata la torre della parte e 'l palagio de'figliuoli di messer Vieri de' Bardi, e le case de' Mannelli di capo del Ponte vecchio, che 'I popolo non potea accedere nè passare. Ma combattendo però francamente il serraglio, molti ve n'ebbe fediti e di sassi e di verrettoni e di balestra. Veggendo il popolo che da quella parte non poteano passare, e dal ponte Rubaconte peggio, per la forza de'palagi de' Bardi di san Gregorio, si presono partito di lasciare alla guardia del Ponte veccbio parte de' gonfaloni del quartiere di santa Croce e di quelli di borgo di sant'Apostolo, e parte ne rimasono alla guardia del ponte Rubaconte di qua in verso casa gli Alberti. L'altro popolo molto cresciuto co'soldati a cavallo si misono ad andare dal ponte alla Carrala, il quale guardavano i Nerli; ma la forza de'popolani di borgo san Friano e della Cuculla e del Fondaccio fu si grande, che innanzi che passasse il popolo di qua dall'Arno presono il capo del ponte e le case de' Nerli, e loro ne cacciarono; e preso per gli popolani d'oltrarno il ponte alla Carraia, il vittorloso popolo di qua passarono il detto ponte incontanente, e accozzaronsi co' popolani d'oltrarno, e furiosamente assaiirono i Frescobaldi, i quali prima erano stati assaliti e combattuti a' loro serragli da quegli di via Maggio e circostanti popolani, ma però non vinti: ma veggendosi venire addosso la furla d'i detto popolo di qua d'Arno, ebbono grande paura, e abbandonarono la piazza loro , lasciando ogni fortezza e guernigione, e balestra, e pavesi, e saettamento, e fuggendosi in casa, e faccendo croce delle braccia, e chleggendo mercè al popolo, ii quale gli ricevette sanza fare loro alcuno male. E ciò fatto, corsono alla plazza a ponte a casa i Rossi, i quali saputo come i Frescobaldi s'erano arrenduti al nonolo, e tutte le case de'grandi di qua dali'acqua, sanza alcuna resistenza s'arrenderono al popolo. Quegli di casa i Bardi veggendosi abbandonati da'Rossi e da'Frescobaldi ebbono grande paura, ma pure francamente si misono alla difesa de'loro serragli combattendo, gittando e saettando, dov'ebbe di mortl alcnni, e di fediti assai dall'una parte e dall'altra, perocchè i Bardi erano molto forniti e guerniti a cavallo e a piedi , e con molti masnadieri, sicch'era invano al popolo di vincere i serragli per forza; ma ordinarono quegli del popolo con tre

gonfaloni d'oltrarno si assalissono al poggio di san Giorgio per la via nuova dal pozzo Toscanelli, e cosi feciono, e cominciarono con loro la battaglia al di dietro. I Bardi veggendosi si aspramente combattere, e assaiti da tante parti , isbigottirono forte, e cominciarono ad abbandonare parte di loro serragii dalla piazza a ponte, ch'era sotto la guardia della torre di parte guelfa e del palagio de' figliuoli di messer Vieri de' Bardi , per difendersi di dietro dal canneto di san Glorgio. Allora uno Strozza tedesco conestablie con sua brigata si mise dentro al serraglio della piazza a ponto con grande pericolo, ricevendo di molti sassi e quadrella e corse infino a santa Maria sopr' Arno, e il popolo francamente dietro; a quelli corsono gii altri del popoio ch'erano di qua dal ponte, e valicarono di là al tutto, e con gli altri popolani ch'erano di là ruppono la resistenza e la forza de' Bardi, i quali tutti si fuggirono nel borgo di san Niccolò, raccomandandosi alla vicinanza, onde le loro persone furono guarentite e salve da quelli da Quarata e da quelli da Panzano e dall' altra vicinanza, e dal gonfalone della Scala, I quali per lo popolo aveano prima alquanto, per non essere presi e rubati, presi i palagi de' Bardi di san Gregorio alla guardia del capo del ponte di là, e incontanente i popolani che erano di là alla guardia del capo del ponte da casa gli Alberti del quartiere di santa Croce; e quello iscampò i Bardi da morte, I quali per la loro buona vicinanza di san Niccoiò ritennono il furloso popolo con quella forza per guarentire la loro contrada. Ma tutti i palagi e case de' Bardi da santa Lucla aila piazza del Ponte vecchio furono rubate dal minuto popolo d'ogni sustanza a e masserizie e arnesi quello di e l'altro. ezlandio le case de'loro vicini, non possendosi difendere: dalla rabbia del popolo rubate le case, misono fuoco la casa loro, e arsonyi ventidue tra paiagi e case grandi e ricche, e stimossi il loro danno tra di ruberle e arsioni il valore di più di sessantamila fiorini d'oro. E tale fu la fine della resistenza de Bardi contra il popolo per la loro grande superbla e maggioranza per lo sfrenato popolo. Ma fu grande maraviglia e grazia di Dio, che di tanta furia di popolo e di tanti assalti e battaglie fatte in quella glornata, come avemo raccontato, non mori in Firenze nullo uomo di rinomea, e degli altri pochi, ma fediti assai. Per la ghiottornia della ruberia da casa i Bardi, che infino alle lastre del tetto e ogni vile cosa, non che le ca-

re, tale fu il giudicio contro a'Bardi, che infino le femminelle e'fanclulli, non che gil uomini, non si poteano saziare ne raffrenare di rubare. Il giovedi medesimo si levò una quantità di malandrini di più di mille, e si raunarono per combattere i Visdomini e rubarli , sotto titolo de'difetti di messer Cerrettieri loro consorto fatti intorno al duca, ma non ci era intorno a ciò però giusta cagione; che de'difetti e falli di messer Cerrettieri i Visdomini erano stati crucciosi; ma nol vollono fare se non per rubare solamente, e non sarebbono rimasi a tale, ma tntta la città corsa e rubata , e grandi e popoiani ; ma la vicinanza con molta altra buona gente armata, e le signorie e'soidati del comune a cavallo e a piè corsono al soccorso e riparo, e cessarono tanta rovina e pestilenza alla nostra città, andando per la terra lo signorle in più parti coll'aiuto della gente de' Sanesi, e de' Perugini, e dell' altre amistadi, e degli altri bnoni cittadini a cavallo e a piè, con ceppi e mannalo, per tagliare di fatto piedi e mani a'malfattori; e in questo modo s' attutò l' arrabbiato e furioso popolo disposti a rubare e a maifare, e cominciarsi ad aprire i fondachi, e le bottoghe, e clascuno a fare i fatti suoi.

## CAPITOLO XXII-

Come si sece nuovo squittino de' priori e de' dodici, e' gonfalonieri tutti popolani per più tempo.

Riposata la città di Firenze di tanta furria e pericolo, e il popolo fatta tutta la sua prinova contro a'grandi, e vinte tutte le
loro forze e resistenze in ogni parte, il popolo montò in grando stato e baldanza e signoria, spezialmente i mediani e artefeti minuti, che allotta il reggiamento della città rimase alle ventuna capitudini dell' arti. E per riformaro la terra di nuovo
de'priori, de'dodici, e'consiglieri e'gonfalonieri delle compagnie,
i priori e'dodici col consiglio degli ambasciadori di Siena e di
Perugia e del conto Siamone, acciocche l' elezione andasso più
comune, diedono arbitrio nell'infrascritto modo, e di grande
concordia segui, e celebrarono in casa i priori nuoro squittino;
che fossono nove de'priori, dodic consiglieri, sedici gondialonieri delle compagnie, cinque della mercatanzia, cinquantadue umini della ventuna capitudini dell'arti, o ventuto arroti per
mini della ventuna capitudini dell'arti, o ventuto arroti per
mini della ventuna capitudini dell'arti, o ventuto arroti per
mini della ventuna capitudini dell'arti, o ventuto arroti per
mini della ventuna capitudini dell'arti, o ventuto arroti per

quartiere, popolani tutti artefici, sicchè in somma furon dugentosei mettendo allo squittino ogni buono uomo popolano degno d'essere all'uficio, e vincendosi, che rimanesse priore c gonfaloniere di giustizia, e gonfalonicre delle compagnie e de' dodici consiglieri per contodieci fave il mono, e andarono allo squittino tremilatrecentoquarantasei uomini, ma non rimasono il decimo, e ordinarono che fossono otto priori, due per quartlere, e uno gonfaloniere di giustizia, accompiandosi in questo modo, che dovessono essere per prioratico due popojani grassi, e tre dei mediani e tre artefici minuti, e il gonfaloniere della giustizia in simile modo, uno d'ogni sorta, tracodosi a vicenda a quartiere a quartiere come venisse, cominciandosi a santo Spirito, e fosse gonfaloniere del numero de'popolani grassi. E il detto squittino fu compiuto a di 20 d'Ottobre 1343. L'ordine fu assai comune e buono, quando non fosse poi corrotto. Ma trovossi poi per li tempi, quando si traevano i priori, che degli artefici minuti v'avea più per rata, che non fu l'ordine dato; e ciò addivenne, che quando si fece lo squittino, furono più forti nelle boci le ventuna capitudinl e gli altri popolani minuti, che le boci de'popolani grassi e mediani; e però si ruppe il buono ordine dato per gli ambasciadorl di Siena e di Perugia, o per lo conte Simone.

# CAPITOLO XXIII-

Come si rifermarono gli ordini della giustizia sopra i grandi, e si ricorressono in alcuna parte; e più schiatte de'grandi tutte e in parte furono recate a essere del popolo.

Bilferma la ciltà di Firenze a signoria del popolo, come delto avemo, volcado il popolo riane gil ordini della giustizia contra i grandi, I quali aveva annullati il duca, e poi l'udicio del qualtordici, comè detto addiciro, gii ambasciadori di Siena c que-gli di Perugia e 'i conte Simone, che a ogni nostra fortuna e pericolo el aveano soccorsi e difesi, e col loro buono consiglio riformata la città a signoria del popolo, per amore e grazia de' loro comuni e di loro medesimi, e per bene e pacifico stato del popolo comuno, e contentamento in alcuno parte de'grandi che volcano bene vivere, addomandarono al popolo due petizioni l'una, e he I capitoli deglio ordini della giustizia, dov'era la rigida crudeltà, che I buoni uomini grandi consorti de' mal-jio. Villani T. Ji.

fattori portassono la pena de'loro malificii, si correggesse: l'altra, che cerie schiatte di grandi meno possenti e non maiefichi si recassono ad essere del popolo. Le quali pelizioni furono esaudite in parle, come diremo appresso, e fermate per lt consigli, di 25 d'Ottobre 1343. Prima dove diceva l'ordine della giustizia, che dove il malfattore de'grandi facesse malificio contro la persona d'uno popolano, oltre alia sua pena, tutta la casa e schiatta pagasse al comune lire tremila, si corresse, che non toccasse se non a'suoi prossimanl propinqui, se non Infino nel terzo grado per dirltta linea; e dove mancasse il terzo grado, toccasse al quarto, con patto che dove e quando rendessono preso il malfattore, o l'uccidessono, riavessono dal comune le lire tremila, ch'avessono pagate. Tutti gli altri ordini della giustizia rimasono nel loro primo stato. Le schiatte de'nobili di città e di contado che furono recate ad essere del numero de'popolani, furono queste: i figliuoli di messer Bernardo de' Rossi, quaitro de'Mannelli, tuiti i Nerli di borgo san Iacopo, e due di quelli dal ponte alla Carraia , tutti i Manieri , tutti gli Spini , tutti gli Scall, tutti i Brunelleschi, parte degli Agli, tutti i Pigli, tutti gli Aliotti, tutti i Compiobbesi, tutti gli Amieri, messer Giovanni della Tosa e fratelli e nipoti, e Nepo di messer Pagolo, messere Antonio di Baldinaccio degli Adimari e fratelli e nipoti, e alcuno altro loro consorto, tutti i Giandonati e'Guldi, e altre schialte quasi spente. De'nobili dei contado, il conte da Certaldo i figliuoli e nipoti, il conie da Pontormo e figliuoli e nipoti; e con tutto ch' avessono nome di conti erano annullati si, ch' erano al parl degli altri meno possenti gentili uomini; quelil da Lucardo, e quelli da Ouona, (a) e quelli da Monte Rinaldi, e quelli dalla Torricella, e quelli da Sezzata, e quelli da Mugnano, e i Benzi da Fegghine, e quegli da Lucolena, e quelli da Colle di Valdarno, e quelli da Monteiungo della Berardinga, e più altre schiatie di contado annuliaje e venuti lavoratori di terra. In somma furono da cinquecento tratti di grandi e recati a essere popolani, per fortificare il popolo e affiebolire e a partire la potenzia de'grandi con gi'infrascritti patti e ordini. Ma certi altri grandi, onde ne faremo menzione, che s'erano messi nella detta petizione, che s'erano messi a morte per francare il popolo, e francaronio, per invidia non furono accettati

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice a.º 6

per lo ingrato popolo; e tali sono ie plù volte i meriti de'servigi che si fanno a'popoli, e ispezialmente a quello di Firenze. I pattl e saivi furono questi. Che i detti grandi e nobili recatl a beneficio d'essere popoiani non potessono essere de'priori, nè de' dodici, nè gonfalonieri di compagnie, nè capitani di leghe del contado infra cinque anni; ogni aitro uficio potessono avere; e se alcuno de'detti infra dieci anni appensatamente facesse omicidio o tagliasse membro, o desse fedita enorma ad alcuno popolano, o facesse fare, o ingiuriasse possessione di popoiano, dichiarandosi per consiglio del popolo, dee essere a perpetuo rimaso de grandi. Ma nota, che parecchie schiatte e case di popolani erano più degni d'essere messi tra' grandi, che la maggior parte di quelli che per grandi rimasono, se andassono di pari le bilance della giustizia, per le loro ree opere e tirannie; e tutto questo è per difetto del nostro male reggimento. Fermati i detti ordini, e tratti del nuovo squittino i priori, i dodici e'gonfalonieri, che entrarono in calen di Novembre appresso, si trovarono i più artefici minuti, onde il popolo fu contento, e acquetossi la città d'ogni sospetto e geiosia. E nota aucora e ricogli, lettore, che quasi in poco più d'uno anno la nostra città ha avute tante rivoiture, e mutati quattro stati di reggimento, ciò sono: innanzi che fosse signore il duca d'Atene signoregglava il popolo grasso, e guidandosi male, come addietro arete inteso, che per loro difetto vennono alla tirannesca signorla dei duca, e cacciato il duca ressono i grandi e'popolani insieme, tutto che fosse piccolo tempo, e con riuscita di grande fortuna. Ora siamo al reggimento degli artefici e del popolo minuto. Piaccla a Dio che sia esaitamento e saiute deila nostra repubblica, onde mi fa temere per gii nostri peccati e difetti, e perchè i cittadini sono vuoti d'ogni amore e carità tra loro, ma pieni d'inganni e di tradimenti l'uno cittadino contro all'altro; ed è rimasa questa maiadetta arte in Firenze in queiii che ne sono rettori, di promettere bene, e fare il contrario se non sono provveduti o di grandi prieghi o di grande utile; onde non sanza cagione permette Iddio il suo giudiclo a'popoll; e questo basti a chi se ne intende.

## CAPITOLO XXIV-

Alquante cose fatte di nuovo in Firenze in questi tempi.

Ne'detti templ e mese di Settembre, per servigi ricevuti dal conte Simone da Battifolle e da Guido suo nipote figliuolo del conte Ugo, il comune gli restitut le terre d'Ampinana, Moncione, e Barbischlo, E diliberossi il comnne d'Arezzo dalla signorla del comune di Firenze, dando al servigio e al bisogno del nostro comune cento cavalleri di qui a quattro anni, rendendo al comune gli Aretini per anno fiorini. . . . d'oro , che ve n'avea messi il nostro comune dugentomiia florini d'oro. E diessi il castello di Pietrasanta al vescovo di Luni, acciocché guerreggiasse i Plsani coll' aluto di messer Luchino signore di Milano suo cognato, come assai tosto faremo più stesa menzione. Per la rivoltura del duca si perdè la signoria d'Arezzo e di Pistoia. e Serravalle, e Volterra, e san Gimignano, e Colle, e Pietrasanta, e sauta Maria a Monte, e Montetopoli, e Castiglionearetino, e più altre castella e terre, per colpa dei più de'nostri rei e barattieri cittadini e castellani di quelle. E così riescono i nostrl mall acquisti, quando il comune è in divisione e male guidato. Ancora del detto mese s'apprese il fuoco in Firenze la plù luoghi da santo Apostolo , e arsonvi dodici case , e una a san Giorgio, e una a san Piero Gattolino, e una nel Corso de'tintori, e una a san Piero Ceioro con grande danno; e tutto questo è del giudiclo di Dio per i nostri peccati.

# CAPITOLO XXV.

Come i Fiorentini feciono di nuovo pace co' Pisani.

Riformalo II nuovo stato del popolo in Firenze per lo modo ch'avemo delto, per non avere guerra di fuori per lo nostro variato stato, al fece accordo co'Pisani per lo nostro comune con poco nonre, e guardando pi\u00e1 secondo il tempo con questi patti; che Lucca riameses libera a l'isani e a loro signoria, rimettendo in Lucca i loro usciti, chi vi volesse tornare, e i loro beni rendere alle loro famiglie, e di dare al comune di Firenze di censo di Lucca, per lo deblto obbligato a'Fiorentini e per quelio di messer Maslino, fiorini centomila d'oro in quattordici anni, ogn'anno come tocca per rata per la fesla di san Giovanni di Gingno; rimanendo al comune di Firenze tutte le castella e terre di Lucca che si teneano, e franchi i Fiorentini in Pisa di quello venisse per mare per la valuta di dugentomila fiorini d'oro allo stimo della mercatanzia, che sono la vaiuta dei quarto più, e da indi in su pagare danari due per libbra; che sempre ab antiquo erano i Fiorentini ai tutto liberi e franchi in Pisa, e i Pisani in Firenze. Ma per questi nuovi patti sono i Pisani franchi in Firenze l'anno la valuta di fiorini trentamila d'oro di ioro mercatanzia che venisse da Vinegia, e se soprappiù ve ne venisse, pagasse danari due per libbra. Tale fu la infinta pace co'Pisani rimanendo la maia voiontà; e fu niuvicata e bandita a dl 16 di Novembre 1343. E con tutto che il duca la facesse co'Pisani ai suo reggimento, como detto è addietro, fu in più casi più onorevoie per lo nostro comune, che non fu quelia.

### CAPITOLO XXVI-

Come messer Luchino Visconti di Milano si fece nimico di nuovo de' Pisani, e quello ne segui.

I Fiorenlini , come toccammo addietro , iasciarono a' Pisani una maia azione, quando diedono Pietrasanta ai vescovo di Luni de'marchesi Malespini, il quale era cognato per la serocchia ch'era moglie di messer Luchino Visconti signore di Milano, il quaie era indegnato contro a'Pisani, perché tencano Serrezzano, e Lavenza, e Massa de' marchesi, e aitre loro castella in Lunigiana, ne per suoi prieghi non gli aveano voluto rendere, nè a lui nè aila promessa data di molti danari che gli restavano a dare dei gran scrvigio fatto per iui della forza di sua gente contro al nostro comune, quando ci sconfisse a Lucca, e poi a sostenere l'assedio, ond'ebbe la città di Lucca; per ia quale ingratitudine de'Pisani, e per la vergogna che feciono a messer Giovanni Visconti stato ioro capitano, quando usel della nostra pregione, come toccammo addietro, e perchè aveano cacciati di Lucca i figliuoli di Castruccio suoi amici e raccomandati con coperto conforto de' Fiorenlini e col vescovo di Lunl e colla serocchia, messer Luchino si fece nimico de' Pisani, e messo la pregione dodici stadichi figlinoli de'maggiori cittadini di Pisa, e mando in auto ai vescovo di Loui miliedageato de'suoi cavalieri, e capitano il detto messer Giovanni Visconti, i quali con altri che mando appresso feciono molta guerra a'Pisani, faccendo capo a Pietrasanta, come toto farene mensione. Lacereme alquanto de'fatti di Firene e di Pisa, e diremo d'altre novità degli strani stato in questi tempi per socuire il mostro stile.

## CAPITOLO XXVII.

Di grandi tempeste che furono in mare, e della rotta della Tana.

Nel detto anno 1343, dei mese di Novembre, il di di santa Caterina , fu in mare grandissima tempesta per lo vento di scirocco in ogni porto dov'ebbe potere, e spezialmente la queilo di Napoli i che quante galee e legni avea la quello porto tutti ii ruppe e gitto a terra, e quasi tutte le case della marina ov'erano i magazzini del vino greco e delle nocelle, per io crescimento dei mare tutte aliago, e molte ne rovino e guastò, e menò via tutte le botti del greco e noceiie, e ogni mercatanzia e masserizie, onde si stimo il danno più di quarantamila once d'oro, di fiorini cinque i'oncia. Questo fu segno di grande novità e mutazione, che doveva avvenire assal tosto in questo paese. E per simile modo avvenne in porto di Pera in Romania incontro a Costantinopoli, con grande danno de'Genovesi e di chi v'era aila terra. E in questi tempi essendo cominciata una grande zuffa uno giorno alla città della Tana nel mare maggiore tra'Veneziani e' saracini della terra, avendo i Veneziani neila detta zuffa soprastati i saracini, e mortine alcuni, e fediti molti , onde quegli della terra si commossono a furia e rubarono e uccisono quanti Veneziani e Genovesi e Fiorentini trovarono, e aiguanti aitri cristiani che nella terra si trovarono aila zuffa e chi non potè fuggire aile loro galee; e presono più di sessanta mercatanti latini, che ai romore non furono morti, e tennergli in prigione da due anni, e poi per danari e per ingegno si fuggirono, e con grande pericoio scamparono. E stimossi il danno deile mercatanzie e spezierie rubate per li saracini a' Genovesi più di trecentocinguantamila fiorini d' oro. e a'veneziani da trecentomila florini d'oro, sanza il danno degli altri mercatanti ch'erano nel paese. E tali sono gli silmoli de'mercatanti per le loro peccata e follice; ere questa cagione rincarò in questo nostro paese ogni spezieria, e seta, e ogni avere sottile di Levante, cinquanta a più per centinaio subitamente, e tale li doppio.

#### CAPITOLO XXVIII.

Della novità fatta in Firenze per quegli che reggetano la città.

Nel detto anno, del mese di Dicembre, per alcuna gelosia mossa in Firenze per li grandi e non vera, furono dati i confinl a cinque de' Bardi, e a quattro de' Frescobaldi, e a due de'Rossi, e a tre de'Donati, e a due de' Pazzi, e a uno de' Cavicciuli, con tutto che la maggior parte de' detti e di loro ed altri, per levare sospetto al popolo e fuggire la furia, se n' andarono in contado agli loro luoghi ad abitare, e lasciarono la città. A di 2 di Marzo del detto anno fu ferma e piuvicata lega e compagnia tra 'l comune di Firenze e quello di Perugia e di Siena e d'Arezzo per fortificare il loro stato, e per abbattere i Tarlati d'Arezzo e ogni altra tirannia d'Intorno. E in questi templ i Fiorentini s'accordarono di nuovo, e feciono ragione con messer Mastino della Scala, che gli restavano a dare per la matta compera di Lucca fiorini centottomila d'oro, e così gliell assegnarono sopra la gabella del macello e de' contratti, ognl mese duemila fiorini d'oro, tornando i nostri ventisette stadichi cari cittadini stati a Verona più di due anni: bontà del duca d'Atene, che non ne curava niente, ma gli lasciava stare per abbandonati, e per la sua avarizia non gli dava danaio, nè le paghe promesse, che fu intra gli altri suoi difetti questo uno di quelli che molto gravo e dispiacque a' cittadini. Mandovvlsi pol dodici cittadini a vicenda di quattro mesi in quattro mesi a soldl cinquanta il di per uno per loro spese, e a forino uno al cavaliere.

D. HISOTO

#### CAPITOLO XXIX-

Ancora della guerra dalla gente di messer Luckino Visconti
co Pisani.

Nell'anno 1344, a di 5 d'Aprile, avendo la gente de'Pisani ch'era in Versilia in Lunigiana fatti grandi fossi con isteccati e bertesche dalla marina al castello di Rotaia, e poi insino aila montagna al castello di Montegioli ch'eglino teneano, acciocchè la gente di messer Luchino che erano in Lunigiana, non gli potessono correre nè danneggiare sopra il contado di Pisa, e quelle fortezze si guardavano di di e di notte con loro gente assai grossa a cavallo e a piè; quella notte la gente di messer Luchino ruppono la fortezza tra Rotaia e Montegioli, e nassarono, e vigorosamente assalirono la gente de'Pisani: e dono la grande battaglia, la gente de' Pisani furono sconfitti, e molti presi e morti a onde i Pisani molto isbigottirono. E poi a dt 2 di Maggio menando messer Benedetto Maccaione de'Guaiandi, rubello di Pisa, trecento cavalieri di guegli di messer Luchino, ch' erano venuti in Maremma con lui a guerreggiare i Pisani e ioro terre per accozzarsi colla gente grossa di messer Luchino, che per la vittoria avuta a itotaia volieno passare il Serchio, e venire di qua in su quello di Pisa, essendo ii detto Benedetto e sua gente albergali a santa Gonda, provvedutamente e a posta fatta furono presi da cinquecento cavalieri de' Pisani e molti balestieri , ch' erano stati al Pontadera per attendergli ; e rimasonvi tra presi e morti più di cento uomini a cavallo, e lutti erano tra presi e morti, se non che si fuggirono atta spiaggia di san Miniato, e quivi coll'aluto de' Samminiatesi quegli che scamparono si ridussono a salvamento. Sentendo questa novella messer Giovanni da Oleggio de'Visconti capitano della gente di messer Luchino, si parti da Versilia con settanta bandiere, che furono millecinquecento a cavallo, e passarono il Serchio ai ponte a Moriano, e vennono per la Cerbaia e passarono la Guisciana a Rosaiuolo, e poi guadarono l'Arno e ricolsero la ioro gente a santa Gonda, e accamparonsi a Casteldelbosco in sulla Cecina, guerreggiando il contado di Pisa per più tempo, e prendendo più loro terre e castella. La gente de'Pisani, ch'erano mille cavalieri, s'afforzarono al fosso Arnonico e al Pontadera per guardare la frontuera, sanza avvisare de 'alineli. E partitti dal Casteldelbosco, custeggiarono per più campi la Valdera e la Maremma infino no diseggiarono per più campi la Valdera e la Maremma infino più vi sarcebno dimorati, se non fosse che per lo soperchio caldo e disaglo vi si cominciò una corruzione e, nonde assai ve n'ammalarono e mortono; e fra gil altri caporati vi mort messer Benedetto Maccaioni grande ninico de l'Pisani, o Arrigo di Castruccio che ti signore di Lucca. Per la mortatità e pettilenzia si parti la detta oste con quegli ch'erano siscampati, e tornaronsi in Versilia con grande e loro dannaggio di gente. Lasceremo algunnto di questa guerra, e diremo d'altre nortità occorso in questi tempi.

#### CAPITOLO XXX.

Come quelli di Castelfranco di Valdarno presono Campogiallo, e uccisono certi de Pazzi di Valdarno.

Nel detto anno, a di 29 d'Aprile, quegli di Castelfranco di Valdarno di sopra con altri Valdarno di sopra con altri Valdarno di sopra con altri Valdarno, e per tradimento ebbono una porta del castello di Campogiallo, chi era de Pazzi, e in quello entrati, corsono il castello e uccisono uomini e femmine sanza nulla misericordia, e uccisonvi dicci della casa de Pazzi de imigliori di loro, e rubarono la terra e misomi fuoco, ondo caro costo d' Pazzi ia guerra e oltraggi fatti a quelli di Castelfranco e agli altri Valdarnesi del contado di Firenze per lo tempo passoni con tempo passoni.

## CAPITOLO XXXI-

Come il re di Spagna ebbe per forza la forte terra di Azizera in Granata.

Nel delto anno, a di 25 di Marzo, s'arrende al re di Spagna la forte e grande città d'Aistrea la Granata, chiera de'aracini, alla quale era stato ad saedio più di quattro anni per mare e per terra con grande afanno e spendio e mortalità di cristiani; perocche svenite erano assallti i re di Granata e sun gente, e guerreggiati e per mare e per terra da'saracini di Morocco e da Gio. Ilitani T. IV.

quegli di Barberia, che ogni anno vi veniano ai soccorso più volte con grande navilio e gente innumerabile di saracini, ov'ebbe più battagile, e per mare e per terra, quando a danno de'cristiani e quando de' saracini, che sarebbe lunga materia a raccontare; perocché i saracini aveano porto in mare sotto il forte castello di Giubeltaro, il quale i saracini aveano racquistato sopra i cristiani per tradimento, come addietro facemmo in alcuna parte menzione. Ma tutto era invano i'Impresa e assedio dei re di Spagna, perocchè la città era fortissima di mura e torri e fossi con huono porto, e fornita di vittuagiia per grande tempo, e di huona gente d'arme e d'arcieri, e di haiestrierl, e saracini all' aiuto di fuori, come detto avemo, e se non fosse l'aiuto dei papa e deila Chiesa, che coll'aiuto di moneta e di decime e d'aitri sussidii atava e forniva il re di Spagna, onde al soido deila Chiesa egii mantenea al continuo in mare venti gaiee armate de'Genovesi, sauza quelle de'Catalani e Spagnuoli, e diede ii papa induigenza di coipa e di pena a chi v' andasso o mandasse aiuto. Per la quai cosa moiti conti e haroni e cavalieri di Francia, e d'Alamagna, e d'Inghilterra, e di Linguadoca v' andarono alle loro spese ai servigio, standovi ad oste chi quattro e chi sei mesi; e andovvi ii conte d'Anaido con cento cavalieri, e così più aitri baroni, per la qual cosa si continuò la guerra e l'assedio e fu si stretta la terra per mare e per terra, che nullo ne potea entrare ne uscire; e dentro v'avea più di trentamiia uomini d'arme saracini sanza le femmine e i fanciulii; sicchè falit ioro ia vittuagiia per lo lungo assedio, e per fame s'arrenderono saive le persone, (a) che se n'andarono tutti in Granata fra terra ; onde fu nobile acquisto al redl Spagna e a tutta ia cristianità; e trovossi dentro moito tesoro e arnesi. Ora ha il re di Spagna e i cristiani buono porto e entrata del reame di Granata da potere guerreggiare e acquistare il paese. Lasceremo de'fatti de'saracini, e torneremo alle novità di Firenze occorse in questi tempi.

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 7.

## CAPITOLO XXXII.

Di certe novità state in Firenze in questi tempi.

Nel detto anno 1344, signoreggiandosi il reggimento di Firenze per lo popolo minuto, come più tempo dipanzi fu detto che dovea avvenire, cioè per le capitudini delle ventuna arti , come dicemmo addietro nella riformagione della terra, cacciato il duca d'Atene, si si cercò per certi uficiali, e fecesi inquisizione di tutti i rettori e castellani stati per lo duca nella città d'Arezzo e nel castello fatto per gli Fiorentini, e di Castiglione aretino, e della città di Pistoia e del Castello che v'era dentro, e di Serravalle, e di plù altre castella di Valdarno e di Valdinievole, e della città di Volterra, e di Colle di Valdelsa e di più altre alla rivoluzione della cacciata del duca e di sua signoria, e certi de'detti che v'erano, e rettori e castellani , gli abbandonaro, quali per paura e chi per la forza de'terrazzani, e tali per baratteria, avendone dapari; e molti ne furono condannati per lo eseguitore degli ordinamenti della giustizia, commessogli per lo reggimento del comune, e chi a dritto e chi a torto ne fu condannato: onde assai danari ne vennono in comune: e molti ne furono condannati nella persona, che non comparirono dinanzi, e più toccò a' grandi che a' popolani; perocchè il duca gli avea messi in quelle signorie. E ancora nel detto tempo e mese furono per lo detto popolo fatti uticiali a rimettere tra'ribelli certi ghibellini caporali, e altri possenti stati rubelli prima; perocchè per la cacciata del duca tutti i libri de'rubelli e sbanditi ch'erano in camera furono arsì, sicchè di quelli si feco nuovo registro. Ancora nel detto tempo fu condannato Corso di messere Amerigo di messer Corso Donati in avere e in persona per contumace, per certe lettere che furono trovate, che mandava e erano mandate a lui da certi tiranni di Lombardia, con cui teneva certi trattati contro il popolo dl Firenze, o vero o non vero che fosse, che non l'approviamo, perocch' a lui era impossibile a fornire si grande impresa sauza maggiore segulto; ma non compari dinanzi a scusarsi, o per temenza del popolo e de'suoi nimici, o per non discoprire chà

a ció ieneva con lui ai detto trattato. Il quale Corso (a) colla moglie, ch' erano in Forii, morirono in pochi di a di 10 di Magglo net 1347, di cui fu grande danno, perocchè era valente donzello, e per venire in grande affare, se fosse vivuto. E a di 3 di Luglio furono nel deito anno in Firenze disordinate tempeste di venti, tuoni e baleni molto snaventevoli, e dentro alla città caddono sei folgori, ma poco feciono danno, ma maggiore paura alle genti. E poi la notte di san Jacopo di Luglio s'apprese fuoco nel popolo di San Brocolo, e arse quast una gran casa. E pochi di appresso arse un'altra casa in Torcicoda a'confini del detto popolo. E poi appresso poco arse un' altra gran casa nel detto popolo di san Brocolo, non però con troppo danno. E poi a di 8 d'Agosto la noite s'apprese il fuoco nel popolo di san Martino presso ad Orio san Michele in botteghe di lanajuoli, accendendosi in alcuno panno riscaldajo per l'untume e soperchio caldo, onde arsono diciotto tra case e botteghe e fondachi di lanaiuoli con grandissimo danno d'arslone di panni e iane e altri arnesi e masserizie, sanza ii danno delle case; e ció dimostrò la 'nfluenza de'pianeii di Marte e del Sole e di Mercurio stati nel segno del Lione, attribulti significatori in parie alla nostra città di Firenze, o più tosio la mala guardia del fuoco per chi l'avea a guardare.

# CAPITOLO XXXIII-

Come il conte da Battifolle racquistò Fronzole colla forza del comune di Firenze.

Nei detto anno 1344, essendo il conte Simone da Batitiollo con suo istoro stato più mesì all'assedio del castello di Pronzole, ch'è sopra Poppi, il quale sentia che non era hene fornito di vittunglia. Il quale mantieneano i Tariati d'Arezzo e rubellato l'aveano al conte, e tenutolo pià tempo contro a' detti, e afforsato di ricche e forti mura e rocca per lo vescovo stato d'Arezzo de Tariati, si che impossibile era a poterlo mai avere, se non per diffalla di vittuaglia; sentendo i detti Tariati como mancava a quelli d'entro la vittuaglia, feciono e raunorono tuto lo loro isforzo a Bibbiena per soccorrerlo coll'atulo de l'issani e

(a) Vedi Appendice n.º 8.

de'ghibellini della Marca e del Ducato e di Romagna, e furono più di seicento cavalieri e popolo grande a piè. Sentendolo i Florentini, mandarono al soccorso del conte cinquecento de'loro cavalieri e le vicarle de pedoni e masnadieri di Valdisieve e di Valdarno in grande numero; e gli Sanesi gli mandarono in aiuto dugento cavalieri, e i Perugini centocinquanta, onde i Tarlati e loro amici non s'ardirono a venire al soccorso per la potenza maggiore de'loro nimici, e per lo disavvantaggio del poggio; e così s'arrendè Fronzoie ai conte, saive le persone, a di 24 d'Agosto del detto anno, che fu uno bello acquisto al conte, perocch'è de'più forti casteili e rocche di Toscana, e cova e soprasta Poppi, che è disopra poco più d'nno miglio. Il conte avendone avuta la vittoria, ne fece grandi grazie al comune di Firenze e a'Sanesl e a'Perugini per suoi ambasciadori; e poi egli in persona vegnendo in Pirenze, e riconoscendo d'averio acquistato per l'aluto e forza del nostro comune, e'mandocci la campana del detto castello per segno e ricordanza.

### CAPITOLO XXXIV.

Ancora di novità fatta in Firenze per gli rettori governalori di quella città.

Nei detto anno, a di 31 d'Ottobre, si fece per lo popojo minuto reggente il comune una nuova riformagione e legge contra i grandl, che si guardasse in dietro, e misesi in ordine di giustizia, cioè che fosse tenuto l'nno consorto per l'altro non ostante che tra loro avesse nimistà, o dissimulassono d'averla, per levare ogni vizio de'grandi contro al popolo. Ancora feclono, che ogni grande che fosse di fuori in signoria o ai soldo d'alcuno signore, dovesse ritornare in Firenze in fra certo tempo, o sarebbe messo per ribello; e questo feciono per sospetto e gelosia presa di loro, perocché dopo la cacciata del duca d'Atene, state le novità e assalti dai popolo a' grandi , come detto avemo addietro, moiti grandi e gentili uomini per fuggire la furia del popolo e per prendere loro vantaggio, chi era ito ai servigio di messer Mastino della Scala, e chi di messer Luchino Visconti, e chi dei marchese da Ferrara, e chi dei signore di Bologna, e chi n'era ito nel regno di Puglia : e tutti convennono che tornassono con loro danno e sconcio. E poi a

- Go

di 11 di Dicembre feciono i magistrati del popolo un'aspra riformagione e crudele contra il duca d'Atene, cioè; che qualunque l'uccidesse avesse dal comune di Firenze diecimila fiorini d'oro, cittadino o forestiere, o che fosse tratto d'ogni bando, se l'avesse, con assegnamento e ordine (a). E fecionlo per suo dispetto e onta dipignere nel palaglo del podestà a lato alla torre con messer Cerrettieri Visdomini, e con messer Meliadus d'Ascoli, e col suo conservadore messer Guiglielmo d'Asciesi e il figliuolo, e messer Rinieri di Giotto da Sangimignano col suo fratello stati traditori, e sue aguzzette e consiglieri a mal fare, a memoria e esemplo de'cittadini e de'forestieri che gli vedessono. A cui piacque, ma i più de'savi la biasimarono; perocchè fu memoria di difetto e vergogna del nostro comune, che'l facemmo nostro signore. E la detta legge feciono, perchè il duca d'Atene adoperò in Francia col re e con altri baroni quanto potè di male contra i Fiorentini, ed erano in grande dubbio d'essere soppresi di rappresaglia per infinta moneta che il duca domandava per menda al comune di Firenze, se non che si riparó con lettera e con ambasciadori del nostro comune, che andarono in Francia al re con lettere del papa, faccendogli manifesto i difetti del duca e il suo male reggimento. E oltre a ció non finava il duca di mettere sospetto e gelosia in Firenze, mandando sovente sue lettere in Firenze a certi suoi accontatl amici, dando loro speranza di suo ritorno per male reggimento di città e di quegli che reggeano la terra, onde poco dinanzi ne furono Impiccati dne legnainoli ch' erano molto suoi credenzieri quando egli era signore di Firenze, e ricevevano e mandavano le dette lettere. Lasceremo alquanto de fatti del duca d'Atene e di Firenze, e diremo d'altre novità che furono in quegli tempi.

#### CAPITOLO XXXV.

Come il marchese da Ferrara ebbe la città di Parma.

Nel detto anno 1344, all'uscita d'Ottobre, messer Azzo da Correggio che tenea Parma, e come l'avea rubellata a messer Mastino della Scala suo nipote per tradimento, come contammo

(a) Vedi Appendice n.º 9.

addietro, non potendola tenere, perocchè s'avea fatto nemico messer Mastino, per la continua guerra ch' egli n' avea dal signore di Milano e da'suoi seguaci, da cul anche s' era rubellato, e ancora ne l'avea tradito, e da altri non potea avere aiuto ne soccorso; per trattato di messer Mastino della Scala la fece dare a' Marchesi per danarl in quantità di fiorini ventimila d'oro, e diede la signoria e la terra ad Ohizio marchese da Ferrara, che teneva Modena: e andovvi a prendere la signoria messer Ghiberto da Fogliano che teneva Reggio con trecento cavalieri, intra'quali furono sei bandiere di cavalieri di quegli del comune di Firenze, ch'erano al servigio del marchese. Per la qual cosa quegli da Gonzaga, ch'erano signori di Mantova e teneano Reggio, spiacendo loro la detta Impresa, e parendo loro rimanere assediati in Regglo, con tutto loro sforzo e ainto di messer Luchino si ragunarono in Reggio. E pol pochi di appresso il marchese da Ferrara in persona, con sicurtà e licenza de'signori di Reggio, andò a Parma con milie cavalieri tra di sua gente e di quegli dei signore di Bologna e di messer Mastino: e riformata la terra di sua signoria, e di sua gente lasciandola fornita, si parti a dt 8 di Dicembre per tornarsi a Modena e a Ferrara; e mandò innanzi per iscuoprire aguato messer Ghiherto da Fogliano con trecento cavalieri armati, e 'I marchese si venia da uno miglio appresso con sua gente quasi disarmata, per la sicurtà che n'avea di guegli di Regglo. Quegii da Gonzaga non tennono fede, ma fuori di Reggio misono due aguati di loro gente, e come messer Ghiberto da Fogilano ro'detti trecento cavalieri fu nell'aguato, furono assaliti dinanzi e di dictro, e rinchiusi e presi, e chi si volle difendere fu morto, sicchè tutti vì rimasono. Il detto messer Ghiherto con due suoi figliuoll e con uno suo nipote vi rimasono presi, con più altri caporali conestabili e caporali di buona gente. Come il marchese ch' era addietro senti questo tradimento, con tutta sua gente si tornò a Parma molto corrucciato, e riprese que'signori da Gonzaga dei detto tradimento, avendo data la sicurtá a lui e alla sua condotta; eglino si scusavano che giiel'aveano data all'andata ma non alia tornata; ma sempre a chi usa tradimento, il vizio dell' lnganno è apparecchiato incontanente. I detti da Gonzaga , coll' aiuto di messer Luchino , dei mese di Febbralo, vegnente sentendo il marchese da Ferrara in Parma, cavalcarono in sul Ferrarese insino presso a Ferrara a tre miglia levando grande preda, e faccendo grande dannaggio a'marchesi. Per la qual cagione l'altra lega de'Lombardi, messer Mastino della Scala, e il signore di Bologna, e quello di Padova . e i marchesi da Ferrara alla primavera seguente feciono oste alla città di Reggio con più di tremila cavalieri e popolo grandissimo, e chiusono I passi d'intorno a Reggio, che non yl potesse entrare gente në vittuaglia; e per gli più si credette che non si potessono tenere. Nè già però messer Luchino e que'da Gonzaga con tutta loro potenza non si vollono affrontare a battaglia co'nimici, ma stavano alle frontiere al borgo a san Donnino e ad altre loro castella del Reggiano per fare loro guerra guerriata in su quello di Parma e all'oste ch'era a Reggio. Ma per lo stare vi venne corruzione, e si cominció infermità nella detta oste di Reggio, e intra gli altri di nomea vi morl messer Francesco de' marchesi da Esti, e messer Maffeo da ponte Carradi capitani dell'oste e più altri; e simile dall' altra parte, onde per necessità si levarono e partirono le dette osti all'entrare d'Ottobre 1345.

#### CAPITOLO XXXVI-

Di certe novità state nella città di Firenze ne' detti tempi.

Nel detto anno 1344, del mese di Dicembre, la campana del popolo, che suona per lo consiglio , la ove ella fu posta era stata sopra i merli del palagio de' priori , si si tirò ancora ad alto in sulla torre, acciocché s' udisse meglio oltrarno, e per tutta la città: e era di nobile suono della sua grandezza. E nel luogo dov'era quella, fu posta la campana che venne dal castello di Vernia, e ordinato fu che sonasse solamente quando s'apprendesse il fuoco di notte nella città, acciocchè al suono di quella tracssono i maestri e gli altri che sono ordinati a spegnere il fuoco. E del mese di Gennaio seguente si fece per lo comune di Firenze accordo e lega e compagnia col vescovo d' Arezzo, ch'era degli Ubertini, e con suoi consorti, e trattigli d'ogni bando; ed egli diede in gaggio le castella del vescovado e le fortezze al conte Simone da Battifolle e a' suoi fedeli per diecl anni, ricevente per lo comune di Firenze, per fare guerra a'Tarlati e a'rubelli d' Arezzo, e avere amici per amici e nimici per nimici. Le castella principali furono: Civitella, Cennina, e il palagio di Castiglione degli Ubertini e più altre fortezze. E all' uscita del detto mese s'apprese il fuoco nel monastero dalle donne del Prato d'Ognissanti, e fece loro danno assal. E appresesi il primo di Febbraio nella Cittarossa. e arsevi una casa e una femmina dentro. E a di 15 di Febbralo furono condannati per processo fatto tutti quelli della casa degli Ubaldini nell' avere e nella persona siccome rubelli (salvo il lato di quegli da Senno, che non si trovarono colpevoli) per la cagione della cacciata e della battaglia e aguato che feciono alla nostra gente a Rifredi, quando andarono a soccorrere Firenzuola ed il castello di Tirli, e per la presa della detta Firenzuola e del castello di Tirli alla cacciata del duca d' Atene, come in alcuna parte addietro facemmo menzione; e tutt' i loro beni ch' erano nel contado di Firenze furono messi in comune. Nel detto mese di Febbrato vennono in Flrenze ambasciadori del re di Francia a petizione del duca d'Atene; e ció furono uno cavaliere e uno cherico, e in pieno consiglio domandarono l'ammenda del detto duca. E nel detto consiglio ln loro presenza furono piuvicate le sue operazioni e difetti, e mostrate le sue quetanze; e ordinati e mandati al re di Francla ambasciadori colla risposta per lo nostro comune, come dicemmo addietro: e quegli ambasciadori del re furono onorati e presentati per lo comune, e fatto loro le spese e compagnia e onore assal, mentre che dimorarono in Firenze e per lo nostro contado; onde n' andarono molto contenti; ma però non lascló il re di Francia di non procedere contra i Fiorentini per lo duca, come innanzi si farà menzione. E nel detto mese di Febbraio per lo comune si fece ordine, che qualunque cittadino dovesse avere dal comune per le prestanze fatte al tempo de'venti della balla, come addietro facemmo menzione, che si trovarono fiorini cinquecentosettantamila d'oro, sanza il debito di messer Mastino della Scala, eb'erano presso a centomila fiorini d'oro, che si mettessono in uno registro ordinatamente; e dare il comune ogni anno di provvisione e usufrutto cinque per centinaio, dando ogni mese la paga per rata; e diputossi a fornire il detto guiderdone parte alla gabella delle porti, e parte ad altre gabelle, che montava l'anno da fiorini venticinquemila d'oro, dov'erano assegnate le pagbe di messer Mastino: e pagato lui, fossono assignati alla detta satisfazione : il quale messer Mastino fu pagato del mese di Dicembre per Gio. Villani T. IV.

lo modo che diremo innanzi. E cominciossi la paga della detta provvisione del mese d'Ottobre 1345. Nel detto anno, a di t4 di Marzo, passó di questa vita e santificó uno Jacopo figiiuolo che fu di messer Giambene giudice, che stava nel popolo di san Brocolo, il qual era stato di santa vita, e vergine di suo corpo, secondo che si disse, standosi in casa rinchiuso più di venticinque anni, che non usct mai se non alcuna volta Innanzi giorno andandosi a confessaro o a prendere il corpo di Cristo; e avea dato per Dio tutta sua sustanzla e patrimonio, e poveramente in digiuni e orazioni vivea, e scrivea libri a prezzo, dittando da se di sante e buone cose; e chi gli mandava lemosina non la ricevea, se non da'divoti suoi amici; il soperchio del suo guadagno a giornata dava per Dio a' poveri. E finito poveramente, fece Iddio visibili e aperti miracoli alla sua morte; e poi fu seppellito a santa Croce a guisa di santo. E a sua vita predisse a certi suoi amici più cose future per la virtù dello Spirito santo, che avvennono nella nostra città, o della signoria e cacciata del duca d'Atene. Lasceremo alquanto de'fatti di Firenze, che assai n'avemo detto a questa volta, e diremo degli strani.

## CAPITOLO XXXVII.

Di novità state nella città di Genova in questi tempi.

Nel detto anno 1344, il dogio del popolo di Genova, che avea nome Simone di quegli di Boccanegra, il quiale era regrato signore da quattro ami, come addietro è fatta mensione, per sau motiva, e sentendo che quegli d'Oria, e gli Spinoli, e Crimaldi e altri nobili con loro sforzo veniano alia terra, si rimunzió la signoria dinanzi al parlamento del popolo, e andosene a Pias con tutta sua famiglia e parenti, con più di centomila fornia d'oro, che si disse che gli avea gundagnati, overo trabaldati, e se gli portò seco. E il popolo di Genova, acefocchè i grandi non prendessono la signoria, adi presente elessono dogio del popolo e misero la signoria uno Giovanni da Monterena, il quale cominciò a reggere la signoria francamente per lo popolo, e contradire a delti grandi e potenti, che veniano contra al popolo. E poi per ordine e tratitato del detto dogio quegli dela città di Sonna levarono la città a romore a

di 8 di Gennaio seguente, e feciono popolo, e cacciarono della terra i loro grandi, e a quanti grandi e nobili v'avea di Genova tolsono loro le castella e ogni fortezza ch'aveano in Saona. E poi il di seguente Il popolo di Genova fece il simigliante; e perchè gli Squarclafichi e i Salvatichi, grandi di Genova, feciono alcuna resistenza, furono assaliti e combattuti dal popolo, e morti di loro, e cacciati della terra. Vegnendo in que' di Ottone Doria e suoi seguaci e amici con settecento cavalleri o popolo assai dentro de' horghi di Porea, il popolo di Genova usci della terra, e con armata mano gli assalirono e combatterono e misongli in iscoufitta, e rimasono assai de'morti e de' presi. E il Febbralo seguente il dogio e il popolo di Genova feciono lega e compagnia con messer Luchino Visconti signore di Milano, ed egli promise loro d'avere amici per amici e nimicl per nimicl, e servirgli al loro hisogno di cinquecento cavalieri. E pol del detto mese, gente d'arme di Genova , ch'erano iti a cavallo e a piè a porto Morici , furono rotti e sconfitti da' loro nimici usciti. Ma poi l'Aprile vegnente quegli di Genova coll' aluto di messer Luchino v' andarono ad oste per mare e per terra, e presono il detto porto Morici e la terra. Ma poi all'entrare di Luglio 1345 messer Luchino Visconti fece fare la pace dal popolo di Genova a'loro usciti (a).

### CAPITOLO XXXVIII-

Ancora della guerra di messer Luchino Visconti co' Pisani.

Nel detto anno e mese di Pebbralo I Pisani feciono lega e compagnia con certo ordine con mesera Massimo della Scala, e col signore di Bologna, e col marcheso da Perrara, e con certi Romagnouili per dispetto e contrarlo di meser Luchino Visconti, e richiesono i Fiorentini; ma noa vi al vollono accordare. Per la qual cosa la gente di meser Luchino, chi era a Versilia, passarono il Serchio in quantità di cinquecento caralieri e popolo assai, o corsono presso alla città di Pisa per la via di Valdiserchio faccando grando danno di arsino, e le-vando grandi prode d'uomini e di bestie e d'arnesi, e tornaronali na Versilia sani e salvi, che di Pisa non usul uomo a

(a) Vedi Appendice n.º to.

contradiargii. E poi dei mese di Maggio 1345 morio il marchese Milispina cognalo di messer Luchino, a cui pelizione manteneva la guerra; e poi a prego dei dogio e dei popolo di Genova messer Luchino fece pace co Pisani, e debbe di menda centomila fiorini d'oro, rimanedo a Pisani le terre di Luca, che aliora si teneano per messer Luchino, ed egli rendè gli stadichi a Pisani. E questo è il fine de tiranni di Lombardia, per trarre ii loro utile delle guerre e dissensioni di noi clechi Toscani. Lasceremo alquanto de' nostri fatti di Firenze e d'ttalia, e diferno di certe noviti d'oltremare.

## CAPITOLO XXXIX.

Come i cristiani presono la città delle Smirne sopra a' Turchi.

Nel detto anno 1344, essendo per io re di Cipri e per io mastro dello spedale e della magione, che teneva l'isola di Rodi. e per io patriarca di Costantinopoli con gii ammiragli delle galee de'Genovesi, de'Catalani e de'Veneziani, ch'erano ai soido della Chiesa, ordinarono sopra l Turchi una grande armata di navi e cocche e galee con moita buona gente d'arme, per andare sopra i Turchi, e raunaronsi sopra i' isola di Negroponte in Romania, ovvero in Grecia; e di ia si parti la detta armata dei mese di Maggio, e puosonsi alla città delle Smirne nei paese che oggi si chiama Turchia, assai presso dove anticamente fu ia grande città di Troia, e in quello golfo di mare. La quai città si tenea per gli turchi, ed era molto forte fornita di Turchi e saracini. E ja detta armata di cristiani entraron nel porto delle Smirne, e quello combatterono con aspra battaglia, e con dificii e torri di legname fatte in sulle cocche e navi , e per forza presono ie torri del porto, e tagliarono e gittarono in mare i Turchi che v'erano alla difesa. E vinto ii porto, assallrono la terra da più parti, e combattendo per forza d'arme l'ebbono con grande tagliata e uccisione di saracini e Turchi, che non vi iasciarono nè uomo, nè femmina, nè fanciuito, e che non fosse messo ai taglio delle spade chi non si fuggi, i quali furono innumerabile gente; e trovaronia fornita di molte ricchezze e cose e masserizie e vittuagiia. Sentendo ciò il soldano de'Turchi, ch'avea nome Marbasciano, ch'era in fra terra a'suoi castelli, di presente vi venne con trentamila Turchi a cavallo e con gente a plè innumerabile, e puosesi di fuori ad assedio alla detta terra delle Smirne con più campi. I cristiani ch'aveano presa la terra, la guernirono e afforzarono di loro genti, e la terra era fortissima di mura e torri, e sovente venivano fuori alie scaramucce e a' badalucchi co' Turchi, quando a danno deli' una parte e quando dell' altra; e ii detto assedio durò parecchi mesi, combattendosi al continuo di di e di notte. In questa stanza Marbasciano soldano de'Turchi, veggendo che seguendo l'assedio perdea al continuo di sua gente, e poco potea fare alla terra, si era forte, e' provvidde maestrevolmente per tlrare i cristiani fuori al campo, e si ritrasse colla maggiore parte della sua gente addietro alquante miglia alle montagne, e lasciò addietro certa parte di sua oste a campo fuori della terra. I cristiani ch'erano nelle Smirne, veggendo ch'era assottigliato il campo de'nimici di gente, stimandosi che fossono per assedio stracchi, il di di santo Antonio, a di 17 di Gennaio, popolo e cavalieri uscirono della rittà, e assalirono il campo de'Turchi vigorosamente, e quello con poco contasto di battaglia francamente misono la iscontitta e fuga con grande mortalità de'Turchi; e preso e rubato il campo, intendendo certi alla caccia de Turchi che fuggivano, e certi a spogliare ii campo, e i capitani dell'oste con buona parte della migliore gente intendendo a fare grande festa, e celebrare messa, e sacrificare nel campo, credendosi avere tutto vinto, e non prendendosi guardia deil'aguato, Marbasciano co' suoi Turchi, com' avea ordinato per certi segni, discese della montagna; e gli cristiani ch'erano sparti, e male in ordine e peggio a guardia, chi armato e chi disarmato, di presente assali, e con poco affanno gii ebbe rotti e sconfitti e messi in volta. E chi si fuggi nella terra; e de' migliori rimasono nel campo della battaglia, la quale duro poco. perocchè i cristiani erano pochi alia comparazione de' Turchi: e quegli che ressono ai campo rimasono tutti morti. Infra gli altri vi fu morio il patriarca di Costantinopoli, uomo di grande vaiore e autorità, e messer Martino Zaccheria ammiraglio de'Genovesi, e messer Piero Zeno ammiraglio de'Veneziani, e 'i maliscaico del re di Cipri, e più frieri della magione dello spedale, con più di cinquecento buoni uomini de'cristiani che v'erano combattendo al campo, onde fu grande dannaggio; tutti gii altri cristiani fuggirono nelia terra delle Smirne. E avvenne loro bene, che per la detla rotta e sconfitta non isbigottiro-

----

no, ma vigorosamente salvarono e difesono la terra da' Turchi, sicché per battaglie che vi dessono non la poterono avere nè racquistare, ma fuvvi morta molta di loro gente per gli molti balestrieri che dentro v'erano alla guardia. Venuta la detta novella in ponente e al papa, lieti ne furono molto per lo acquisto delle Smirne, e crucciosi della rotta e perdita di quella buona gente che vi rimasono morti. Per la qual cosa incontanente fece il papa indulgenzia di colpa e di pena a chi v'andasse o mandasse al soccorso, e andaronvi di Firenze di loro volontà, e che ci furono mandati alle spese di chi volle il perdono, da quattrocento uomini segnati di croce con tutte armi con soprasberghe bianche con giglio e croce vermiglia, e per loro medesimi ordinatisi con conestabili e bandiere. E di Siena ve n'andarono bene trecentocinquanta, e cost di molte altre terre di Toscana e di Lombardia, e di quali pochi, e di quali assal per loro medesimi, sanza ordine di comune, faccendo la via di Vinegia, perocchè là era ordinato il passo e i navilii alle spese della Chiesa, e del papa. E feciono capitano de'crociati il Dalfino di Vienna, e con sua compagnia di gente d'arme al soldo della Chiesa passó per Firenze all'entrare del mese d'Ottobre 1345, e andonne a Vinegia ner seguire il detto viaggio e impresa, e più altri cavalieri oltramontani v'andarono per avere il perdono; e chi al fiáto della Chiesa. Lasceremo al presente della detta impresa, e diremo d'altre novità slate nel detto tempo.

## CAPITOLO XL.

# Come fu morto il re d'Erminia.

Nel detto anno 1344, il re d'Erminia, il quale avea per moglie la figliuol del prenze di Taranto e deila Morea, o nipoto del re Ruberto, per amore della moglie, si dilettava co' baroni e cavalleri latini, che più gli piaceva i loro costumi che quegii degli Ermini, e quanta buona gente di ponente capitava in sua corte gli riteneva a suo soldo, chi a cavallo, chi a piedi, per la qual così a branoi ermini per invidia ordinarono tradimento, e uccisono il detto loro re. E ancora ci ebbe, e fii grande cagione della sua morte, choi il paap per suoi collegati gli avva promesso sussidio e aluto alla difussione de 'saracula, e ''. re di Francia pià tempo dianani preso la croce e promise di passare oltremare al conquisto della terra santa, e ciascono de' detti signori tennono al continuo in vana speranza il detto re d'Erminia e i suoi baroni, e ciascono gil falli, cioò il papa ell re di Francia, e s'aracini corsono tre volte l'Erminia con grande danno del pases; e però i baroni del pases si sdegnarono contro al delto re, e l'uccisono. Lascremo de'fatti d'oltremare e d'altre novità d'intorno, faccendo digressione, raccontando d'una grande congiunzione di certi gravi pianeti che fu in questi tempi, che sono di grandi significazioni al secolo.

### CAPITOLO XLI-

Della congiunzione di Saturno e di Giove e di Marte nel segno d'Aquario.

Nell'anno 1345, dl 28 di Marzo, poco dopo l'ora di nona, secondo l'adequazione di mastro Pagolo figliuolo di ser Piero, grande maestro la questa scienza d'astrologia, fu la congiunzione di Saturno e di Giove a gradi venti del segno dell'Aquarlo coll'infrascrilto aspetto degli altri planetl. Ma secondo l'almanacco di Profazio Giudeo e delle Tavule Toletane, dovea essere la detta conglunzione a di 20 del detto mese di Marzo; e't pianeto di Marti era con loro nel detto segno d'Aquario a gradi ventisette; e la Luna oscurata tutta a di 18 di Marzo detto nel segno della Libra gradi sette, all'entrare che fece il Sole nel segno dell'Arlete. A di 11 di Marzo fu Saturno in sull'ascendente nel segno d'Aquario gradi diciotto e signore dell'anno, e Giove nel detto Aquario gradi ventidue; ma seguendo l'equazione dei detto mastro Pagolo, ch'è de'maestri moderni, e'disse che co'suoi istromenti visibilemente vidde la congiunzione a dt 28 di Marzo, essendo la detta congiunzione nell'articolo angolo di ponente; il Sole era quasi a mezzo il cielo un poco declinante all'articolo, a gradi sedici dell'Ariete in sua esaltazione; e il Leone, sua casa, era in sull'ascendento gradi tredicl, e Marte era glà nel Pesce gradi sette; Venus nel Tauro gradi quattordici, sua casa, in mezzo il cielo; Mercurio in Tauro in primo grado, e la Luna in Aquario gradi quattro. Questa congiunzione co'suol aspetti e degli altri pianeti e segni , secondo il detto e scritto degli altri ne'libri degli antichi e grandi maestri di strologia,

-----

significa, Iddio consenziente, grandi cose al mondo, cloè battaglie, omicidi, e grandi commutazioni de' regni e de' popoli, e morte di re, e traslazione di signorie e di sette, e apparimento d'alcuno profeta e di nnovi errori di fede, e nuova venuta di signori e passamento di gente, e carestia e mortalità appresso in quelli climati, regnl, e paesi e cittadinl, la cui influenza a'detti segni e pianetl è attribuita; e talora fa nascere in aere alcuna stella comata, o altri segni di diluvi e di soperchie piove, perocch' ell' è grande congiunzione per la propinquità di Marte, e si per l'eclissi procedente dalla Luna, e si per la figura annuale a cló concordevole, e st ancora perché poco tempo appresso retrogradando Saturno e Giove s'appressarono a gradi uno. minuti trentacinque, tanto che si possono un'altra volta congiunti riputare; bene darà più tardezza alli effetti per la ritrogradagione. Questo non diciamo che sia di necessità, ma fia il più e il meno al piacere di Dio di provvedere a' detti corpi celestiali mediante la sua giustizia e misericordia, e secondo i meriti e peccati delle genti e de' regni e de' popoli per punire e remunerare: e diecci la libertà del libero arbitrio dell'uomo. quando il voglia adonerare, la qual cosa è in pochi per lo difetto del vizio lascibile, e la poca costanza delle virtù, onde per gli più si vive al corso di fortuna. E nota ancora e troveral, che il pianeto di Marte entrò nel segno del Cancro a di 12 del mese di Settembre nell'anno 1345, e stette nel detto segno tra diretto e retrogrado infino a di 10 di Gennaio, che retrogradando ritornò in Gemini, e stettevi infino a di 16 di Febbraio, e ritorno pol in Cancro, e stette poi in quello infino a di 2 di Maggio 1346, siccbé mostra sia stato in Cancro da mesi sei e mezzo tra due volte, che secondo il suo nsato corso non sta nel segno più che cinquanta di. Onde per molti maestri si disse, che il reame di Francia avrebbe molte avversità e mutazioni, perché il segno del Cancro è esaltazione del pianeta di Giove dolce e pacifico, e dá ricchezze e pobiltà. Il quale segno del Cancro è attribuito al reame di Francia. Ancora il planeto di Glove fu soprastato da Saturno e da Marte, il quale pianeto di Giove s'attribuisce alla Chiesa e al re di Francia. Ancora nota, che partito Giove dalla congiunzione di Saturno e di Marte, ed entrato nel segno del Pesce sua casa, al continuo fu congiunto in quello colla cauda draconis, ch'ancora egli fa detrazione nel paese ov'è attribuita la sua influenza. Ora po-

trà dire chi questo capitolo leggerà, che utile porta di sapere questa strolomia al presente trattato? Rispondiamo a chi fia discreto e provveduto, e vorrà investigare delle mutazioni che sono state per gli tempi addictro in questo nostro paese e altrove, leggendo le croniche assal potrà comprendere delle cose che sono passate a pronosticare delle future, acconsentiendo che questa congiunzione in questa triplicità de'segni dell'aere fu e cominciò a questi nostri presenti tempi gli anni 1305 nel segno della Libra; e pol gli anni 1325 nel segno di Gemini. A clascuno fu ed è assal manifesto le novità state nella nostra città e altrove, che assai sono fresche dall'una congiunzione all'altra, che sono state quasi di venti anni in venti anni poco meno; che la più leggiera, e in sessanta anni intorno, ch' è più grave e muta triplicità. E ancora si possono leggiermente ritrovare le novità e discordie che furono dalla Chiesa allo 'mperio, e l'altre novità dell' antico popolo di Firenze, e della traslazione della signoria del rc Manfredi al re Carlo, in dugentoquaranta ovvero in dugentotrentotto l' avrà fatta dodici volte in dodici segni, le novità che furono in quegli tempi addietro, il passaggio d'oltremare e altre grandl cose, la mutazione del regno di Cicilia al re Ruberto Guiscardo. E in novecentosessanta, ovvero in novecento cinquantatre anni fornite le quarantotto congiunzioni, o tornando alla prima, ch'è la più poderosa di tutte, chi cercherà indietro troverà il cominciamento dal calo della potenzia del romano imperio alla venuta de'Goti e de'Vandali in Italia, e molte turbazioni a santa chiesa, et caetera. E questo basti alla presente materia, e diremo d'altro-

#### CAPITOLO XLII.

Quando mori messer Ubertino da Carrara signore di Padova, e quello che segui della sua morte.

Nel detto anno 1315, all'uscita del mese di Marzo, mori messer Ubertino da Carrara signore di Padova, (a) il quate i Fiorentini e Veneziani al conquisto della città di Padova da messer Mastino, come dicemmo addietro, ne feciono signore; e male no fu conoscente, come fanno gli altri liranni. Egli mori, e lasciò

(a) Vedi Appendice n.º 11. Gio. Villani T. IV.

10

In suo luogo messer Marsilio suo consorto ch'era assai valente e dabhene; ma l'iavidia, che sempre ditrae ogni henelicio, commosse Jacopo da Carrara suo consorto, e con suo seguito, poco appresso, per tradimento di notte tempo uccisono il detto messer Marsilio, e corse la terra, e come tiranno se ne fece signore.

#### CAPITOLO XLIII-

D'una aspra legge che fece il comune di Firenze contro a'cherici.

Nei detto anno 1345, a di 4 d'Aprile, i reggenti e maestri del popoio di Firenze uomini e coilegi della qualità che detto avemo addietro, feciono una aspra e crudeie legge sopra i cherici contra ogni ordine di santa Chiesa, con molti capitoli contro a libertà di santa Chiesa. Intra l'altre cose, che quaiunque cherico offendesse alcuno laico d'alcuno maleficio criminale, fosse fuori della guardia dei comune, e potesse essere punito personaimente dalle signorle secolari in avere e in persona, non riserbandogii dignità; e quelio cherico o laico che impetrasse in corte di papa, o per altra iettera o giudice deiegato in sua causa o questione, che da niuna signorla di comune non fosse udito nè ammesso; ma che i propingui parenti di quegli che avessono fatta la impetrazione, fossono costretti in avere e in persona, tanto che facessono rinunziare la sua impetragione. Di questa legge, e attri membri che si contengono nella detta riformazione, fu la motiva, che certi cherici rei di grandi e di possenti popoiani pure feciono sotto titoio della franchigia di ioro chericato di sconcie cose a' secolari impotenti. E per cessare l'opposizioni de' contratti usurari, e per cagione di moite compagnie, che in questi tempi e dinanzi erano fallite, levarono, che non si potessono impetrare privilegt di giudice delegato. Tutto che queste fossono le cagioni, e abbiano alcuno cojore di giustizia, da'savi uomini fu molto biasimata la detta legge e riformagione, e benché il comune la potesse fare, non era lecito di faria contro la libertà di santa Chiesa, nè mai più fu fatta in Firenze; e chi vi diede aiuto o consiglio o favore issofatto fu iscomunicato. E se la Firenze fosse stato in quello tempo uno vaiente vescovo non cittadino, come fu ii vescovo Francesco da Cingoil antecessore dei presente, non sarebbe stato sofferto; ma il presente vescovo, nostro cittadino e della casa degli Accialuoli, invilito per lo cessare e failimento de'suoi consorti, non ebbe ardire a farme riparo della Iniqua legge e ingiustizia. La quale saputa in corte , ne fu fatta grande querimonia al pana e a' cardinali : e poi tra per quegli e per altri processi fatti per lo comune di Firenze contra a'cherici, nacque scandalo dalla Chiesa a'Fiorentini, come innanzi faremo menzione. E nota, che fa il reggimento delle città, essendone signori artefici e gente manovali e idioti, perocchè i più delle ventuna capitudini dell' arti, per le quali allora si reggeva il comune, erano artefici minuti vennti di contado o forestieri, a cui poco dee calere della repubblica, e peggio saperla guidare; perocché volenterosamente fanno le leggi alla straboccata sanza fondamento di ragiono, e male si ricordano quegli che danno le signorie delle città a così fatta gente, quello che n'ammaestra Aristotile nella sua Politica, cioè che i rettori delle cittadi sieno i più savi e i più discreti che si possono trovare. E il savio Salomone disse: Beato è quello regno ch'è retto per gli savi signori. E questo basti aver detto sopra la presente materia, con tutto che per i grandi falli de'nostri cittadini e per gli nostri peccati male fussimo retti per gli grandi, e peggio per gli popoiani, come poco addietro avemo fatta menzione: è ora abbondante di questi artefici minuti e ldioti e ignoranti e sanza discrezione , i quali si reggono a volontà. Piaccia a Dio, che sia con buona riuscita la loro signoria, che me ne fa dubitare.

#### CAPITOLO XLIV.

Come il popolo di Firenze tolse certe possessioni e beni a certi grandi gentili uomini donati loro per lo comune di Firenze.

E poi del mese di Maggio del detto anno, per gli detti reggenti e mestrati del popolo di Firenze fur totti di sobito, e contra ogni debito di ragione, a più nobili de'beni donati per lo comme per antico e per loro meriti e do'tero anticessori, o per ragioni fatto per lo comme, come diremo appresso; intra gli altri alla casa de'Pazzi le possessioni e beni che il popolo e comune di Firenze avea daii e donati a'toro antecessori con ogni solennità che fare si potesse, dagli anni 131t quando il popolo di Firenze fece cavalieri e difenditori del popolo quattro di loro, cloè due figliuoli di messer Pazzino, e due cuginl, per la morte di messer Pazzlno detto, stato morto In servigio del popolo; e lui vivendo, era capo e difenditore del nopolo co' suol consorti contra ogni grande, che contra al popolo facessono o operassono, come addietro in questi tempi facemmo menzione; e il suo nadre messer lacono del Nera morto a Montaperti, caporale e gonfaloniere del popolo; e gli altri suol consorti le grandi operazioni fatte per lo comune e popolo di Firenze a Colle di Valdelsa, come addictro è fatta menzione; e per tanti beneficii fatti per lo comune e popolo di Firenze, antichi e moderni, non vollono essere uditi in nluna loro ragione, né commetteria in qualunque giudice che fosse in Flrenze o la Bologna, che al comune placesse. Ma ll meglio era non dare il dono, che la cosa donata villanamente ritorre contra ragione. E per simile modo tolsono i benl a'figlluo-Il di messer Piuo e di messer Simone della Tosa, donati per lo comune e popolo di Firenze, quando gli feciono cavalicri del popolo, che tanta per lo popolo adoperarono, come la questa è fatta menzione. E per simile modo toisono a' figliuoli di messer Giovanni Pino de' Rossi , il quale mori a Vignone In Proeuza, essendo ambasciadore del comune al papa Giovanni per grandi cose. E montarono le dette possessioni più di fiorinl quindicimila d'oro, e convertironsi a rifacimento de' ponti, ma non tornarono al comune in danari la metà di quello che valeano. Di questo torto fatta per gii reggenti det popolo a'sopraddetti gentili uomini, con lo inzigamento degli altri grandi per invidia, avemo fatta menzione per dare assemplo a quegli che verranno, come riescono i servigi fatti allo ingrato popolo di Firenze; e non è pure avvenuto a'detti, ma se noi ricogliamo le ricordanze antiche di questa nostra cronica, intra gli altri notabili uomini che feciono per lo comune si fu messer Farinata degli Uberti, che guarenti Firenze che non fosse disfatta; e messer Ginvanni Soldanierl, che fu capo alla difensione del popolo contra al conte Guido Novello e agli altri ghibellinl; e Glann della Beila, che fu cominciatore e fattore del secondo popolo; e messer Vieri de' Cerchl, e Danto Alighleri, e altri cari cittadini e guelfi, caporali e sostenitori di questo popolo. I meriti e guiderdoni ricevuti I detti e loro discendenti dal popolo, assai sono manifesti, che pieni di grandissimo

vizlo e Ingratitudine, e con grande offensione a loro e al ioro descendenti, si d'esilio e disfazione de'ioro beni, e d'altri danni fatti loro per lo ingrato popolo maligno, che discese do'Romani e de' Ficsolanl ab antiquo, ancora, se leggiamo l'antiche storie de' nostri padri romani, non veggiamo tratignare. Intra l'altre notevoll ingratitudini fatte per io detto popolo romano, assai sono manifeste; come il merito che ricevette ii buono Cammillo che difese Roma e deliberolla da' Gallici: per certo fu sanza colpa cacciato e isbandito in esillo. Che diremo del buono Scipione Affricano, che deliberò la città di Roma e 'I suo imperio d'Annibaie, e vinse e sottomise Cartagine e tutta la provincia d'Affrica al comune di Roma, e per simile modo fu mandato ln esillo per invidia a grande torto? Che diremo ancora del valente e nobile Giullo Cesare? Quante nobili cose e grandi fece per lo comnne di Roma in Italia e poi in Francia, in Ingbilterra, e nella Magna, e sottomisele con tanto affanno al popolo di Roma, e per invidia del senato e rettori del popolo fu riflutato da' cittadini, e poi, lui imperadore, da'rettori dei senato e suoi propingul, esso, loro benefattore, fa morto! Certo questi antichi o moderni assempli danno materia che nuito virtuoso cittadino s'intrametta ne'beneficii della repubblica e de'popoli; ch'è grande male appo Dio e al mondo, che col vizio della 'nvidia, e della superbia, e ingratitudine s'abbatta le nobili virtudi della magnanimità e della grata liberalità, fontana di beneficii. Ma non sanza giusto giudicio di Dio sono le punizioni de'popoli e de'regni soventi per il detti falil e difetti: pognamo che Iddio non punisca di presente commesso il fallo, ma quando il dispone ia sua potenzia. Se nella presente materia avessimo detto di soperchio, il soperchio del maledetto vizio e disordinato dell'Ingratitudine ce ne scusi, per le opere degli straboccati vizl de' nostri rettori.

## CAPITOLO XLV.

Come volle essere tolto il castello di Fucecchio al comune di Firenze.

Nel detto anno 1345, a di 27 d'Aprile, queili deila Volta di Furccebio nobili e de' più possenti della terra, coli'aiuto de'loro amici di Samminiato e di gente dei contado di Lucca,

corsono la terra di Fucecchio per rubellarla e torla al comune di Firenze sotto titolo di cacciarne quegli di messer Simonetto, un'altra casa de'maggiori di Fucecchio, loro nimici (a). E sarebbe ioro venuto fatto, se non fosse il subito soccorso delle masnade de'Fiorentini ch'erano nelle castelia di Valdarno e di Valdinievole, che vi trassono di presente; e combattendo, per forza d'arme quegii delia Voita e i ioro seguaci furono sconfitti e rotti e cacciati deila terra, ov'ebbe assai di morti e fediti, e presi, e impiccati per ia gola. E poi la state appresso, da cinquecento fanti de'Pisani ch'erano alla guardia del Cerrugiio e di Vivinaia e di Montechiaro, di notte tempo scesono in Cerbaia, e parte ne passarono la Guisciana per trattato d'aver Fucecchio; per la buona guardia si guarenti; onde i Fiorentini si dolsono forte a' Pisani per loro ambasciadori, onde eglino si scusarono moito, che non era ioro fattura; ma come sempre hanno usato, ii vizio pisano d'inganni e tradimenti fu questo, perocchè non ne fecero ammenda nè punizione; e se l'avessono preso, se lo averebbono tenuto a onta e dispetto de Fiorentinl. E per la detta novità di Fucecchlo, onde l Malpigli e Mangiadori di Samminiato furono adoperatori e cagione, il Luglio appresso ebbe zuffa e bajjaglia tra loro in Samminiato, cioè tra'Mangiadori e Maipigli e i loro seguaci : ma i Fiorentini vi mandarono e messonvi accordo, perchè non si guastasse queita terra. Ancora poi aii'entrare di Marzo del detto anno volie essere tradito Fucecchio, e più terrazzani ne furono morti e giustiziati. E nel detto anuo, aii'entrare di Giugno, fu fatta pace e accordo dal comune d' Arezzo e i Tarlati e gli altri loro usciii ghibellini per mano de'Perugini e de' Fiorentini.

## CAPITOLO XLVI.

Di certi lavori e altre cose fatte per lo comune di Firenze in questi tempi.

Nel detto anno 1345, a di 18 di Luglio, si compiè di volgere e di serrare il nuovo ponte rifatto sopra l'Arno ove anticamente era stato il Ponto vecchio, con due pile e tre archi moito bello e ricco, e costò bene fiorini... d'oro; e fu bene fon-

(a) Vedi Appendice n.º 12.

dato, e largo braccia trentadue, colla via che vi rimase larga braccia sedicl, che fu troppo larga al nostro parere, e basse l'arcora braccia due; e le botteghe dall'uno lato e dall'altro larghe braccla otto, e lunghe braccla otto, e furono fatte in sul sodo dell'arcora con volte di sopra e di sotto, e furono quarantatrè botteghe, onde il comune n'ebbe l'auno di rendita di pigione da ottanta fiorini d'oro o più, ch'anticamente erano di legname sportate sopra l'Arno, e 'l ponte stretto braccia dodici in tutto. E nel detto anno si cominció a rifondare con nuove pile il ponte a santa Trinita, e compiessi l'anno 1346 a dt 4 d'Ottobre, e fu molto bello e forte, e costò ventimila fiorini d'oro: E il palagio antico, ove sta li podestà dietro alla badia e a san Pullnari, si merlò con beccatelli , e misesi in volta il tetto di sopra perchè non potesse ardere, come fece altre volte. E nel detto anno si cominció a rivolgere e rinnovare la coperta del marmo del duomo di san Giovanni, e la cornice d'intorno troppo più bella che non era prima, perocchè per lungo tempo la coperta de'marmi in prima in alcuna parte era rolta e guasta, e faceva acqua e guastava le dipinture d'entro e le storle del musaico. Lasceremo alquanto delle novità di Firenze e d'intorno, e diremo di novità fatte per lo re d'Inghitterra e sua gente nel reame di Francia, e la Fiandra e Brahante e la Guascogna, ch' assal furono maravigliose cose.

#### CAPITOLO XLVII.

Come il re Adoardo terzo d'Inghilterra venne in Fiandra, e mandò sua oste in Guascogna e in Brabante contra il re di Francia.

Nel detto amo, Adoardo terzo re d'Inghillerra fece uno grande apparecchianemó di naveljulo e di grande e perpassare di qua dal mare nel reame dl Francia, ch'erano fallite le triegue del mese dl Giugno; e mandò il conte d'Orbi suo zio cugino della casa reale in Gusacogna con dugento navi carlche di cavalieri e d'arcieri. E mandò il conte di Mouforte in Bretlagna, a cui la duchea di quella a ragione succeda, como dicemno addictro, con altre dugento navi con gente d'arme nassal a cavallo e a pié; e quello che i detti due signori colle dette armase adoperarono in Brettagna e in Gusacogna diremo

ordinatamente nei presente capitolo. Lo re Adoardo in persona coi figliuolo e con altre dugento navi, ovvero cocche, con gente d'arme assai, arrivò aile Schluse în Fiandra a di 6 di Luglio, con intenzione e con ardire e con trattato di fare, con ordini delle compni di Fiandra, conte di Fiandra ii figliuoio duca di Brabante: dall'aitra parte avea trattato con Luigi conte di Fiandra di iega e compagnia, e fatto matrimonio e parentado con lui, e dava al suo figilnolo la figilnola del duca per moglie, e doveaio rimettere colle sue forze e de' Brabanzoni nella signoria e contea di Fiandra. E stando il re Adoardo alle Schiuse sopra i deiti trattati , ed essendo andati ai re d'Inghillerra Giacomo Artivello di Ganto, caporale e maestro di tutta la compne di Fiandra, con aitri ambasciadori di Ganto e dell'altre viile di Fiandra, e dono molti parlamenti, i detti ambasciadori si partirono in accordo coi re, e Giacomo d'Artivello rimase coi re alquanti di a trattare, secondo si disse, sue ispeziajilà, onde grande sospetto generò nelle comuni di Fiandra; e lui poi tornato a Ganto, facea come signore sgombrare certi paiagi e case de'borghesi di Ganto, e fare l'anparecchiamenio per io re d'Inghilterra, che vi dovea venire; e per quello sospetto preso, o per l'arroganza dei detto Giacomo, o per operazione dei duca di Brabante, certi della comune di Ganto ievarono la terra a romore, e corsono e combatterono e assalirono aile case ii detto Giacomo d' Artivello, appellandolo per traditore : ed egii co' suoi seguaci si difendea , e uccise due della comune, e molti fediti. Alia fine non potendo durare ail' esercito dei popolo , fu morto egli e il fratello e il nipote con bene settanta amici e famigliari, e disfatte le sue possessloni. E ciò fu a di 19 di Luglio. E fecesi capo della comune di Ganto uno ch' avea nome....(a) E come addietro dicemmo in altro capitolo de'fatti di Firenze, tali sono le fini degli uomini troppo prosuntuosi, e che si fanno caporali de'loro comuni; e questo hasti a tanto. Lo re Adoardo sentendo la detta novelia, e non veggendo ch' e'si fornisse in Fiandra il suo trattato, st si parti col suo navilio dalle Schiuse, e tornossi in Inghilterra; e fece divieto, che lane, ne vittuaglia, ne suo navilio, ne altro che partisse di suo paese, non arrivasse in Fiandra o in Brabante, onde i Fiamminghi rimasono molto confusi. Bene si raccon-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 13

clarono poi , come si dirà in altro capitolo innanzi. Il conte d'Orbt arrivó in Guascogna, e si puose ad assedio alla città di Belchirago che teneano i Franceschi, ch'era del sirt di Lebrette; e del mese d'Agosto del detto anno, ti siniscalco di Guascogna per io re di Francia, e il conte di Petagorga con cinquecento cavalieri e di cimila pedoni vennono in una notte per soccorrere la detta terra, credendosi improvviso avere preso tl conte d'Orbi e sua oste; il quale stando di di e di notte in buona guardia, si difese francamento dal detto assalto, e mise to isconfitta la gente del re di Francia, ove ne rimasono morti e presi. E pot il conte d' Orbi con sua gente combatte la terra, e per forza ebbela, ove fu grande uccisione e ruberia. E soggiornando ti detto conte alia detta città di Beichirago co' suot Inghilesi e Guasconi di sua parte, l'oste del re di Francia, in quantità di tremila cavalieri con innumerabile gente a pledi, la maggior parte Guasconi e di Linguadoca, essendo all'assedio d' Atbaroccia in Guascogna, che teneano gi' Inghilesi, messer Giannt figituolo del re di Francia con più di cinquemila cavalieri, e con gran baronia di Francia, era presso a diect leghe ad Albaroccia : perchè egli prese isdegno degl' Inghilesl , avendolt per piente, non volle essere al detto assedio. Gli assediati sentendosi essere molto stretti, mandarono al conte d'Orbt per soccorso, o a loro convenia rendere la terra. Il quale conte d'Orbi, come valente signore, non temendo di tanta cavalleria e potenzia dei re di Francia, ch'avea al detto assedio e nel paese con messer Gianni di Francia, st si parti da Belchtrago con quanta gente poté con seco menare; e quando s'appressarono a'nimict, queiti ch'erano a cavallo, iscesono tutti a piedi, iasciando i cavalit addietro agli loro paggi, ch'erano da mittedugento cavalteri e arcieri e gente a piè tnnumerabile, e cost a piedi assalirono la detta oste nna mattina alla punta del giorno, a di 21 d'Ottobre del detto anno, ove fu aspra e dura battaglia, e grande uccisione dail' una parte e dail' altra , e duró tnfino al mezzogiorno, che non si sapea chi avesse ti migliore. Alla fine essendo malmenati la gente del re di Francia d'uccisione di gente e di loro cavalli, gl'Inghitesi e'Guascont di loro parte i cavalieri rimontarono frescht in su i joro cavalti, e per forza misono in volta futta la gente del re di Francia, ov'obbe molti mortt e presi. Infra gii aitri signori presi furono messer Luigi di Pittieri, e il conte di Valentino, e il conte della Illa, e il Gio. Villani T. IV.

visconte di Nerbona, e il visconte di Vilatrico, e il visconte di Caramagna, e messer Rinaido d'Osi nipote che fu di papa Clemente sesto, e messere Ugotto del Balzo, e il siniscaleo di Tolosa, e più altri signori e baroni quasi tutti di Linguadoca; i quali si ricomperarono per loro redenzione più di libbre cinquemiia di sterlini. Messer Gianni di Francia, che era presso colla sua baronia come detto avemo, non venne al soccorso, nè tenne campo, ma si torno addietro; onde gli fu messo in grande viltà, e preso grande sospetto per queili di Linguadoca ehe teneano col re di Francia. E per le dette due vittorie, al conte d'Orbi e sua gente s'arrenderono tra in Guascogna e in Tolosana più di cento tra città, terre e castelia murate. In questi tempi i Normandi, ch'erano sotto al re di Francia, feeiono tra loro comuna ai modo de'Fiamminghi non ubbidendo gli uficiali del re di Francia, e trattando co'loro caporali cospirazione col re d'Inghilterra, la quale poco tempo appresso partori grandi eose. Sentendo le dette novelle il papa e' cardinali di tanta commovizione del reame di Francia per la detta guerra, vi mandò di presente due legati cardinali per mettere pace o triegua tra'detti siguori , ma niente ne polerono fare ; perocehè il papa tenea troppo la parte in sostenere le ragioni del re di Francia, più che quelle del re d'Inghillerra, onde poi ne erebbe molto male, come innanzi ne faremo menzione. E volle il papa procedere contra al re di Inghilterra, ma di ciò non ebbe eoncordia, che grande parte de'suol cardinali non consentirono. e però rimase. Essendo state in Guascogna le sopraddette battaglie a danno de'Franceschi, messer Gianni di Francia con tutta sua gente, eh'era grandissima, a cavallo e a piè, puose assedio al forte castello d'Aguglione, e giuro di non partirseno mai ehe l'avrebbe; e dentro v'era buona brigata di gente d' arme Guasconi e Inghilesi , e spesso messer Giovanni facea eombattere ii castello, e que' dentro sovente veniano fuori a scaramucciare e assalire il campo. Avvenne, che a di 16 di Giugno vegnendo da Tolosa per le fiumane all'oste de' Franceschi due grosse navi carche di vettuaglia e d'arnesi da combattere, quegli d' Agugiione uscirono fuori per terra e per acqua, e per forza combattendo presono le dette navi con grande danno de' nimici, e andando con grande audacia infra l'oste de' Franceschi predandogli e uccidendogli, onde tutto il campo de' Franceschi fu a romore, ch' era innumerabile gente e per la moltitudine soprappresono alquanti di loro nimici cherano sactili d'Aguglione ill'assalto dell'oste, e hanazi che tutti si potesono ricogliere al castello, ve ne rimasono assal morti e presi. G'infrascritti caporali presi, messer Alcsandro di Camonte, Giuliano di Pomieri, il siniscalco di Bordello, il signoro di Landros, 'Ugo il fratello del siniscalco di Saverago, Gianni Glombo di Bordello, il quaii si cambiarono con parte de'presi detti addietro, ed erano futti Guasconi. Il conte d'Orbi con sua oste venoe verso Aguglione, e riforra til castello di gente e di vittuaglia. Lasceremo alquanto di questa materia e diremo d'altre novità, ma sassi tosto ci toncremo, perocchè la detta guerra dal re di Francia al re d'Iughillerra crebbe diversamente, come inanari faremo menzione.

#### CAPITOLO XLVIII-

Come il re d'Ungheria venne in Ischiavonia, e come fu morto il re di Pollonia.

Nel detto anno 1345, del mese di Luglio, il re Lodovico d'Ungheria con grande esercito a cavallo e a piè venne in Ischiavonia per raequistaria, ch' era di risorto del suo reame, onde si rubello A'venezini la città di Giara, ch'eglico aveano tenuta lungo tempo, e arrendessi al detto re d'Ingheria, la quate le Veneziani in clienco, per forza e potonzia ch'aveano per mare, tirannescamente con soperchie gravezze; onde a' Giaratini parea loro male stare, ch'era una grassa terra e buono comune, usi di stare in loro ilibertà, salvo(f) di piecolo risorto rispondeano per antico al re d'Ingheria, e questa fiu la caglone della loro rubellazione. Per simile modo si rubellazono a' Veneziani più altre terre, e tutta ia Schiavonia era per raequistare il re d'Ungheria, se non che per soperchio di sua gente gli falli la vittungilia, sicche per necessità gli convenno addietro ritornare.

Series Gons

<sup>(1)</sup> di piccolo risoro: v. a. di piccolo tributo Molte volte il n. a. ba unala questa roce nel significato delto, qualable volta pure printiditione e novemità, e alto dominia; come nel cap. 69 di questo lib.: a la qual domandi il re d'Ungheria non occettà, ma sorebbe conditices a laciariti l'inola, rispondendogli cerso cesso, e rimonendo a quello d'Ungheria Il risoro. e l'oppello.

Aucora in questa stanza ebbe novella, che 'l re di Polionia fratello della madre, avendo combattuto in campo con Carlo figliulo del re Giovanni di Boentla, era stala sconfilto e morto, samza lasciara elucuo digliuolo. Per ia qual cosa si tonofa in l'agheria, e pol andò in Polionia, e inocronò del detto reame Siefano suo secondo fratello, a cui succedes per relaggio della madre (a). Lasceremo di dire aiquanto de'fatti degli sirani, e tonnemo a dire doi fatti di Firenza.

## CAPITOLO XLIX-

Come i Fiorentini s'accordarono con messer Mastino de'danari gli restavano a dare per la compra di Lucca.

Nel detto anno 1345, del mese d'Agosto, essendo messer Mastino della Scala in discordia co' Fiorentini per gli danari che restava ad avere dal comune di Firenze per la matta e folle impresa di comprare da lui la città di Lucca assediata, come addietro è fatta menzione, domandando messer Mastino tra di resto e d'ammenda più di centotrentamila fiorini d'oro, i Fiorentini saviamente feciono ordine e decreto, che più stadichi non gli si mandassono, sicche allo scambiare, dov'erano dodici, n'avesse ventiquattro tra vecchi e nuovi, abbandonando quegli che v'erano, e che nuilo Florentino stesse in sue terre, se non a loro rischio; onde messer Mastino crucciato, rinchiuse in cortese pregione i dodici stadichi che avea, e fece prendere quanti Florentini avea in Verona e in Vicenza. E nota iettore, a che fine riescono le compagnie e imprese da'comuni a'tiranni, e se messer Mastino si seppe vendicare con danno e vergogna del nostro comune delle ingiurie e guerra fatta contra lui co'Veneziani insieme, come iungamente addietro facemmo menzione. Avvenne poi, che per bisogno che messer Mastino ebbe di moneta per la 'mpresa fatta fare ai marchese da Ferrara deli'oste di Reggio contra quelli da Gonzaga signori di Mantova, e per procaccio dei marchese da Ferrara ch'era stato mezzano dei sopraddetto mercato della compera di Lucca da'Fiorentini a messer Mastino, mandò ai comune di Firenze che voica acconclare la quistione, i quali vi mandarono discreti ambasciadori. E ven-

(a, Vedi Appenlice n.º 14.

ne meser Mastino in persona a Ferrara, e il si diffini il detto accordo per sessanlacinquemila foorial d'oro, quitando tutto ai l'auscila del mese di Settembre, promettemdo di pagare infra due mesi. La quate civanza del detto pagamento si trorò in Firenze di presente per uno ordino eb aliora si fece per io comune; che quatunque cittadino doveva aver dai comune danari per gl'impresti vecchi, prestando airtettani contanti, e'ossero iuro assenti sopra le gabello ordinate a messer Mastino, e che infra due anni doveses riavere i vecchi e nuovi prestati, e trovossi la civanza di presente, che fu bella cosas, e messer Mastino fu pagato, e fini ti comune, e torarono git stadioti ci comune.

### CAPITOLO L.

Di più novità fatte e occorse in Firenze in questo anno.

Nel detto anno, a di 26 d'Agosto, si diede ai comune di Firenze il castello delle Poci in sull'Ambra di la dai flume, ch'era deile terre del viscontado, e avienvi su ragione i conti da Porctano. Ma 'i comune compensó per queilo dovea dare al comune di condannagioni Guido Aiberti conte di queili, e per offese fatte ai comune, che fu uno beilo acquisto coli altre terre del viscontado detto ch'avea li comune, tutto siano di giuridizione d'imperio; ma dai fiume d'Ambra in qua tutto è oggi dei comune di Firenze. In questi tempi certi da san Gimignano corsero la villa di Campourbiano con grande ruberia e arsioni e micidii, opponendo riteneano ioro sbanditi; per la quai cosa si turbo forte il comune e popolo di Firenze, perch' altra volta, come addietro facemmo menzione, hanno fatto li simigliante, e però ne fu condannato il comune di san Gimignano in diecimila florini d'oro, e i terrazzani ncil'avere e nella persona. Ma poi del mese di Novembre per richesta de'Sanesi, e Volterrani e Collegiani per cessare scandalo, e per grazia, fu fatta composizione con loro, e pagarono per menda fiorini cinquemita d'oro, e rimasono in bando solamente quelli quattro de caporail della detta cavalcata, e non più. In questo anno, a di t2 di Settembre, e poi a di 22 di Dicembre, di notte, furono grandi tremnoti, ma durarono poco. In questo anno furon moite piogge in Firenze e in questi pacsi d'intorno, che daii uscita dei mese di Luglio fino a di 6 di Novembre non fini di piovere

quasi al continuo; onde fu molto sconcio di ricolte, e guasto moito grano e biade ne' campi e uve nelle vigne, e non fu il detto anno il vino nè digesto nè naturale, e le terre si poterono male lavorare e seminare. Per le soperchie piogge l'Arno per due volte sformatamente di Ottobre e di Novembre crebbe per modo, che coperse tutta la piazza di santa Croce, e aliagò gran parte del detto quartiere, e venne l'acqua infino al palagio del podestà. E la Tersolia crebbe si sformatamente, che valicò il ponte a Rifredi e quello dal Borghetto, e ruinò case e mura con gran danno e perdimento di cose e guastamento di terreni. E simile diluviò il Mugnone e 'l Rimaggio e tutti i fossati d'intorno con grande danno delle contrade, ed ebbesi grande panra in Firenze di generale diluvio. E la congiunzione passata cominció a mostrare le sue influenze, e fu segno e cagione che avvenne il seguente anno di male ricolte e carestia di vittuagiia, come innanzi faremo menzione. Lasceremo alquanto de'nostri fatti di Firenze, e racconteremo d'uno (1) screplo, e scellerato peccato e tradimento commesso per le rede e congiunti del re Ruberto tra loro, come diremo nel seguente capitoio.

#### CAPITOLO LL

Come e perché modo su morto Andreasso, che dovea essere re di Gerusalemme, di Cicilia e di Puglia.

in questi tempi e anno 1345, regnando nel regno di Puglia Andreasso figituolo di Carlo Umberto re d'Ingherla, il quabo avea per moglie Giovanna figliuola prima e reda di Carlo duca di Calavra e figliuolo del re Ruberto, a cui dovea succe-

(1) zeropite. t. a. strepio, susurro, discordia, Questa vose non het Vocobolario, she altre sempio abbiamo de riportare; ma è treo aftresi, che
si tevas in più antichi amsoneritti. Nei però dubitismo che in questo
luoge non sia errore, e che abbia a leggeria zerazio, ha qual vocal' intenso significato, cal è riportata nel Vocabolario con più campi di
bonoi antichi. Nell'edia, de' Giunti di Venezia del 1559, svente in omagine le note di Remigio Fiscensino, si trers la voce zeropio con questa
dichiarazione » brutta, o «itagereus» toco con più unata in Firenae,
ma noi ercilismo, che così adiet. non sia stata unata giammai nè in Firrenne, nè altiveva.

dere il reame, per lo modo e ordine, come addietro la aicuno capitolo facemmo menzione; il re Ruberto con dispensagione dei papa e della Chiesa, avea diliberato che Andreasso fosse re dopo la sua morte. E aspettavasi di presente d'esser coronato dei reame di Cicilia e di Puglia, e ordinato era in corte per lo papa uno icgato cardinale che 'i venisse a coronare. Invidia e avarizia de'suoi cugini e consorti reali, i quali vizl guastano ogni bene, collo scellerato vizlo della disordinata lussuria della moglie, che palesemente si diceva che stava in adulterio con messer Luigi figlinolo del prenze di Taranto suo cugino, e col figliuolo di Carlo d'Artugio, e con messer Jacopo Capano, e collo scellerato consiglio, si disse, della zia, serocchia della madre, e figliuoja che fu di messer Carlo di Valos di Francia, che si facea chiamare imperadrice di Costantinopoll, e anche di suo corpo non avea buona fama; e per consiglio del suo figliuolo messer Luigl di Taranto, cugino carnaie della reina per madre, e d'Andreasso secondo cugino, il quale si diceva ch'avea affare di lei, ed cra in trattato di toria per moglie con dispensagione delia Chiesa per succedere ed essere re dopo Andreasso, e dissesl ancora, che 'l duca di Durazzo suo fratelio l'assenti, ch'avea per moglie la serocchia della detta Giovanna, acciocchè ella morisse sanza reda, perchè in lui sarebbe succeduto il reame; per questi suoi consorti e cugini della casa reale, si disso che con ordine della mogile e soggiunto degl'infrascritti traditori, se vero fu come ne corse la fama piuvicamente, ordinarono di fare morire il detto giovano e innocente re Andreasso. Ed essendo il detto re Andreasso ad Aversa colia moglie al giardino de'frati dei Murrone a diletto, e nella camera con la moglie nel letto, di notte tempo, a di 18 di Settembre, con ordine e tradimento de'suol ciamberlani, e alcuna cameriera della moglie, a petizione degl'infrascritti traditori, il feciono chiamare che si levasse per grandi novelle venute da Napoli. Per conforto della moglie si levò, e usci fuori della camera; e di presente per la camerlera della reina sua moglie gli fu richlusa la camera dictro; ed essendo nella sala Carlo d'Artugio e il figliuolo, e 'l conte di Tratizzo, e certi de' conti della Leonessa e di queili di Stella, e messer Jacono Capano grande maliscalco, il quale si dicea palese ch'avea affare colia reina, e due figliuoll di messer Pace da Turpia, e Niccola da Mirizzano suol ciamberiani, fu preso il detto re Andreasso e messogli uno ca-

presto alla gola, e poi spenzolato dallo sporto della sala sopra il glardino, essendo per parte di quegli traditori di sotto tirato per gli piedi tanto che lo strangolarano, credendo sotterrarlo nel detto giardino, e ch'altri noi sapesse. Avvenne ch' una sua cameriera ungara il senti, e vide , e cominciò a-gridare, onde i traditori si fuggirono, e lasciarono il corpo morto nel giardino. Tale fu la repente morte del giovane e innocente re, che non avea niù che diciannove anni, per ii falsi traditori. Fu rocato il corno a Napoli e soppellito co'reali, e la moglie ne fece piccolo lamento, a quello ch' elia dovea fare : e quando fu morto, non ne fece clamore nè pianto come quella, che si disse palese e corse la fama, ch' elia il fece fare. E uno messer Niccola Ungaro balio del detto re Andreasso, passando per Firenze, che n' andava la Ungheria, il disse al nostro fratello suo grande acconto e dimestico a Napoli , per la forma per noi Iscritta di sopra, il qual era uomo degno di fede e di grapde autorità: onde ne seguirono molte cose come per innanzi si fará menzione. Ma la reina pur rimase grossa d'uno fanciallo di sel mesi, o la Intorno; e di cui si fosse ingenerato, diceva ella ch'era del re Andreasso (a).

#### CAPITOLO LII-

Di quello che segui poi della morte di Andreasso.

Della detta morte scellerata e crudele del giovane re Andreasso fu molto parlao e bissiamdo per gii cristiani, o per tutti coloro che l'udirono. E venuta la novella in corte, molto se ne turbò il papa e tutti el collegio de'cardinali, dogliendosi il papa in piuvico concistoro, ch'eglino crano cagione della sua morte de privo d'ogni beneficio spirituale e temporaie chiunque avesso operato, o dato consiglio o aiuto o favore alla morte del re Andreasso. E commise nel doca d'Andri, detto conte Novello, che andasse nel Regno, e facesse guistizia di chiunque di cio fosse colpevole, in persona e in beni così in ecclesiastich come l'in secolari; e non risparmiasse neuno per neuna dignità che fosse in lui. Egil ando a Napoli; ma prima per la università che fosse in lui. Egil ando a Napoli; ma prima per la università con la contra con contra contra con contra con contra contra con contra con contra con contra contra con contra contr

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 15.

ta di Napoli isharrata la terra, a rumore di popolo fu preso messer Ramondo di Catania, ch'andava per Napoli comandando per parte della relna e sommovendo, e come traditore fu preso, e il figliuolo di messer Pace stato clamberlano dei re Andreasso: e disaminato, che ebbe colpa dell' omicidio, e confessatolo, gli mlsono uno amo nelta lingua, perchè non polesse parlare ; e menato in sul carro, e levatogli le vive carni da dosso, fu impeso e fatto morire; e poi il conte Novelio fece inquisizione, e più baronl e altri fece mettere in priglone, e due femmine, la maestra della regina e donna Ciancia Capana, che apparia che sentissono il tradimento; i quali traditori e le dette donne la regina difendea a suo podere, di non lasciare fare glustizia. Ma poi, a dt 2 d'Agosto vegnente 1346, il detto conte Novello fece morire il conte di Tralizzi, che fu di quegli d'Alardo Franceschi, e il conte d'Eboli grande siniscalco, quelli, si diceva, che giaceva colla relna; mandogli ln su due carri, e dalle genti furono lapidati, e poi arsi. E pol, a dt 7 d'Agosto, per simile modo fece giustiziare messer Ramondo di Catania, e 'l notaio Cola da Nurazzano, e riserbandosene degli altri a glustiziare. Per la morte del detto re Andreasso si scompigliò tutto il regno di Puglia; chi teneva colla regina, ch'avea tutta ia signoria e il castello la Napoll e tutto il tesoro del re Ruherto, ciò era messer Lulgi fratello del prenze di Taranto, soldando gente d'arme per la regina, e per forza voleva entrare in Napoli con cinquecento cavalieri; ma il fralello del duca di Durazzo e gli altri haroni e il popolo di Napoli il contastarono. E così chi teneva colla regina e con messer Luigi di Taranto, e chi col prenze di Taranto, e chi col duca di Durazzo: e clascuno soldò gente assai a cavallo per sua guardia, e chi per paura del re d'Ungheria fralello del re Andreasso, ch' era venuto a Glara in Schiavonia, come innanzi faremo menzione, e minacciava colle sue forze venire nel Regno per essere re, e per fare vendetta di quegli reali e della regina, che si diceva che aveano fatto morire il fratello. Per la qual cosa tutlo il regno stava sciolto e scomunato e in tremore, rubandosi i comuni sauza niuno ordine di giustizia; e i detti reali male in accordo insieme, o da dovero o per dissimulazione, per coprire tra loro il peccato. E se il re d'Ungherla fosse passato, non avea ritegno, si era scommosso il paese; ma la briga ch' avea co'Veneziani, ch'erano ad oste a Giara, e il caro della vittua-Gio. Villani T. IV.

glia, e il grande esercito ch'avea di sua gente, e ancora non apparecchiato nimo nariglio, isturbò la venuta allora; e la regina in questi sianza avea fatto un fancinilo maschio a di 36 di Dicembre 1346, e puesegli nome al battesimo Carlo Martello per l'avolo, ma per li più si disse ch'era figliusolo dei ro Andreasso, e di certi segni il somigliava; e chi dicea di no, per la mala fama della regina. Lasceremo alquanto di questa materia, ch'a tempo e luogo vi ci conviene ritornare, e diremo de'anostri fatti di Firenze e d'altre noriti (a d'altre noriti (a ritti di Firenze e d'altre noriti (a ritti di Firenze e d'altre noriti (a ritti d'altre per le d'altre noriti (a ritti d'alt

#### CAPITOLO LIII.

#### Come in Firenze si fece nuova moneta d'argento.

Nel detto anno 1345, avendo in Firenze grande difetto, e nulla moneta d'argento se non la moneta de'quattrini, che tutte le monete d'argento si fondeano e portavansi oltremare, e valea la lega d'once undici e mezzo di fine plù di lire dodici a fiorini la libbra, ond'era grande isconcio a'lanalouli e a più altri artefici, temendo non calasse troppo il fiorino a moneta; si si ordino divieto, che niuno non traesse della città e contado di Firenze argento sotto grande pena; e ordinossi e fecesi nuova moneta d'argento di soldi quattro di piccioli l'uno, o di dodici quattrini, di lega di buono argento d'once undici e mezzo di fine per libbra; e soldi undici e danari dleci di detti grossi, pesavano una libbra; e soldi undici e danari otto ne rendeva la zecca, e grossi due ne rimaneva per ovraggio al comune. Trassesi di recca di prima a di 12 d'Ottobre del detto anno, e fu molto bella moneta coll'impronta del giglio e di san Giovanni, e chiamavansi nuovi guelfi; ed ebbe grande corso in Firenze e per tutta Toscana, e per lo caro dell'argento tornò il fiorino a lire tre e soldi due di piccioli, e meno. Prima ci erano guelfi di quindici e mezzo per fiorino d'oro. Ma in questi di, certi malefattori cittadini, alquanti di casa Bardi, ciò furono Agbinolfo di messer Gualterotto, e Fazio di messer Piero, e Ruberto del Plevano, feciono venire da Siena certi maestri falsatori di moneta, e nell'Alpe di Castro aveano ordinato e cominciato a falsare la detta moneta nuova e i qualtrini: e de'qua-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 16.

Il maetri furcuo presi due e furcuo arsi, e confessarono per loro spoatanea volonis, che i detti tre d'Estati in faccano loro fare, e furcuo richiesti e citati, e non compartivon, e furcuo condannati tutti e tre ai fuoco come fatari. Laceremo alquanto de'Intti di Firenze, ch'assai ne'detti tempi erano in tranquilo e buono stato e sanza guerra, con tutto fuses in assai boliore e tributariono per le compagnie e singuiari persone failite de'cittadini, como per innanzi faremo menzione, e torneremo a dire d'attro novità degli strani, che furnon la questi tempi.

#### CAPITOLO LIV.

Come furono morti il conte d'Analdo e'l marchese di Giullieri da Fresoni.

Nel detto anno, all'uscita del mese di Settembre, avendo il conte d'Analdo fatto suo isforzo di gente d'arme coi marchese di Ginlileri, passarono in Frisia e In Olanda, onde Il detto conte d'Analdo era signore per retaggio, per sottomettere a sua signoria i Fresoni, che non l'ubbidivano: il quale della detta impresa ebbe ijeta entrata, che gnasi sanza contasto conquistarono fra loro grande parte dei paese, ma rinsel con dolore la fine. Parendo loro essere più rassicurati, i Fresoni si rannarono in boschi e in maresi, e misero aguato a'detti signori e alla loro gente, non prendendosi guardia, e in più parti i Fresoni ruppono i diechi, ciò sono gli argini fatti e alzati per forza, a modo del Po, alla riva del mare per riparare il fiotto; onde spandendosi l'acqua, la maggiore parte delle genti de' detti signori annegarono, e chi dell'acqua scampò furon morti da Fresoni ch'erano in aguato, che non ne campò nomo. E morivvi if detto conte d'Anaido e 'I marchese di Giullieri, onde ne fu grande danno, ch'erano signori di grande potenza e valore : e rimase la contea d'Analdo sanza reda maschio, e succedette la detta contea al duca di Baviera detto Bavaro, e ad Adoardo re d'Inghilterra, ch' avea ciascuno di loro per moglie una figliuola del detto conte d'Analdo, alle quali succedea la contea.

- Const

#### CAPITOLO LY-

Del fallimento della grande e possente compagnia de Bardi di Firenze.

Nel detto apno 1345, del mese di Gennaio, fallirono quegli della compagnia de'Bardi, i quali erano stati i maggiori mercatanti d'Italia. E la caglone fu ch' eglino aveano messo, come feciono i Peruzzi, il loro e l'altrui nel re Adoardo d'Inghilterra e in quello di Cicilia; che si trovarono i Bardi dovere avere dal re d'Inghilterra, tra di capitale e di riguardi e doni impromessi per lui, più di novecentomila fiorini d'oro, e per la sua guerra col re di Francia non gli potea pagare; e da quello di Cicilia doveano avere da centomila fiorini d'oro. E'Peruzzi doveano avere dai re d'Inghilterra da seicentomila fiorini d'oro e da quello di Cicilia da centomila fiorini d'oro; e debito da trecentocinquantamila fiorini d'oro; onde convenne che fallissono a'cittadini e forestieri a cui dovieno dare, solo i Bardi più di cinquecentocinquantamila fiorini d'oro. Onde molte altre compagnie minori, e singulari persone, ch' aveano il loroneile mani de'Bardi e de'Peruzzi e negli altri falliti, ne rimasono diserti, e tali per questa cagiono fallirono. Per lo quale fallimento de Bardi, e de Peruzzi, e degli Acciainoli, e Bonaccorsi, e Cocchi, e Antellesi, e Corsini, e que'da Uzzano, e Perendoli, e più altre piccole compagnie e singulari artefici che fallirono la questi tempi e prima, e per gl'incarichi del comune, e per le disordinate prestanze fatte a' sopraddetti signori . onde addietro è fatta menzione, ma però non di tutti, che troppo sono a contare, fu alla nostra città di Firenze maggiore ruina e sconfitta, che nulla che mal avesse ii postro comune, so consideri bene, o lettore, li dannaggio di tanta perdita di tesoro e pecunia perduta per li postri cittadini, e messa per avarizia di guadagnare nelle mani de're e de'signori. O maiadetta e bramosa lupa, piena del vizio dell'avarizia regnante ne' nostri ciechi e matti cittadini, che per cuvidigia di guadagnare da'signori, mettono la loro e l'altrui pecunia in loro potenza e signoria! E perdessi e desolossi per questa cagione d'ogni potenza la nostra repubblica, che non rimase quasi sostanza ne'nostri cittadini, se non in alquanti artefici o prestatori, i quali colla loro usura consumarono e raunarono a loro la sparta povertà de' nostri cittadini e distrettuali. Ma non sanza cagione vengono a' comuni e a' cittadini gli occulti giudicli di Dio per punire i peccati commessi, siccome Cristo disse di sua hocca evangelizzando: In peccato vestro moriemini etc. 1 Bardl renderono per patti le loro possessioni a'loro creditori soldi nove danari tre per lira, che non tornarono a giusto mercato soldi sei per lira. I Peruzzi patteggiarono a soldi quattro per lira in possessioni, e soldi sedici per llra nelle dette de'sopraddetti signori; e se rlavessono quello che dovrlano avere dal re d'Inghitterra e da quello di Cicilia, o parte di quello, rimarrebbono signori di grande potenzia e ricchezza; e i miseri creditori diserti e poveri, perchè falli la credenza per le malvage agguaglianze degli ordini e riformagioni del nostro comune e corrotto reggimento, che chi ha potere più, a suo senno fa i decreti del comune. E questo basti, e forse che troppo avrò detto sopra questa vergognosa materia; ma non si dee tacere ll vero per chi ha a fare memoria delle cose notevoli che occorrono, per dare assemplo a coloro che hanno a venire di migliore guardia. Con tutto noi ci scusiamo, che in parte per io detto caso tocchi a nol autore, onde ci grava e pesa; ma tutto avviene per la fallibile fortuna delle cose temporali di questo mondo-

#### CAPITOLO LVI.

# Di novità state in Firenze in questi tempi.

Nel detto anno 1343, all'entrare di Gennaio, di mezzodi, uno puno grande e salvatico entro per la porta a ana Giorgio, e scese giuso, e corse, essendo isgridato, quael una grande parte d'oltrarne; ma pol fu preso e morto alla porta a Verzaia. E in questi di cadde uno scudo di gesso dipiato col giglio, chi era commesso sopra ia porta del palagio ove abita li podesti, onde moltil aguriosi per li detti due segni temetiono di future novità alla nostra città. E in questi di arse una casa di meser Simone da Poggibonizzi, cher agiudice, nel popolo di san Brocolo. E nell'anno passato tre volte vi s'accese il fuoco, non trovandovi cagione come vi si fosse acceso, o per cui vi fosse suto messo; e molti ammirandosi di ciò, dissono che fu opera d'alcuna maligno spirito.

#### CAPITOLO LVII.

Come il re di Francia diede rappresaglia sopra i Fiorentini per tutto suo reame a retizione del duea d' Atene.

Del mese di Febbralo, del detto anno, Filippo di Valos re di Francia, a petizione del duca d' Alene, gli diè cappresaglia sopra i Figrentini in avere e in persona in tutto suo reame, se per infino a' caien di Maggio prossimo non avessono contento ii detto duca d'Atene di ciò che domandava di menda a' Fiorentini, ch' era infinita quantità di moneta; e poi del mese di Luglio la confermò, e diede balla al duca d'Atene, ch'egii gli potesse prendere e incarcerare e tormentare a sua volontá, non togliendo loro la vita o membro, siccome traditori di loro signore daca d' Atene. Questo fu iscortese titolo dato per lo re per rappresaglia contra il comune e cittadini di Firenze, sanza volere udire o accettare le ragioni dei comune di Pirenze, o le fini e gnitanze fatte per lo detto duca al nostro comune, essendo di ia al continovo in sindaco e già ambasciadori del comune con pieno mandato e ragioni, dicendo ai re e suo consiglio e di volerla commettere in giudice non sospetto, a cui al re piacesse, fuori dei reame; non ebbe luogo ne fu intesa ragione per lo re, o per jo suo consiglio, ch' avesse ii comune di Firenze, onde convenne che tutti i Fiorentini, che non fossono stati suoi borgesì, da calen di Maggio innanzi si nartissono del suo reame, o stessono nascosi in franchigie o in chiese con loro grande sconcio e danno d'interessi e pericolo, onde ii detto re ne fu molto biasimato da ogni savio nomo di sno reame e d'altre parti ch' amassono giustizia e ragione, la quale egli fuggiva, come era usato di fare egli e messer Carlo di Valos suo padre; onde al tutto perdè l'amore e la fede di tutti i cittadini di Firenze, così de'gueifi come de' ghiheilini, ch'amavano ii sno stato e della casa di Francia. Ma per gli altri suoi enormi peccali e spergiuri e dislealtà per lui fatte a santa Chiesa , Iddio ne mostrò e fece tosto vendetta, e giá cominciata é, come tosto appresso. leggendo si potrá trovare.

No. of the last

#### CAPITOLO LVIII.

D'una grande dissensione che fu in Firenze dal comune allo inquisitore de' paterini.

Nel detto anno 1345, e del mese di Marzo, essendo inquisitore di Firenze dell'eretica pravità uno frate Piero dell' Aquila de'frati minori, uomo superbo e pecunioso, essendo fatto per guadagnare procuratore e sindaco di messer Piero.... cardinale di Spagna per dodicimila fiorini d'oro che doveva avere dalla compagnia degli Accialuoli fallita, ed essendo per la corte del rettore dei nostro comune messo in tenuta di certi beni alla detta compagnia, e preso per soddisfazione alcuno sofficiente mallevadore, fece pigliare a tre messi cittadini e alla famiglia del podestà messer Salvestro Baroncelli compagno della compagnia degli Acciainoli, uscendo del palaglo de' priori con loro licenza, e accompagnato d'alquanti loro famigli; onde si levò il romore in sulla piazza de'priori, e per gli altri famigliari de'priori e per quegli del capitano del popolo, che abitava di costa alla piazza, fu riscosso il detto messer Salvestro; e presi i detti messi e famigliari del podestà, a' messi, per comandamento de' priori, e per l'ardire e prosunzione fatta contra la signoria e franchigia, di fatto feciono a tutti e tre tagliare le mani diritte, e confinargli fuori di Firenze e del contado per dieci anni. Il podestà e sua famiglia scusandosi a'priori che per ignoranza l'aveano fatto, e vegnendo alla misericordia e mercè de'priori , profferendo ogni ammenda al loro placere, dopo molti prieghi furono liberati i suol famigliari. Per la detta novità lo 'nquisitore sdegnato, e ancora per paura, se n'andò a Siena, e scomunicò i priori e il capitano, e lasció interdetta la terra, se infra sei di non gli fosse reuduto preso messer Salvestro Baroncelli, alla quale scomunicazione corrotta e interdetto s'appello al papa, e a corte si mandò grande ambasceria. I nomi de' detti ambasciadori furono questi, messer Francesco Brunelleschi, messer Antonio degli Adimari, messer Bonaccorso Frescobaidi cherico, messer Ugo della Stufa giudice, e Lippo degli Spinl , e ser Baido Fracassini notaio col sindacato, e per lo comune con pieno mandato, e portaronvi le ragioni del comune, e fiorini cinquemila

d'oro per quegli degli Acciainoli per dare al cardinale , e di settemila florini d'oro obbligaro il sindaco del comune per gli detti Acciaiuoli di pagare la certe paghe annualmente. Ancora portarono per carta tutte quelle baratterie e rivenderie fatte per lo detto inquisitore, che più di settemila fiorini d'oro ln due anni si disse e trovò avere fatto ricomperare più nostri cittadini, gli più inglustamente, sotto titolo di peccato di resia. E non sia intenzione e credenza di chi questo processo leggerà per lo tempo a venire, che a' nostri tempi avesse tanti eretici in Firenze per le tante condannagioni pecuniarle ch' avea fatte lo 'nquisitore, che mai non ce n' ebbe meno nè quasi niuno. Ma per attignere danari, d'ogni piccola parola oziosa che alcuno dicesse per niquità contra Iddio, o dicesse che usura non fosse peccato mortale, o simili parole, condannava in grossa somma di danari, secondo che l'uomo era ricco. Questo s'oppose per lo comune dinanzi al papa e a' cardinali in piuvico concistoro, onde 11 detto inquisitore fu riprovato per gli ambascladori per disleale e barattiere, e sospese alquanto tempo le sue comunicazioni e processi e Interdetti. E dal papa e da'cardinali l detti ambasciadori furono bene ricevuti e onorati alla loro venuta, con tutto che tra loro fossono male d'accordo, e più lutesono alle loro singularitadi, che ai bene del comune, onde ne tornarono con poco onore e beneficio fatto per lo comune; e costó plù di duemilacinquecento florini d'oro. E ancora per la detta cagione il comune e popolo di Firenze, per levare via le baratterie agli inquisitori, feciono decreto e legge al modo de' Perugini e del re di Spagna e di niù altri signori e comuni, che niuno inquisitore si notesse intramettere in altro che nel suo uficio, c nuilo cittadino o distrettuale o contadino potesse condannare in pecunia. e se si trovasse eretico mandarlo al fuoco. E fugli tolta e disfatta la pregione datagil per lo comune ove teneva i suol presi, e chi per lo 'nnanzi facesse pigliare, gli mettesse nelle pregioni del comune con gli altri pregioni. E fu fatto ordine per lo comune, che podestà, o capitano, o esecutore, o altra signoria non devessono dar loro famiglia o licenza, o messo per fare pigliare nullo cittadino a petizione dello 'nquisitore, o del vescovo di Firenze, o di Ficsole, sanza la licenza de'signori priorl, per cessare cagione di scaudoli e di rlotte, e per cessare le baratteric e rivenderie di dare la licenza di portare arme da offendere a più ctttadint per lo inquisitore e per gli vescovi, onde la città ne pareva scomunata, tanti erano quelli che le portavano. E ordinarono, che lo 'nquisitore non potesse tenere più di sci famigli con arme da offendere, nè dare a più licenza di nortarle; e al vescovo di Flrenze a più di dodici famigli, e a quello di Fiesole più di sei famigli; che si trovo, secondo che st disse, che 'l detto frate Piero inquisttore avea data la licenza di portare arme a più di dugentocinquanta cittadini, oude guadagnava l' anno presso, o forse plù, di mille fiorini d'oro; e anche i vescovi non ne perdevano niente, e acquistavano amlci al loro vantaggio con isconclo della repubblica. Partiti i detti ambascladori da corte, il cardinale di Spagna sopraddetto, come felione, non istando contento all' accordo fatto del sopraddetto inquisitore, ch' era fuggito in corte, coll'ajuto d'alcun altro cardinale, da capo feciono citare al papa, che venisse in corte il vescovo di Firenze e tutti i prelati che non aveano osservato lo 'nterdetto, e i signori priori, e tutti i collegi e signorie. In firenze n'ebbe grande turbazione contra la Chiesa, e da capo rifeciono sindaco, e mandarono in corte a riparare. Ma la maggiore cagione fu, perchè il pana voleva che per lo nostro comune si levassono certi intqui capitoli fatti contra i cherici, i quali pur erano sconci e contra ragione, come dicemmo addietro. E voleva il papa trattare co'nostri ambasciadori concordia coll'eletto suo imperadore, la qual cosa non piacque al nostro comune.

## CAPITOLO LIX-

Come il re d'Ungheria seppe la morte d'Andreasso, e venne in Ischiavonia con grande esercito per soccorrere Giara, e passare in Puglia per fare la sua vendetta.

Come il re d'Ungheria e quello di Pollonia seppono la vergognosa morte del re Andresso loro fratello, come addictor facemmo menalone, furono mollo tristi e adontati, non tanto contro la reina sua moglie, quanto contro a' reali di Puglia loro consorti, parendo loro che fosse stata loro opera e tradigione, e vestironsi tutti a nero con molti loro baroni, e pensarono di fare vendetta. E per inanimare bene gli Ungari a ció fare, feciono fare una bandiera la quale sempre si manfío. Fillani T. IV.

dava lnnanzi, cioè il campo nero, e lo re Andreasso dentro dipinto e impiecato, eh' era una orribile cosa a vedere. Per fare la detta vendetta si profferse loro il Bayaro re della Magna, e il figliuolo marchese di Brandimborgo, e 'l dogio d'Osterich, e più aitri signori della Magna con tutto il loro podere per l'oitraggio enorme a loro fatto, i quali per ioro s'accettarono, e giurarono a ciò fare lega e compagnia. Il re d'Ungheria mandò a corte al papa grande ambascerla richeggendolo che volca essere coronato del reame di Cicilia e di Puglia. ehe a lui succedea; e che vendella fosse della morte di Andreasso cost in cherici come in iaici, dandone colpa al cardinaie di Pelagorga zio dei duca di Durazzo, che l'avea sentito e ordinato. A' quali amhaseiadori non fu dato concestoro piuvico per la detta eagione, opponendos] per lo papa, che 'i re d'Ungheria avea fatta lega e compagnia col dannato Bayaro. Onde ii re d'Ungheria e tutti gli Alamanni si tennero mai contenti del papa e delia Chiesa; ma però non lasciarono di fare loro impresa per passare in Puglia e per soccorrere la sua città di Giara, come diremo appresso. Essendo la città di Giara in Schiavonia rubcilata a'Veneziani, eome addietro facemmo menzione, e partito di Schiavonia il re d'Ungheria con suo esercito l'anno passato 1345, i Venezlani v' andarono incontanente ad oste con grande potenza, e assediarla per terra e per mare, mandandovi soidati a cavajio e a piede di Lombardia e di Romagna e di Toseana con grande soido; onde di Firenze v'andarono per ingordigia del detto soldo tre di casa l Bondelmonti con trecento masnadieri. I quali Fiorentini ai continuo dalle mura erano rimbrottati da' Giaratini, che si partissono dal loro assedio, eh'erano loro amiel, e andassono a farsi sconfiggere a Lucea, e servissono l Veneziani che gli avieno traditi alla guerra di messer Mastino. E così vi continuò l'oste dai mese d'Agosto 1345 al Maggio t346, dando alla terra continue battagiie e assaiii, e quei d'entro al continuo usciano fuori a badalucchi e scaramucce, e francamente assalivano il campo. Ma quegli di Giara duhitando che per jungo assedio non mancasse loro la vittuaglia, rimandarono per lo re d'Ungheria; il quale sentendo elò per gli messaggieri di quegli di Giara, e per seguire la sua impresa di venire in Puglia, ritornò in Ischiavonia eon plù di trentamiia tra Ungarl e Tedeschi, a cavalio la maggior parte, che bene i ventimila erano arcieri, e gli altri buoni cavalieri. Sentendo i Veneziani la sua venuta ringrossarono loro oste di gente e di navili, e per non aspettare in campo la sua venuta, vollono provvedere innanzi d'avere la città per forza. A di 16 di Maggio 1346 ordinarono di dare alla terra una grande battaglia per mare con quattro navi grosse incastellate, e con ponte da gittare in sulle mura, e con venti piatte imborbottate, e con dificli, e con quaranta zazzeroli e trentadue galee armate con moiti balestrieri, e per terra con tutto l'esercito dell' oste, i quali furono tra per mare e per terra più di diciassettemila nomini in arme, tra' quali avea di quattromiia balestrieri. La battaglia fu aspra e dura, e continovò dalia mattina alia sera, sanza potere acquistare niente; perocchè la città era forte di torri e di mura e fossi, dall'altra parte il porto forte alla marina; e perchè quegli di Giara erano buona gente d'arme, si difesono vaientemente; e verso la sera, quando i Veneziani si ricoglievano, apersono una porta della terra seguendogli vigorosamente combattendo, e morivvi della gente de'Veneziani più di cinquecento, e fediti gran quantità. Veggendo i Veneziani, ch'e'non poteano avere la città per battaglia, e sentendo che il re d'Ungheria con suo esercito era presso a Giara a trenta miglia, e ogni di s'appressava, i Veneziani si levarono da campo dov' erano di costa, e quasi intorno alla città, e ritrassonsi insleme in su uno colletto di lungi da Giara uno mezzo miglio sopra alla marina, e queilo come bastia afforzarono con fossi e steccati e torri di legname. Come il re d'Ungheria s'appressò alla terra con sua oste, mandò parte di sua gente d'arme a richiedere l Veneziani di battaglia, ma non ebbe luogo che la volessono accettare, ma si stavano rinchiusi nella loro bastia con grande paura e soffratta di vittuaglia, per più di. Il re d'Ungheria fece fornire Giara di vittuaglia perocchè n' avea bisogno, e aicuno disse che v'entrò in persona sconosciuto, per dare a'Giaratini vigore. I Veneziani con ioro ambascladori stavano in continul trattati col re, promettendogli di dare loro navile in aiuto a passare in Puglia, ma voleano Giara alla loro signoria con dare a lui uno piccolo censo di risorto; il quale trattato non piacque al re, e non ebbe luogo. E però i Veneziani co'loro danari corruppono certi de' suoi baroni ungheri, e consigliarono disleaimente il loro signore che si tornasse in Ungheria, perchè quello anno era caro di vittua-

· Committy County

gila nel paese d'italia, e in parte era vero, e non avea ordinato il naviglio da potere passare in Puglia, e però si tornó in Ungheria, lasciando fortalis Giara. La bastia del Veneriala rimase la delta state con grande spendio loro, rinovandosi spesso di gente ; e bisognava bene, perocche rano assalli sivente da quegli della terra. E per disagi vi si cominciò grande infermerà e mortalità, e mortavi molta gente, intra gli altri i sopraddetti nostri tre cittadini de'Bondelmonti con più de'loro masnadieri, che non ne tornò il quarto. Lasceremo di parlare di questa materia, e torneremo a dire della elezione det novo inneradore che venne Cario fistilodo dei re di Boenia.

#### CAPITOLO LX-

Come Carlo figliuolo di Giovanni re di Boemia fu eletto re de Romani.

L'anno 1346, dei mese d'Aprile, venuto in corte di papa Cario figliuolo del re Giovanni di Boemia, e sommosso dal papa per sodducimento del re di Francia, procacció d'essere eietto imperadore per contastare al Bavaro, perocché il re di Francia avea lui più stato e favore, perocch' era suo nipote, e venne al re di Francia bene ai bisogno, come si troverà; e avrebbono bene prorurata la delta elezione per lo re Giovannl di Boemia suo padre, se non che per sua malattia era quasi perduto della vista degit occhi. Ma ii detto Cario era pro'e savio e sentito signore, e d'età d'anni trentasei. Per cagione della detta elezione, grande dissensione ebbe nel colleglo de' cardinali tra per la morte del re Andreasso, e perchè gii ambasciadori del re d'Ungheria non erano esauditi dal papa. Ed erano in due sette partiti i cardinali, che dall'una parte era capo il cardinale fratello del conie di Pelagorga, e questi volea l'elezione dei detto messer Carlo, e contradiava al re d'Ungheria e teneva co' cardinali franceschi, cd erane capo in favore del re di Francia; dell'altra setta era capo il cardinaie fratello del conte di Comingia co' cardinali guasconi e loro seguaci, che volcano il contrario: e clascuna era di grande potenzia e seguito; e furono a tanto, che in piuvico concistoro dinanzi al papa si dissono onta e viltania insieme, rimproverando quello di Comingia a quello di Pelagorga ch'egli era

stato di quelli ch'avea ordinato e fatto morire il re Andreasso, e chiamando l'uno l'altro traditore di santa Chiesa , levandosi ciascuno da sedere per offendersi Insieme, e fatto l'avrebbono, che clascheduno era guernito d'arme da offendere privatamente, se non fossono quegil che entrarono in mezzo, onde tutta la corte ne fu scompigliata e ln arme. Onde tutti gli altri cardinali e le famiglie loro e l sopraddetti due cardinali sbarrarono le loro case, e ciascuno stette armato la guardia buona pezza; se non che il papa con gli altri cardinali gli riconciliarono Insleme, rimanendo clascuno con mala voglia: e a tale stato venne il collegio deil'apostolica nostra santa Chiesa di Roma, per le dissensioni de'suol cardinall. Di ciò è grande cagione e coipa de'papl c'hanno eletti cardinall come sono i detti due grandi e possenti Galli e simiglianti a questi, e questi sono gii esempli che ci danno a noi laici, e seguono bene il contrario de'santi Anostoli e dell'umiltà di Cristo, il cui ordine eglino rappresentano. Iddlo gli addrizzi nella sua santa via d'umittà, a riposo e stato di santa Chiesa. Per la detta dissensione non lasciò però il papa di procedere e di fare nuovi processi contra il Bayaro e il figlinolo, e chi loro desse aiuto o favore, privandogil d'ogni titolo, con molti altri articoli ; e la detta sentenzia fece piuvlcare în corte , e pol mandare per tutto il cristianesimo, per potere meglio fornire la sua Intenzione. E questo fu ben fatto, perchè il Bayaro era perseguitatore di santa Chiesa, come a dietro ne' suoi processi facemmo menzione; e poi di far fare col suo favore la elezione dello 'mperio nella persona del detto messer Carlo. Perchè l'arcivescovo di Maganza, ch'era uno degli elettori, non gli volea dare la sua voce, st'l dispuose il papa, ed elessene un aitro a sua petizione, e questo fu di rinforzata. E partito il detto messer Carlo di corte colla benedizione del papa e colla sua dispensazione, che non ostante che la lezione si dovesse \ per consueto fare a Norimbergo nella Magna, e la prima corona prendere ad Asia la Cappella colle solennità usate, ch'egli le potesse fare ove gli piacesse, perché il Bayaro ne i suoi figliuoli colla potenza degli Alamanni, che i più o quasi tutti teneano con loro, nol potesse contastare. E giunto lui nel suo paese, a di 12 di Luglio 1346 fu eletto il detto Carlo a re de' Romani (a) per l'arcivescovo di Cologna e per quello di (a) Vedi Appradice n.º 17.

Trievi suol conglunti per parentado, e per lo nuovo eletto per lo papa arcivescovo di Maganza, e per lo duca di Sassogna, e confernato per lo re di Borenia suo padre, e o figliuto del lo 'mperadore Arrigo di Luzimborgo: falligli la voce del duca di Baviera e quella del figliuno marchese di Brandinborgo; ma per dispetto della detta elezione, per gli più si chiamava lo 'mperadore de'preti. Lasceremo di questa elezione e di quello che ne segul, e tonnermo alire della guerra di Guassogna e della venuta del re d'Inghilterra in Normandia, ch'assai ne cresce grande e maravigliosa materia.

#### CAPITOLO LXL

Di certa rotta che la gente del re di Francia ricevette dalla gente del re d'Inghilterra in Guascogna.

Tornando a raccontare della guerra di Guascogna, essendo messer Gianni figliuolo del re di Francia intorno al castello d'Aguglione, e per lo paese, per contastare al conte d'Orbl e a'suol Inghilesi che non ascendessono in verso Tolosa (il detto messer Gianni era in Guascogna con bene seimila cavalieri e cinquantamila pedoni tra Franceschi e di Linguadoca, Genovesl e Lombardi) del detto campo si partt il siniscalco di Gienlche con ottocento cavalieri e con quattromila pedont, per prendere uno castello del nipote del eardinale della Motta pressoad Aguglione a dodici leghe. Sentendo ciò l'arcivescovo d' Unforte che teneva il detto castello, andò alla Rocla dov' era il conte d'Orhi colla sua oste per gente, per soccorrere il detto eastello: onde il conte gli diede gente assai a cavallo e arcieri inghilesi a piè, e cavalcarono tutta la notte, e giunsono al detto eastello la mattina per tempo, a di 3t di Luglio 1346; e trovando che la gente del re di Francia v'era giunta il di dinanzi, e forte combatteano il castello, la gente del re d'Inghilterra sanza plù attendere, subitamente assalirono i Franceschi, dov'ehbe aspra e dura battaglia. Alla fine furono Isconfitti i Franceschl, e rimasevl preso il detto siniscalco di Gienielie con molti altri gentili uomini, ehe furono tra morti e presi da quattrocento eavalieri e da dnemila a piedi. Tornati al campo quegli di messer Gianni, i quali iseamparono della detta battaglia, messer Gianni ebbe suo consiglio, e diliberarono di combattere il castello d'Aguglione. Tra per la detta scoufitta, e perchè avea novelle del re d'Inghilterra ch' era arrivato in Normandia con gran navilio, e afforzato di grande gente d'arme a cavallo e a piè, il primo d'Agosto con tutta sua gente fece dare battaglia Intorno intorno al castello d'Aguglione dalla mattina alla sera; quelii del castello, che v'aveano dentro assal buona gente d'arme gentiii uomini da quattrocento, e sergenti guasconi e înghilesi da ottocento, si difesono francamente. Alia ritirata la sera de'Franceschi, quelli del castello uscirono fnori vigorosamente faccendo danno assai agii loro nimici, e uccisonne da settecento, ma plù ne fedirono deila gente di messer Gianni ch'era di fuori, e rimase la terra fornita per sei mesi. Sentendo ció messer Gianni, e veggendo che per battaglia non si potea avere ii castello, fece ritrarre sua oste addietro; e mandó al papa pregandolo l'assolvesse del saramento ch'egli avea fatto del non partirsi se non avesse il castello, ed ebbe l'assoluzione dal papa; e diliberó d'andare colia maggiore parte di sua gente in Francia a soccorrere il re suo padre, che n' avea grande bisogno, come diremo appresso in altro seguente capitolo, e fece mettere fuoco, con gran danno di sua gente Inferma e di loro arnesi, nei suo campo ; e lasciate fornite le frontiere, con sua gente ne venne inverso Parigi. Partito messer Glanni dl Guascogna, il conte d'Orbi prese molte viile e castella. Lasceremo aiguanto del suo andamento, e diremo d'una battaglia che fu tra Il vescovo di Liegge e i suoi cittadini, ritornando poi a raccontare la guerra e le battaglie che furono nol dal re di Francia a quello d'inghilterra e di loro gente, che furono di grandi cose e meravigliose, onde ne cresce poi grande materia.

### CAPITOLO LXII-

Come il vescoro di Liegge con sua gente fu sconfitto da quelli di Liegge.

Nel detto anno 1346, a dt 25 di Lugllo, il di di sant'lacopo, avendo grande discordia dal vescovo di Llegge ai suo capitolo di calonaci e abroghesi di Llegge, ciascuna parte fece su ragunata di gente d'arme. E col vescovo fu della gente di meser Carlo eletto re de Romani, e chi disse che vi fu in persona, che andava con sua gento a Parigi in servigio del re di Fran-



cia, che n'avea grande bisogno; e fuvvi il sire di Falcamonte più altri baroni di Valdireno. E con queili di Liegge similiemente avea de' baroni del paese, e fuvvi in arme co' detti la mogite del Bavaro e il figliuolo ch'andavano in Aualdo, che le succedea per la morte del conte suo padre. E toori della città di Liegge fu tra loro grande battaglia, tutto che non fosse campale no ordinata; e fu in queila iscondito il vescovo e sua gene te, e morivvi il sire di Falcamonte, e più altri gentiti uomini e de'calonaci e dell'una parte dell'altra, e il vescovo si luggi con sua gente a binante. Lasceremo di dire di questa guerra, e torneremo a dire come il re d'inghiltera passo in Normandia sopra ii reame di Francia, che assai ne cresce materia di serivere.

## CAPITOLO LXIII-

Come il re d'Inghilterra passò con sua oste in Normandia sopra il re di Francia, e quello che vi fece.

Nel detto anno 1346, avendo ii re Adoardo raunato suo navilio di seicento navi all' Isoletta d' Uiche in Inghilterra, colla sua gente in quantità di cinquemila cavalieri e da trentamila sergenti e arcieri a piè per passare nel reame di Francia, udita la messa, e comunicatosi co'suoi baroni, e a loro fatta una bella diceria, com'egii con giusta causa andava sopra il re di Francia che gii occupava la Guascogna a torto, e la contea di Ponti per la dote della madre, e per frode gli tenea la Normandia, come lungamente addietro facemmo menzione al tempo del bisavolo del padre re Ricciardo d'Inghilterra, e dei re Fijippo il Bornio re di Francia, cioè quando tornarono d'oitre mare gli anni di Cristo 1200: e ancora proponendo a sua gente, com'avea nei reame di Francia più ragioni per la successione della reina Isabeila sua madre e figliuola del re Filippo il Beilo, che non avea messer Filippo di Valos figiluolo di messer Carlo fratelio secondo del re Filippo ii Belio che la possedea, che non era deila diritta linea, ma collaterale; pregando sua gente che fossono franchi uomini, perocch'egli avea intenzione di rimandare addietro il navilio, come fosse arrivato nel reame di Francia, sicchè a loro bisognava di essere valenti e d'acquistare terre colla spada in mano o d'essere tutti morti, e che 'l fuggire

non avrebbe luogo; pregando che chi dubitasse o temesse di passare, rimanesse in Inghilterra colla sua buona grazia; tutti rispuosono a grido a una voce, che 't seguirebbono come loro caro signore di buona voglia fino alla morte. Il re veggendo sua gente disposta e di buona voglia, a seguire la guerra, dando sue lettere chiuse agii ammiragil delle navi , se caso avvenisse che per forza di venti si partissono dallo stuolo, per le quali lettere contava dove e' voica arrivare, e comando loro che non l'aprissono se non quando s'appressassono a terra. E cosi si parti a di 10 di Luglio; e navicando più giorni, quando addietro e quando Innanzi, come gii portava la marea del fiotto, arrivò sano e salvo con tutto suo navilio e genti a Biaflore in Normandia, a di 20 di Lugilo, Come la sua gente fu Ismontata con loro armi e cavalit e arnesi e vittuagtia recata con loro, rimandò la maggiore parte del navitio la Inghtiterra; ed egli con sua oste cominció a correre la Normandia, rubando e ardendo e bruclando chi nol volea ubbidire nè dargli mercato dl vittuaglia; e în pochl dt git s'arrendê la cittă di Sailù e Cosianza e Costantino e Baliluoio terre di Normandia, e ricomperaronst da' suoi, perchè non gli guastassono. La terra dl Camo gii fece risistenza per lo castello che avea fornito li re dt Francia, ed eravl venuto ti conte di Fuci e li conestabile di Francia con gran gente d'arme a cavallo e a piè; la quale terra di Camo combatté più di, e aila fine per forza combattendo, isconfisse il detto conestabile e sua gente alquanto fuori della terra. Avuta la vittoria del detto conestabile e di sua gente, incontanente ebbe presa la terra di Camo, che non era guari forte se non il castello. E prese alla della battaglia il conestablie, e l'arcivescovo di Tervana, e it cameritago di Mollù, e più aitri cavalieri e baroni in quantità di ottantacinque, e morivvi assat gente in quantità di cinquemila; e rubata la terra, che bene quarantamila panni ebbe tra dl Camo e deil'altre terre e ville dette, e fece metter fuoco in Camo, perch'avea fatta resistenza, e arsene assai; e'prigtoni nè mandò presì in Inghilterra colla preda. E cost cominció la fortuna del franco re Adoardo d'Inghilterra; e dirizzò sua oste verso Rueme crescendoli ognì di gente d'Inghiiterra, che tutto di vi passavano di volontà per guadagnare, e seguendolo molti Normandi gentiil uomini e aitri che non amavano la signoria de' Franceschi; sicchè si trovò con quattromija cavaljeri di buona gente, e più di cinquanta Gio. Villani T. IV.

migliaia di gente a piè co'Normandi, che i trentamiia erano arceri inghilesi.

#### CAPITOLO LXIV.

Come il re d'Inghilterra si parti di Normandia e venne presso a Parigi, ardendo e guastando il paese.

Sentendo il re di Francia come il re d'Inghilterra era arrivato in Normandia, e prese le sopraddette terre e 'I suo conestabile e di sua gente, incontanente si parti da Parigi con quanta gente potè raunare a cavalio e a piè, per andare a soccorrere Rueme in Normandia che non si rubeliasse, sentendo che certi baroni del paese ribelli del re di Francia ne teneano trattato col re d'Inghilterra e con alguanti della città di Rueme; e puosesi a campo il re di Francia al ponte ad Arce sopra il fiume della Senna, e quello fece tagliare, e tutti gli altri ponti ch'erano sopra Senna, acciocché 'I re d'Inghilterra nè sua gente non potesse di qua passare; e forni Rueme di sua gente a cavalio e a ple: e lasció, quando si parti di Parigi, al suo proposto di Parigi che facesse disfare le case ch' erano di fuori e dentro di costa le mura di Parigi, per afforzare la città. Per la qual cosa i cittadini di cul erano je case cominciarono a jevare romore, onde la terra fu tutta scompigliata e sotto l'arme, e a pericolo di rubeliarsi al re, se non fosse che in quegli giorni giunse a Parigi il re Giovanni di Boemia e messer Carlo suo figliuolo ejetto re de' Romani con cinquecento cavalieri rimasi loro della rotta del vescovo di Liegge, come dicemmo addietro. Costoro rinfrancarono Parigi, e feciono acquetare il romore, e rimanere la detta disfazione delle case per contentare 1 borghesi di Parigi. Lo re d'Inghilterra era accampato con sua oste di là da Rueme a tre jeghe : e là venuti due cardinali legati del papa, messer Annibaido da Ceccano e messer Piero di Chiermonte, i quali cardinali mandava il papa per fare accordo tra lui e 'i re di Francia, voiendo che si rimettessono nel papa; il re Adoardo d'Inghilterra non fidandosi del papa, non li voile udire dell'accordo, e per più fiate si ruppe dal trattato de'detti legali, perch'a lui pareva che 'l papa favoreggiasse troppo ia parte dei re di Francia : anzi furono d'alquante loro cose rubati dagi'Inghilesi; ma il re Adoardo gii fece ristituire, dando

loro del suo assai per ammenda, e così si tornarono verso Parigl. Lo re Adoardo perduta la speranza d'avere la città di Rueme, ond' era in alcuno trattato, perocchè v'era giunto al soccorso il re di Francia con grande oste di cavalieri e popolo, si mise ad andare verso Parigi di là dal fiume di Senna , ardendo e guastando il paese con molte prede e pregioni, perocché il paese era molto popolato e ricco. E la vigilla di nostra Donna d'Agosto s'accampó a Pusct e a san Germano dell'Aia, e la sua gente scorso insino presso a Parigi a due leghe, e arsono la villa di Sancro e quella di Luvierl, e più altre ville grandi e piccole, prima rubate, e poi arse, ch' era ii più bello paese e'l più caro del mondo dei tanto, stato più di cinquecento anni in riposo e tranquillità sanza guerra, onde fu gran dannaggio. O maladetta guerra, quanti mali fai a disertamento di reami e di popoli, per punizione de'peccati delle genti! Lo re di Francia sentendo che il re d'Inghilterra con sua oste era venuto presso a Parigi, si parti dal ponte d'Arce, e venne costeggiando la riviera di Senna, ch' era in mezzo dall'una oste all'altra; e giunto a Parigi, mandò a messer Carlo Grimaldo e Ottone Doria di Genova ammiragli delle trentatrè galee ch'erano a Rifiore in Normandia, che disarmassono, e con tutte le ciurme delle galee venissono a Parlgi, e così feciono; e lo re di Francia s'accampó fuori di Parigi mezza lega a san Germano de'Prati, e là fece sue mostre, e trovossi plù di ottomila cavalieri e più di sessantamila sergenti a piè, che più di selmila ve n'avea di Genovesi a balestra, tra delle galee e vennti da Genova per terra al soldo del re: intra 'l quale esercito avea, sanza il re di Francia, cinque re di corona: ciò era il re di Navarra suo cugino, il re di Maiolica, e il re di Boemia, e 'l suo figliuolo eletto re de'Romani, e il re di Scozia; ciò fu David figlipolo di Ruberto di Brus rubello del re d'Inghilterra (q).

## CAPITOLO LXV.

Come il re d'Inghilterra ei parti di Pusci per andare in Piccardia per accozzarsi co'Fiamminghi.

Come ii re d'Inghilterra seppe la venuta dei re di Francia a Parigi, e avea guaste lo ville tra 'l flume dell'Era e quello del-(a) Yedi Appendice n.º 18. ia Senna, fallendo la vittuaglia aii'oste, per non essere soppresso, come ordinava il re di Francia, st ordinò e fece fare uno ponte di legname e barche a Pusci in sulla Senna, hene che fosse contastato dalla gente del re di Francia ch' era dali' altra riva: per forza d'arme e di suoi arceri gli sconfisse, e fece complere il ponte; e levarono il campo da Pusci e da san Germano dell'Aia, ne'quali fece mettere fuoco, e con sua oste passò il fiume di Senna a di 26 d'Agosto, e venne a Pontosa, e la trovò resistenza di gente che v'avea mandata il re di Francia a cavallo e a plè, e fornito il castello; onde combattè la terra per due di; alla fine la vinse per forza, salvo il castello; e quanta gente vi trovo mise a morte, salvo le femmine e i fanciuili, a' quaii diede licenza che si partissono con ciò che nepotessono portare, e guastó la terra, salvo i monisteri e le chiese. E segut suo cammino per andare ad Albavilla in Pontt per ritrovarsi co'Flamminghi ch'erano uscltl fuori con più di ventimila in arme, ed erano stati a Bettona, e poi presso ad Arras a quattro leghe guastando il paese, e poi s'erano ridotti a Scosieri in Artese per accozzarsi col re d'inghilterra, com'era dato i'ordine tra loro. E messer l'go d'Astighe parente e harone del re d'inghilterra venne a di 16 di Luglio in Fiandra con venti navi e seicento arceri, per soliecitare i Flamminghi a ciò fare, i quali erano ritornati all' assedio di Bettona, e a quello dledono più hattaglie con loro danno di morti e di fediti. Lasclamo alquanto di dire de'Fiamminghi, e torneremo a dire degli andamenti dei re di Francia, che seguiva il re d'inghilterra.

### CAPITOLO LXVI-

Come il re di Francia con sua oste seguiva il re d'Inghilterra.

Come il re di Francia seppe la partità del re d'inghilterra, si parti da Pontosa e da san Germano de Prati, e andonne con sua gente a san Dionigi per seguire il re d'inghilterra, per combattere con ini in eampo, acciocché non distruggesse il paese, e innanzi che s'accozzasse co'Fiamminghi suoi riheilli e lasciò a Parigi a guardia della terra, e della reina sua moglie e di più figliudi che gil avea. Il borgesì possenti di Parigi, con alcuna altra gente d'arme de'suoi ostieri e famiglia: furnono miledugento cavalieri. E mandò sua gente innanzi in Piecradia, a

che tagliassero i passi e gli andamenti al re d'Inghiiterra, e tagliassono i ponti alle riviere, e fece stare sue genti d'arme a guardare i detti passi e riviere; e il re di Francia con suo esercito n'andò ad Albavilia in Ponti, e cost fu fatto. Per la qual cosa il re d'Inghilterra fu a grande pericolo colla sua oste, e a grande soffratta di vittuagiia, che otto di stettono, che non ebbono se non poco pane e non punto di vino, e vivettono di carne di loro bestlame, che n'avevano assai, e mangiando aicuna frutta e bevendo acqua, ed cibono grande difetto di calzamento; e non poterono andare ad Albavilla per gli passi ch'erano tagliati innanzì. il re d'inghilterra e'prese partito d'andare verso Fiandra; ma i Franceschi e'Piccardi gii furono a petto alla riviera di Somma, ch'egli avea a nassare. Ma per sollicitudine di certi, andò a un altro passo in un altro luogo, dove la rivlera faceva uno grande marese che fiottava, ma avea uno saido fondo, che gii fu insegnato, dove mai non era stato vedulo passare a cavallo; e là aila ritratta del fiotto passó una notte con tutta sua gente salvamente, lasciando parte delle sue tende e fuochi accesi ove era stato accampato, per mostrare la notte a'nimici che ancora il campo vi fosse la notte, e che vi fosse accampato. E come fu passato, la mattina per tempo audò ad assalire parte de'suoi nimici che gli aveano contastato il passo, che v'erano assal presso accampati, e non si prendeano guardia, che credeano ch'eglino non avessono potuto passare la riviera di Somma, e misegil la Isconfitta, che furono tutti morti e presi; che furono tra a cavallo e a plè parecchie migliala. Appresso seguirono loro cammino affamati e con grandi disagi, e andarono il venerdi a di 25 d'Agosto tra'i di e la notte bene dodici leghe piccarde, sanza riposarsi, con grande affanno e fame, e arrivarono presso ad Amiensa a sei leghe a uno luogo e borgo di costa a uno bosco, che si chiama Creci. E avendo a passare una piccola riviera ch' era profonda, convenne che passassono a uno e a due insieme, tanto che uscirono del passo, che non aveano contasto: e sentendo che 'l re di Francia gli seguiva, si s'accamparono in quello luogo fuori della villa In su uno colletto tra Cresel e Albavilla in Ponti: e per afforzarsi, sentendosi troppo meno gente che il Franceschi, e per loro sicurtà, clusono l'oste e il campo di carri, che n' aveano assal di loro e del paese, lasciandovi un'entrala, con intenzione, che non potendo schifare la battaglia, disposti di combattere e di volere anzi morire in battaglia, che morire di fame, che la fuga non avea luogo. E ordinó il re d'Imphilterra i suoi arceri, che n'avea grande quantité su per le carra, e lail di solto con bombarde che saettano pallotte di ferro con fuoco, per impaurte e disertare i cavalli de l'arnaceshi. E della sua cavalleria il di appresso fece dentro del carrino tre schiere; della prima fece capitano il figliuolo, della seconda il conde di Rondello, della terza se medesimo re d'Inghilterra; e chi era a cavallo iscese a piè co' cavalli a desiro per prender lena e confortrasi di manglare e bere.

## CAPITOLO LXVII.

D' una grande e sventurata sconfitta ch' ebbe il re Filippo di Francia da Adoardo terzo re d' Inghilterra a Creci in Piccardia.

Lo re Filippo di Valos re di Francia, il quale, col suo esercito segulva il re d'Inghiltegra e sua gente, sentendo come s' era accampato presso di Crecl e aspettava la battaglia, si andò verso di lui francamente credendolo avere soppreso, come straccato e vinto per lo disagio e fame sofferta in cammino. E sentendosi avere più de' tre tanti di buona gente d'arme a cavallo , perocchè 'l re di Francia avea bene da dodicimila cavalleri, e sergenti a piè quasi innumerabili, ove il re d'Inghilterra non avea che quattromila cavalleri, e da trentamila arceri inghilesi e gualesi, e alquanti con dulundacche e lance corte; e venuto presso al campo degl'Inghilesi quanto uno balestro potesse trarre, uno sabato dono nona, a di 26 d' Agosto 1346, il re di Francia fece fare alla sua gente tre schiere a loro guisa, dette battaglie; nella prima avea bene seimila balestrieri genovesi e altri Italiani , la quale guidava messer Carlo Grimaldi e Ottone Dorla, e co' detti balestrieri era il re Giovanni di Boemia, e messer Carlo suo figliuolo eletto re de' Romani . con più altri baroni e cavalieri in quantità di trecento a cavallo. L'altra schiera guidava Carlo conte di Lanzona fratello del re di Francia con plù conti e baroni in quantità di quattromila cavalieri e sergenti a piè assai. La terza schiera guidava il re di Francia, e in sua compagnia gli altri re nomati, e conti, e baroni, con tutto il rimanente del suo

esercito, ch' erano innumerabile gente a cavallo e a piè. Innanzi che la battaglia si cominciasse, apparvero sopra le dette osti dne grandi corbi gridando e gracchiando; e pol plovve una piccola acqua; e ristata, incominció la battaglia. La prima schiera de balestrieri de tienovesi con gii altri a cavallo si strinsono al carrino del re d'inghilterra e cominciarono a saettare con loro verrettoni; ma furono ben tosto rimbeccati, che in su' carri e sotto i carri alla coverta di sargane e di drappi che gli guarentivano da quadrelli, e nelle battaglie del re d'Inghilterra, ch'erano dentro al carrino nelle schiere ordinate tra' cavaliari, avea da tremila arceri , come detto è addietro , tra Inghilesi e Gualesl, che quando i Genovesi saettavano uno quadreilo di balestro, quegli saettavano tre saette d' arco, che parea in aere una puvola e non cadevano invano sanza fedire genti o cavalli , sanza i colpi delle bombarde , che facieno si grande tremuoto e romore, che parea che Iddio tonasse, con grande uccisione di gente e siondamento di cavalli. Ma quello che peggio faceva all'oste de' Franceschi si fu , che essendo il luogo stretto da combattere quant'era l'aperta de' carri del re d'Inghilterra, e percuolendo e pignendo la seconda battaglia ovvero schiera del conte di Lanzona, strinsono si i balestrieri genovesì a'carri, che non si potevano reggere, nè saettare colle loro balestra, essendo al continuo al di sotto da quelli che erano ln su' carrl feditl dl saette dagll arcerl e dalle bombarde, onde molti ne furono fediti e morti. Per la qual cosa l detti balestrieri non potendo sostenere, essendo da' soldati stretti e dalloro cavalli al carrino per modo, che si misono in volta, i cavalleri franceschi e loro sergenti veggendoli fuggire , credettono gli avessono traditi, ed eglino medesimi gli uccidevano, che pochi ne scamparono. Veggendo Adoardo quarto figliuolo del re d'Inghilterra e prenze di Guales che guidava la prima schlera de'suoi cavalieri, ch'erano da mille e da seimila arceri gualesi, mettere in volta la prima schiera de' balestrieri del re di Francia, montarono a cavallo e uscirono del carrino, e assa- lirono la cavallerla del re di Francia, dov'era Il re di Boemia e 'l figliuolo colla prima schicra, e il conte di Lanzona fratello del re di Francia, e il conte di Fiandra, e il conte di Brois, e il conte d'Ailcorte, e messer Gianni d'Analdo e più altri conti e grandi baroni, e quivi fu la battaglia aspra e dura; perocchè appresso lui il segul la seconda battaglia ovvero schiera del

re d' Inghilterra, la quale guidava Il conte di Rondello, e al tutto misono in volta la prima e seconda battaglia de' Franceschi, e massimamente per la fuga de'Genovesi, in quella battaglia rimasono morti il re Giovanni di Boemia, e'il conte Carlo di Lanzona fratello del re di Francia, con più conti e baroni e cavalleri e sergenti molti. E lo re di Francia veggendo volgere sua gente, colla sua terza battaglia e con tutto il rimanente di sua gente percosse alle schiere degl'inghilesi, e di sua persona fece maraviglie in arme, tanto cho fece ritrarro gi' Ingbilesi al carrino; e sarebbono stati rotti, se non fosse il ritegno del re Adoardo colla sua terza schiera ch'usel fuori del carrino per un'altra aperta che fece fare al carreggio per uscire fuorl addosso a'nimici al di dietro, e per essere al soccorso de'suoi, francamente assalendo l nimici, e fedendo per costa co' suoi Gualesi e Inghilesi a piè coll'arcora e lance gualesi, intendendo solo a sventrare I cavalli. Ma quello cho niù confuse i Franceschi fu, che per la moltitudine della loro gente, che erano tanti a cavallo e a piè, e non attendeano se non a pignere e a urtare co'loro cavalli, credendo rompere gl'Inghilesi, eglino medesimi (t) s'affoltavano l'uno sopra l'altro al modo ch'avvenne loro a Coltral co'Fiamminghi, e spezialmente gl'impedirono i Genovesi morti, che n'era coperta la terra per la prima rolta battaglia, e i cavalli de'soldati morti e caduti, che tutto il camno n'era coperto, e de'fediti delle bombarde e saette, che non v'ebbe cavallo de'Franceschi che non fosse fedito, e innumerabili morti. La dolorosa battaglia durò da innanzi vespro a due ore infra la notte. Alla fine non potendo più durare i Franceschl si misono in fuga, e il re di Francia si fuggi la notte ad Amiensa fedito, coll'arcivescovo di Rems, e col vescovo d'Amiensa, e col conte d'Alzurro, e col figliuolo del cancelliere di Francia con sessanta a cavallo sotto il pennone del Dalfino di Vien-

<sup>(1)</sup> a' affoliacomec si affoliareno, si urturano in folla, si ammassaron l'uno separ l'altro de fafte sost calas, e de fafto sobi de eno, filiu pereso. Il Vesabohrio spirga la vece affoliare neul, para solimente per far foria. L'edia. d'Ossoni l'egge si affoliareno; ma la nostra lestone è appeggista all'autoriti di bassoi sustità trisi peran, islema del quali reggeono si affoliareno nombe nel Cap. 55 del lib. 8, ove soi abbiamo stampato a ejimo mederani per l'ergrere cadere di loco exallà; l'assoi separ l'altro a' affoliareno, c'inceno affogure e movire gran parte ec. » si qual passo è riperata to di Vesab. Ili roce affoliare.

na; perocchè tutte le sue bandiere e pennoni reali erano rimasi al campo abbattuti. E fuggendo la brigata la notte a cavallo e a piè, da'paesani dei ioro paese medeshno erano rubati e morti; e per questo modo ne perirono assai sanza l'altra caccia. La domenica mattina seguente, essendo della gente del re di Francia fuggiti la notte, e ridottisi ivi presso ov'era stata la battaglia in su uno poggetto presso ai bosco in quantità di ottocento a cavallo e a piè, intra gli altri v'era messer Carlo eletto imperadore scampato dalia prima rotta, e ivi affrontatosi, non sappiendo ove fuggire, il re d'Inghilterra vi mandò il conte d'Orbi e quello di Chiarentana con gente a cavallo e a piè assai, e assaiendo quegli, come gente sconfitta, poco ressono, e fuggendo, assai ne furono presi e morti, e 'l detto messer Carlo di Boemia con tre fedite si fuggi alla badia di Riscampo, ov'erano i cardinali. E la domenica mattina medesima giunse il duca del Loreno nipote del re di Francia in sul campo, che venla la aiuto con tremita caval'eri e quattromiia pedoni di suo paese, essendo ignorante delia battaglia e sconfitta della notte, e non sapeva chi s'avesse vinto; veggendo quella gente dei re di Francia che detto avemo, che per panra si tencano schierati al poggetto, egli si diede o percosse agl'Inghilesi; ma tosto fu rotto, o rimasevi morto ii duca con da cento de'suol cavalieri, ma ia magglor parte di quegli a piè rimasono morti, e gli altri si fuggirono. Nella detta dolorosa sconfitta del re di Francia, si disse per gli più che vi furono presenti quasi in accordo, che bene ventimila uomini tra a cavallo e a piè vi rimasono morti, e cavalli Innumerabile quantità, e più di milleselcento tra conti e baroni e cavalieri di paraggio, sanza gli scudieri a cavallo, che furono più di quattromila, e presi altrettanti, e tutti i fuggiti erano fediti di saette. Intra gli altri notabili signori vi rimase morto il re Giovanni di Boemia con cinque conti deila Magna ch'erano in sua compagnia, e il re di Maiolica, e li conte di Lanzona fratello del re di Francia, e il conte di Fiandra, e il conte di Brois, e il duca dei Loreno, e il conte di Sansurro, e il conte d'Allicorte, e il conte d'Albamala, e il figliuoio del conte di Salerani ch'era col re di Boemla, e messer Carlo Grimaldi e Ottone Doria genovesi, e molti aitri signori che non si sanno per noi. (a). Il re Adoardo rimase in sul campo due di, e fecevi

(a) Vedi Appendice nº 19. Gio. Villani T. IV.

15

cantare solennemente la messa del Santo Spirito, ringraziando Iddio della sua vittoria, e la messa e l'ufizio de'morti, e consagrare il luogo, e dare sepoltura a'morti cost a'nimici come agli amici, e trarre i fediti tra' morti e fargli medicare, e alla minuta gente fece dare loro danari, e mandogli vta. I signori nobili ch'erano morti, ritrovati che furono, fece nobilmente soppellire ivi presso a una badla, e tra gli altri molto grande onore ed eseguio fece al corpo del re Glovanni di Boemia, slccome a corpo di re, e per suo amore, piangendosi di sua morte, egli e ognuno de'suoi baroni si vestirono a nero, e rimandò il suo corpo molto onorevolemente a messer Carlo suo figliuolo ch'era alla badia di Riscampo, e di ia ne lo portò il figlinolo a Luzimborgo nella Magna. E ciò fatto, ii detto re Adoardo coila sua benavventurosa vittoria, che poca di sua gente vi mori a comparazione de'Franceschi, si parti da Crect il terzo di, e andonne a Mosteruolo. O sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, cloè a dire in iatino, santo de'santi nostro signore iddio dell'oste, quant' è la potenza tua in cielo e in terra, e spezialmente nelle battaglie! che talora Bene sovente fa, che meno gente e potenzia vincono gil grandi eserciti, per mostrare la sua potenzia, e abbattere le superbie e gil orgogli, e punire le peccata de're e de'signori e de' popoli. In questa sconfitta ben si mostrò la sua potenzia, che i Franceschi erano tre cotanti che gi'inghilesi. Ma non fu sanza giusta cagione, e non avvenne questo pericolo al re di Francia, che in tra gii aitri neccati, lasciamo stare il torto fatto al re d'Inghilterra e agli altri suni baroni d'occupare loro retaggi e signorie, ma più di dieci anni dinanzi avea giurato a papa Giovanni e presa la croce, promettendo infra due anni d'andare oltremare a racquistare la Terra santa, e prese le declme e' sussidii di tutto suo reame, faccendone guerra contro i signori cristiani ingiustamente; per la cui cagione morlrono e furono schiavi de saracini d'oltremare ed Ermini ed altri centomila cristiani, che per sua speranza aveano cominciata guerra a'saracini di Soria: e questo basti a tanto.

## CAPITOLO LXVIII.

Quello che il re d'Inghilterra con sua oste fece dopo la detta vittoria avuta a Creci.

Partito il re Adoardo dal campo di Creci ove avea avuta la detta vittoria, ed essendo con sua oste a Mosteruolo, credendolosi avere, ch'era della contea e dote della madre, la terra era bene guernita per io re di Francia de' molti Franceschi rifuggiti dalia sconfitta; si si difesono, e non la potè avere: guastolla intorno, e poi n' andò a Bologna la su lo mare, e fece il somigliante. Poi ne venne a Guizzante, e perchè non era murato, li rubò tutto, e pol vi mise fuoco, e tutta la villa guastarono. E pol ne vennono a Calese, e quello era murato e afforzato, e dieronvi battaglia più voite e nol poterono avere; e lvi si puosono ad assedio per terra e per mare, e fecervi una bastia di fuori d' Intorno com' una buona terra afforzata e acconcia da vernarvi, e ivi con spa oste stette ali' assedio lungamente, come innanzi faremo menzione; e in ciò mise ogni suo podere per acquistare e per avere porto forte e ridotto di qua da mare lo sul reame di Francia. E in questa stanza venne al re d'inghilterra la madre e la moglie e due serocchie e la figliuo la, e poi il conte d'Orbi con molto naviglio e gente d'arme e rinfrescamento di vittuaglia ed ogni guernimento da oste. In questa stanza i due legati cardinali con altri baroni di Francia e d'Inghilterra furono più volte presso di Calese a parlamentare di pace, ma non vi potè avere accordo. Ancora stando il re d'Inghilterra al detto assedio di Calese, e avendo d'accordo promessa la figliuola per moglie al giovane conte di Fiandra, e'doveasi allegare con jui; ma per sodduclmento e trattato del re di Francia e per onta, rimprocciandogli che il padre era stato morto essendo col re di Francia aila battaglia di Creci, come addietro facemmo menzione, si si parti dai re d'inghiiterra di nascoso, e vennene al re di Francia, e tolse per moglie la figliuola del duca di Brabante; e 'i detto duca si parti dalla lega del re d'Inghilterra, e ailegossi col re di Francia e imparentossi con lui: e diede il duca ai suo maggiore figijuolo la figliuola di messer Gianni figliuolo del re di Francia, e ail' altro figiiuolo la figliuola del duca di Borbona della casa di Francia;

e il detto duca di Brabante diede per moglie la sua seconda figliuola al duca di Gholleri nipote dei ro d'Inghilterra figliuolo della serocchia, avendo prima tolta e sposata la figliuoia del marchese di Giullieri. Tutte queste rivolture e leghe fece fare il re di Francia contro al re d'Inghilterra per danari, ondo il duca di Brabante ne fu molto ripreso; ma però il re d'inghilterra non lascló sua impresa all'assedio di Calese. E messer Glanni figliuolo dei re di Francia col duca d'Atene e con altri baroni e grande cavalleria e sergenti a pledi in grande quantità, stava in Bologna la su lo mare e d'Intorno a fare ai continuo guerra guerriata al re d'Inghilterra e a sua oste per terra o per mare con gaiee e altri navilil, per fornire Calese; ov'ebbe plù assalti e hadajucchi e scontrazzi , quando a danno dell'una parte e quando dell'altra, che lunga storia sarehbe a raccontare. E dall'altra parte fece il re di Francia un'altra oste. e fece porre l'assedio a Cassella in Flandra, acclocché i Fiamminghi non potessero venire in aiuto ne accozzarsi coll'oste del re d'Inghilterra, onde i Fiamminghi per comune, fatto con ordine del re d'Inghilterra loro capitano o guidatore il marchese di Glulllerl, vennono verso Cassella per comhattere co'Franceschi, i quali riflutarono la battaglia, e partironsi dall'assedio di Cassella , e andaronsene a santo Mieri. Lasceremo alguanto de' processi della detta guerra de' due re infino che avrà aftra riuscita, e diremo d'aitre novità che furono ne'sopraddetti templ.

#### CAPITOLO LXIX.

Come Luigi il giovane, che tiene la Cicilia, riebbe Melazzo, e trattò di fure parentado col re d'Ungheria.

A di 5 d'Agosto, l'anno 1346, f.uígi il glovane figlinolo che fu di don Piero figliuolo di don Pederigo, che posside d'isola di Cicilia, sentendosi per lo suo balio e zio don Guiglielmo, va-iento uomo d'arme, e per gli Ciciliani, la discordia ch' era nel regno di Puglia tra'eati le redo di- re Banterlo, per la morto dei giovane re Andreasso, onde addietro è fatta menzione, si puoce ad assedio alla terra di Melzaro in Cicilia, che si tenea per gli detti reall, per mare e per terra, e stettonvi più tempo all'assedio, perocch' ell'era molto forte e bene guernila di gen-la e d' ultivaglia. Ma i capitani che v'erano alla guardia, per

le dette discordic de'reali del Regno non potendo avere le loro pagho per loro e per la gente cho v'aveano alla guardia, e veggendo non potere avere nè soccorso nè rinfrescamento del Regno, cercarono loro accordo co' Ciciliani, e per danari che n' ehbono renderono la terra il detto di. E nel detto mese essendo venuti in Cicilia ambasciadori del ro d'Ungheria per contradire a' detti reali del Regno per trattare lega o compagnia col detto Luigi il giovane cho tenea la Cicilia, addomandarono trenta galee al soldo del detto re d' Ungheria al suo passaggio nel Regno. Guiglielmo zio del detto giovane Luigi cho si facea chiamare duca d'Atene, ed cra balio del detto Luigi , e governatore dell' Isola di Cicilia, si trattarono e ragionarono di fare parentado col detto Luigi, ch'egli torrebbe per moglie la serocchia del re d'Ungberia, e promise di dargli aiuto, quando volesse passare nel Regno, di quaranta galee armate al soldo del delto Luigl; e mandò la Ungheria suoi ambasciadori la su una galea armata per confermare la detta lega o matrimonio. Ma venutl in Ungberia gil ambasciadori di quelio di Cicilia, dimandarono di rimanere libero re di Cicilla, e dimandavano Reggio in Calavra e altre terre che teneva l'avolo suo don Federigo; la qual domanda il re d'Ungheria non accetto, ma sarebbe condisceso a lasclargli l'isola rispondendogli certo censo, o rlmanendo a quelio d'Ungheria Il risorlo e l'appello, come sovrano, 4 e il titolo del reame. A clò non s'accordarono quegli di Cicllia, e rimase il trattato, e poi il tennero co' reali di Puglia. Il fine a che ne vennero si dirà innanzi a tempo e luogo, quando saremo sonra alla detta materia (a).

## CAPITOLO LXX.

Come certe galee de Genovesi passavono nel mare Maggiore, e presono Sinopoli e l'isola di Scio.

Nel detto anno e tempo si partirono quarania galee armate da Genova in Romania per fare vendetta del Cerabt signore de'Turchi del mare Maggiore, per lo tradimento e danno ch'egil avea fatto a Genovesi, come in alcuna parie addietro facemmo menzione; e pressono la terra di Sinopoli, o quella rubarono e

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 20.

guadarono, e corsono il paese, e recarono molta roba e mercalunzia de Turchi; e simile fectono all'isola di Scio in Arcipelago di Romania, e quella presono e furonne signori, e tolsonia a Greci, ove usace la mastica, la quale è di gran frutto e rendita. Lasceremo di dire delle novità degli strani, e torneremo a dire de'nostri fatti di Firenze e d'altre parti d'Italia.

## CAPITOLO LXXI-

Di certe novità che furono in questi tempi nel regno di Puglia.

Nel detto anno 134a, a di 8 d'Ottobre, passo per Firenze il cardinale d'Ombruno legato dei papa, che andava nel regno di Puglia per crearlosi in sua guardia per la Chlesa, per le discordie devicali per la morte del re Andreaso, e d'aFiorentini gli fin fatto grande onore. Andato lui nel Regno, male vi fi uve duto da que 'reali e per la reina, e peggio vi fia ubbidito, e 'l pesse quasi intio scommosso in ribellione; e rubellossi l'Auglia per uno ser Lalli Citation di quella col son seguito, e coll'atu-to e favore di messer l'ugolino del 'Trinci signore di Fuligno, e più altre terre d'Abruzri a petizione del re d'Ungheria, e il passes futto corrotto a rubare i cammini, e chi più poten. Il legato colla reina. feciono più signori per giustirieri, ma poco furono ubbiditi e lemui il legato veggendo così corrotto i pase, se a'andò a dimorare a Benevento, e poco era lenuto a capitale (a).

# CAPITOLO LXXII.

Di certi ordini che si sceiono in Firenze, che niuno sorestiere potesse avere usci di comune, e come si compiè il ponte a santa Trinita.

Nel detto anno, a di 18 d'Otlobre, si foce ordine e dicreto in Firenze che neuno forestiere fatto cittadino, il quale il padre e l'avolo ed egli non fossono nati in Firenze o nel contado, non potesse avere alcuno uficio, non ostante che fusse eletto o

(a) Vedi Appendice n.º 21.

insaccato, sotto certa grande pena. E questo si fece per moiti artefici minuti venuti delle terre d'attorno, sotto titolo de reggeuti delle ventuna capitudini dell'arti, ed erano insaccati fra i prlori e altri assai ufici. Ed era ii loro uno grande fastidio, che con maggiore audacia e prosunzione usavano il loro maestrato e signoria, che non faceano gli antichl e originali cittadini. Bene fu questo motivo e opera de'capitani di parte guelfa e del loro consiglio, che parea loro vi si mischiassono de'ghibellini, e per afflebolire il reggimento delle ventuna capitudini dell'arti che reggevano la città; e fu quasi uno cominciamento di rivoigimento di stato per le sequeie che ne seguirono appresso, come innanzi faremo menzione. Nel detto anno, a dt 4 d'Ottobre, si serrò l'arco di mezzo del ponte da santa Trinita con tre pile e quattro archi; moito bene fondato e ricco lavorio rinsci, e costó da ventimila florini d'oro, e fecevisi in su una pila una molto bella cappella di san Michele Angelo.

# CAPITOLO LXXIII.

D'una grande carestia che fu in Firenze e d'intorno in più parti.

Nei detto anno 1346, cominciandosi la caglone del mese d'Ottubre e di Novembre 1345, al tempo della sementa furono soperchie piove, sicchè corruppono la sementa, e poi l'Aprile e ii Maggio e il Giugno vegnente 1316 non finò di piovere, e talora tempesta, onde per simile modo si perdè la sementa delle biade minute, e le seminate si guastarono; e ció avvenne in più parti di Toscana e d'Italia, e in Proenza, e in Borgogna, e in Francia, onde nacque grande fame e caro nei detti paesi, e a Genova e a Vignoue in Proenza, ov'era ii papa colla corte di Roma. E ció avvenne, secondo dissono gli astrolagi e maestri di natura, per la congiunzione passata di Saturno e di Giove e di Marte nel segno d'Acquario, come addietro è per noi fatta menzione. Onde avvenne, che già cento anni passati non fu si pessima ricolta in questo paese di grano e di biada e di vino e d'olio e di tutte cose, come fu in questo anno. E il vino valse di vendemmia il comunale da fiorini sei in fiorini otto il cogno, e quasi non rimasono colombi e poili per difetto d'esca, e valse il paio de capponi florini uno e lire quattro, e non se ne trovavano; e'pollastri per Pasqua soldi dodici li paio, e'pippioni sol-

di dieci, e l'nova danari quattro o einque l'uno, e non se ne trovavano; e l'olio montò in lire otto l'orcio. Per difetto di ciò la carne di castrone e di bue grosso e di porco montò da danari venti in soldi undici la libbra, e la vitella da soldi due e mezzo in soldi tredici la libbra, e fu grande caro di frutta e di camangiare: e tutto ciò fu la cagione sopraddetta. Per la qual cosa, avvegna che per gli tempi passati alcuno anno fosse caro, pure si trovava deila vittuaglia in alcuna contrada; ma in questo anno quasi non se ne trovava, impereiocchè le terre non rispuosono al quarto, nè tali al sesto del dovuto e usato tempo. E vaise di ricoita io staio del grano presso a soldi trenta, montando ogni di; e innanzi che fosse l'altra ricolta, a calen di Maggio 1347, monto a fiorini uno d'oro io stalo; e lo stalo dell'orzo e delle fave montò a soldi einquanta lo staio, e l'altre biade ail'avvenante; e la erusca a soldi undicl lo staio e più. che non se ne trovava per danari; e sarebbe il popolo morto di fame, se non fosse la larga e buona provedenza fatta per lo comune, come diremo appresso. E fu sl grande la necessità. che le più delle famiglie de'contadini abbandonavano i poderi, e rubayano ner la fame l'uno all'altro ciò che troyayano, e molti ne vennono mendicando in Firenze, e così de'forestleri d'intorno, ch'era una pietà a vedere e udire, e non si potesno lavorare le terre né seminare; se non che coloro di cul erano le terre, se volevano che 'l podere si lavorasse, convenia, e convenne, che pascessono quegli che lavoravano, e fornire di seme con grande necessità e costo. E con tutto che i' anno 1329 e del 1340 fosse grande caro, come addietro in quegii templ facemmo menzione, pure dei grano e deila biada si trovava in città e la contado; ma in questo anno non si trovava nè grano nè biada, e specialmente in contado a più de'lavoratori e contadini. Il comune si provvidde e comperonne e fece mercato con caparra di moneta con certi mercatanti genovesi, e florentini e altri, di quarantamila moggia di grano di Pelago, di Cicllia, dl Sardigna, di Tunisi, di Barberia e di Calavra, e di quattromlla moggia d'orzo, ma non se ne potè condurre per la via di Pisa in tutto più che moggla ventiduemila di grano, e moggia millesettecento d'orzo, il quale venne costato, posto in Firenze, fiorini undici d'oro il moggio del grano, e fiorini sette il moggio dell' orzo. Ma perchè non avemmo tutto quello che per lo nostro comune fu comperato, fu la cagione che l Pisani

avcano carestia grande e simile l Genovesi, che per forza si prendevano il grano della nostra compera giunto in Porto pisano, tanto che si fornivano innanzi a noi; e questo ci diede grande difetto, e più volte grande stretta e paura, e non ce ne potevamo atare. Il comune ne fece venire di Romagna e di Maremma quello che potè avere di grazia da quegli signori e comuni, al di dietro intorno di moggia milledugento, e costò caro, che venne da fiorini undici d'oro il moggio, onde tra d'interesso e calo e spesa, il comune ne perdè più di fiorini trentamila d'oro. Bene si travo, che certi ch' erano camarlinghi de' detti uficiali, aveano frodato il comune falsando la misura e 'l peso del pane, e mischiando il gioglio col grano e altre biade, onde no trassono di guadagno grossa quantità di danari, e quegli furono presi e condannati in fiorini diecimila d'oro a ristituire al comune. E nota, che tutto questo è infamia grande de'mali cittadini e di coloro che gli chiamano agli ulici, se colpa v'ebbono, come si disse, e confessarono per tormento. Egli era rimaso al comune della provvisione dell'anno passato da moggia millesettecento di grano; sicchè in tutto fu il soccorso e fornimento del comune da ventiseimila moggia di grano. e da miliesettecento moggia d'orzo. Al cominciamento l'uficiale del comune fece mettere per di la piazza moggia sessanta in ottanta di grano a soldi quaranta lo staio; e poi montando il grano a soldi cinquanta e l'orzo a soldi quaranta lo slaio; ma tutto questo non fornia per gli molti contadini ch'erano ritratti alia città, sanza gli altri cittadini bisognosi. Feciono fare gli uficiali del comune in sul casolare de' Tedaldini di porta san Piero, ch'è uno grande compreso, dieci forni con paichi, e chiusi con porte per lo comune, ove aveva uomini e femmine, che di di e di notte faceano pane della farina del comune sanza abhurattare e trarne crusca, ch'era moito grosso e crudele a vedere e a mangiare, e pesava l'uno once sei, che se ne facea per istaio da nove serque, e cocevasene il di da ottantacinque In cento moggia; e poi si distribuiva la mattina al cenno della campana grossa de' priori a più chiese e canove per tutta la città, e di fuori dello mastre porte a'contadini d'intorno presso alla città del piviere di san Giovanni, e d'altri pivieri d'intorno che veniano alle porte per esso, e aveano per bocca due pani il di per danari quattro l'uno. E soprabbondò tanta gente, che ne volcano più di due pani per bocca, cho per la calca gli u-Gio. Villani T. IV.

ficiali non potendo resistere, si ordinaro di dare il pano alle famiglie per Iscritto e polizze, due pani per bocca. E trovossi in mezzo Aprile pel 1347, che da novantaquattromila bocche erano, che n'aveano a dispensare per di; e di questo sapemmo il vero dai mastro uficiale della piazza, che ricevea io scritte e polizze. Omai potete arbitrare come innumerabile popolo era ritratto per la carestia in Firenze a pascersi, e nel detto numero non v'erano i cittadini nè ioro famiglie ch'erano forniti, e non voicano pane di comune, o comperavano dei migliore pane alla plazza e a'forni danari otto l'uno, e tale dieci in dodici il meglio, che ciascuno potea fare e vendero pane sanza ordine o di peso o di pregio, (a) e non contando i religiosi mendicanti e i poveri che viveano di fimosine, ch'erano sanza numero, perocché di tutte le terre circostanti erano, per io caro ch'aveano, accomiatati e ridotti in Firenze, ond'era una continova battaglia quella de'poveri e di di e di notto a'cittadini. Con tutto il bisogno e la necessità dei cemune e de'cittadini non si accomiató mai neuno povero, nè forestiere, o contadino, che non fossono al continovo pasciuti di limosine ai convenevole, considerando il disordinato caro e fame; ma i più ricchi e buoni e pietosi cittadini faceano di belle e larghe fimosine, onde doverlo sperare in Dio, che non guarderà agli soperchi peccati de'clitadini, che come avemo detto addietro, la città nostra n'è bene fornita; ma per ie iimosine de'buoni e cari cittadini, Iddio compenserà, se fia suo piacere e la sua misericordia, come fece a quegli di Ninive, perocchè la lemosina spegne il peccato, disse Iddio, Avvenne, siccome piacque a Dio, per la festa di san Giovanni Battista f'anno 1347, sforzandosi delle primaticce ricoite, subitamente calò il grano novello da soldi quaranta in ventidue, e 'l vecchio dei comune in soldi venti io staio ; e i' orzo la soldi undici in dieci. Per questo subito calare dei grano, e i fornai e chi facea pano a vendere innarravano il grano a gara, e subitamente il feciono rimontare a soldi trenta lo stalo. e feciono postura di non far pane se non con certo loro ordine, per sostenerne ii caro. Per la qual cosa il popojo si commosso contro a foro, e fu quasi la città per correre a romore e ad arme, se non che gli savi rettori vi rimediarono, e uno che ne fu cominciatore, ne fu impiccato; e il grano tornò in suo sia-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 22.

to a soldi ventidue lo stalo. E poi in piena ricolta del meso d'Agosto e di Settembre si riposò da soldi diciassette in venti lo stalo, bene che poi rimonitò per lo caro stalo; che fu una grande consolazione ai popolo per la fame passata. Ma bene lasció, com'e sucto, anoroa algunata carestia, e per conseguente infermità e mortalità, come per innanzi si troverà leggendo. Lasceremo di questa passione della carestia e fame, e diremo d'altre cose che furcono in questi tempi.

## CAPITOLO LXXIV.

Come messer Luchino Visconti ebbe la città di Parma.

Tenendo la città di Parma i marchesi da Ferrara, che l'aveano comperata da messer Azzo, ovvero messer Ghiberto da Correggio, come in alcuno capitolo addletro facemmo menzione, messer Luchino signore di Milano al continuo la guerreggiava colle sue forze, e coll'aiuto di quegli da Gonzaga signori di Mantova e di Reggio, e per dispetto e contradio di messer Mastino ch'era in lega co'detti marchesi, i quali per lui la teneano; essendo circondata di qua da quegli della città di Reggio, e di là da Mantova e da Piacenza e da altre terre di messer Luchino, e male poteano avere soccorso da messer Mastino nè da altri loro amici nè da Ferrara sanza grande loro pericolo; si cercarono loro accordo con messer Luchino, al quale si diede compimento all'uscita del mese di Settembre 1346, e si feciono compari di messer Luchino d'un suo figliuolo, e renderongli Parma, ed ebbono da lui sessantamila fiorini d'oro; e riebbono per patti il loro castello di san Fellce e i loro pregioni che teneano quegli da Gonzaga, e con grande festa n' andarono con messer Luchino a Milano a fare il suo figliuolo cristiano, e fermarono lega e compagnia insieme. E nota, s'egli ha tra'cristiani nullo re, se non fosse quello di Francia e quello d'Inghilterra e d'Ungheria, di tanto podere com'é messer Luchino, che teneva al continuo più di tremila cavajieri a suo soldo, e talora quattro in cinquemila e più, che non è re tra'cristiani che gil tenea. E signoreggiava le 'nfrascritte diciasette città (a) colle loro castella e contadi, ció sono Milano, Como, Bergamo, Bre-



<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 23.

scia, Lodd, Moncia, Piaceura, Pavia, Gremona, Grema, Asti, Tortona, Alessandria, Noara, Vercelii, Torino, e ora Parma. Ma guardisi del proverbio che disse Marco Lombardo al conte typolino di Pisa, quand'egil era neila sua maggiore felicità e stato; come dicemno nel suo capitolo, ch' egil era meglio disposto a ricevero la mala mecclanta, e cosi gli avvenne. E messer Mastino signare di undici citti la perdè lutice, se non so Verona e Vicenza, e in quelle fu osteggiato. E però non al dee niuno gloriare troppo della felicità mondana, e spezialmente i luranni; perceche la fallace fortuna come di loro con larga mano, così la ritoglie; e questo basti a tanto, che se ne vedrà il fine, che non fia lungo.

### CAPITOLO LXXV.

Come il conte di Fondi sconfisse la gente della reina moglie che fu del re Andreasso.

In questi tempi li conte di Fondi, nipote che fu di papa Bonifazio, a petizione del re d'Ungherla prese Terracina e'l castello d'Itrl presso a Gaeta per cominclare guerra da quella parte alla regina e a'reali di Napoli , I quali vi mandarono da seicento cavalieri e pedoni assai del Regno, per assediare if detto castello d'Itri. Il conte fece suo isforzo di gente di Camnagna, e con dugento cavalieri tedeschi ch'avea, e furono quattrocento a cavallo e gente a pié assai, e con questa gente assait la detta oste e misegli in isconfitta; ed ebbevi assal di presi e di morti; e la città di Gaeta quasi si ribellò, tenendosi per ioro medesimi sanza rispondere a'reali o alla regina di Napoli. in questi templ, all'entrata d'Ottobre, mort a Napoli quella che si facea chiamare imperadrice di Costantinopoli, figiluoia che fu di messer Carlo di Valos di Francia, e moglie che fu def prenze di Taranto. Di costei si disse, ch'ordinò colla moglie dei re Andreasso sua nipote la morte del detto re, e con più altri signori e baroni, come raecontammo nel capitolo addietro della morte del re Audreasso, per daria per moglie a messer Luigl di Taranto suo figliuolo, come fece pol, come diremo alquanto innanzi. Ed ella dono la morte del prenze suo marito portò mal nome di sua persona, se vero fu che palese si dicea, che infra gli altri suoi amadori tenca messer Niccola Accialuoli (a) nostro cittadino per suo amico, ed ella il fece cavaliere, e fecelo molto ricco e grande. Lasceremo alquanto de'fatti del Regno, e torneremo a'fatti del re d'Inghilterra.

### CAPITOLO LXXVI

Come fu sconfitto il re David di Scozia dagl'Inghilesi, e preso.

Essendo il re d'Inghilterra rimaso di qua da mare ali'assedio di Calese, come lasclammo addietro, il re di Francia dopo la sua sconfilta tornò a Parigi, e sommosse tutto il suo reame ed i suol amici per ragunare gente maggiore che prima, per vendicarsi del re d'Inghilterra, e levarlo dall' assedio di Calese. E oltre a ciò rimandò la Scozia David di Bruce re di Scozia, che fu con lui alla battaglia di Crecl, e diegli molti danari e gente d'arme, acciocché di Scozla venisse con sua oste in Inghilterra. Il quale giunto in Scozia, e sappiendo che 'l re d'inghilterra era colla sua oste degl'ingbilesi a Calese, raunò sua osle di bene cinquantamila uomini tra a cavallo e a piè di suoi Scotti, e colla gente che gli avea data il re di Francia passò in Inghilterra Insino alla città di Durem , faccendo grande danno al paese di ruberia e d'arsioni. Certi baroni ch'erano rimasi in Inghilterra alla guardia del reame, onde fu capo . . . . non ishigottiti perchè non vi fosse Il loro re, raunarono bene sedicimila uomini di buona gente d'arme tra a cavallo e a piè, la più grande parte Inghilesi e Gualesi, e francamente vennono contro al re di Scozia e sua oste, ch'erano tre tanti di loro, e nel valico della riviera deil' Ombro gli assallrono vigorosamente. Gli Scotti dal subito assaito dubilandosi che gl'Inghilesi non fossono în maggior quantită di genle, si misero în volta e furono sconfittl, e molti Scottl vl rimasono presl e morti, e fuvyl preso il loro re David e Il figliuolo, e menati presi a Londra; e ciò fu a di 16 d'Ottobre 1346. E nota, che ancora fia esemplo, che 'I nostro Iddio Sahaoth fa vincere e perdere le battaglie a cui gli piace, non guardando a numero o forza di gente, secondo i suoi giudici per gli peccati de're e de'popoli

<sup>(</sup>a) Vedi Appendise n.º 24.

#### CAPITOLO LXXVII.

Ancora della guerra di Guascogna dalla gente del conte d'Orbi a'Franceschi.

Dopo la sconfitta ch'ebbe il re di Francia dal re d'Inghilterra a Creci, siccome addietro facemmo menzione, il conte d'Orbi, ch'era per lo re d'Inghilterra in Guascogna, non istette ozloso, ma píù vigorosamente e con più audacia e baldanza con sua oste procedette contra la gente del re di Francia, cavalcando il paese; e la gente del re di Francia impanrita e sbigottita molto, perocché se n'era ito messer Glovanni figliuolo del re con sua oste, e venutosene verso Parigi per la vittoria ch'ebbe il re d'Inghilterra sopra il re di Francia a Crect; si gli s'arrendè la terra di san Giovanni Angiuliem, e la città di Pettieri, e Lisignano, e Minorto, e Santi In Santogna, con più altre castella e ville, sanza alcuna risistenza, e quelle rubò d'ogni sustanzia. e ritennesi san Giovanni e Listgnano e Minorto, e quelle forni di sua gente per guerreggiare il paese ; onde il paese era in grande tremore, e tutta Tolosana Infino a Tolosa, Fatto il conte d'Orbi il detto conquisto, forni le dette terre e frontiere di gente d'arme, e tornossi la Inghilterra. Partito il conte d'Orbi del paese, que'di Pettieri colle loro virinanze, sanz'altro capitano del re di Francia, feciono una cavalcata, credendosi riprendere Lisignano che facea loro una grande guerra, e furonvi isventuratamente isconfitti dal conte di Monforte, ed erano tro cotanti che la gente del re d'Ingbilterra; e così avviene a chi è in volta di fortuna. Lasceremo alguanto della guerra del re di Francia e del re d'Inghilterra, e diremo del nuovo eletto imperadore messer Carlo di Boemia.

### CAPITOLO LXXVIII-

Come Carlo re di Boemia su confermato per lo papa e per la Chiesa a essere imperadore, e come prese la prima corona.

Nel detto anno 1346, in Avignone in Provenza ov'era il papa colla corte, essendovi venuti ambasciadori del re di Boemia colla sua confermazione della elezione dell'imperio fatta in lui,

come addletro facemmo menzione, il papa a priego e istanza del re di Francia, e per abbattere il titolo dell'imperio al dannato Bayaro, si confermó essere degno imperadore il detto Carlo con aiuto di santa Chiesa, commendandolo il papa di molte virtù in suo sermone in piuvico concistoro, ove furono tutti i cardinali e vescovi e prelati ch'erano in corte, e chi vi volle essere, promettendo ogni aiuto e favore alla sua dignità che si potesse per santa Chiesa, e dandogli licenzia che si potesse coronare della prima corona nella Magna, ov'egil volesse, e da quello vescovo o arcivescovo che gli placesse, non stante il luogo consueto d'Asia la Cappella, o coronarsi per l'arcivescovo di Cologna; e ciò fu a di 6 di Novembre. Il dello Carlo avulo dal papa sua confermagione, sanza indugio, non potendosl coronare ad Asia la Cappella per la forza del Bavaro e de' suol amici ch'erano in que paesi raunati con forza d'arme per contastarlo, si fece coronare a una terra che si chiama Bona presso a Cologna, in forza di lui e di suoi amici, non tenendo tre di campo la arme, come è di consueto, e dice il dicreto: e clò fu il di di santa Caterina, a dt 25 di Novembre 1346 (a) E pochi signori e baroni della Magna furono alla sua coronazione, perchè la maggiore parte teneano con Lodovico di Baviera chiamalo Bavaro. Lasceremo alquanto delle novità di là da'monti e del nuovo imperadore, infino che luogo e tempo sarà, e torneremo a dire de'fatti di Firenze e de'nostri paesi che furono in quegli tempi.

### CAPITOLO LXXIX-

Di novità fatte in Firenze per cagione degli ufici del comune.

Nel detto anno, avendosi in Firenze novelle della confermazione e della coronazione del nuovo imperadore Carlo di Bocmia, come detto avemo, considerato ch'egii era nipole dello 'mperadore Arrigo di Luzimborgo ii quale fu all'assedio di Firenze, e trattocci come suol ninite i ribelli, come ne suol processi al suo tempo facemmo menzione; e con tutto che ii papa e la Chiesa mostri di favoreggiarlo, per quelli della parte guelfa in Firenze so n'ebbe gran sospetto. E sealendo e asppiendo co-

(a) Vedi Appendice n.º 25.

me le borse dell'elezioni de' priori aveano mischiate contro al loro volere e' più dicevano ch'erano ghihellini sotto nome d'artefici delle ventuna capitudini dell'arti, e d'essere buoni nomini e popolani, più consigli se ne tennero per correggere le dette elezioni de' priori. Ma era tanto il podere delle capitudini dell'arti e degli artefici, e per temenza di non commovere la terra a romore e ad arme, che si rimase di non fare cerna, o toccare la lezione de'priori; ma per contentare in parte i guelfi, si fece a di 20 di Gennaio decreto e riformagione, che d'allora innanzi, nullo ghibellino il quale, egli o il suo padre o congiunto, dal milletrecento in qua fosse stato ruhello, o in terra rubella, o venuto a handiera splegata contro al nostro comune in su'nostri terreni, non potesse avere niuno uficio; e se fosse eletto, fosse pena agli elettori e a lui che ricevesse l'officio florini mille d'oro, o la testa se non pagasse fra certo tempo; e che neuno altro il quale non fosse riputato vero guelfo e amatore di parte di santa Chiesa, hene ch' egii nè i suoi non fossono stati ribelli nè contro al comune, non potessono avere alcuno uficio, pena lire cinquecento; e le signorie, ove fossono accusati, pena lire mille se nol condannassono; e la pruova di ciò si dovesse fare per sei testimoni di pluvica fama, approvati i detti testimoni per gii consoli dell' arte dell' accusato, se fosse artefice, e se fosse scioperato, approvati i detti sei testimoni per gll priori, e'dodici loro consiglieri; e furonne condannati per la detta riformagione fatta certi artefici, fra' quali fu Bartolo di Gruerio in lire cinquecento, perché accettó l'uficio de'sedici sonra i falliti; e altri cittadini rifiutarono aitri uficii per non esserne condannati ne riceverne vergogna, e in loro luoghi ne furono chiamati altri. E qui cominciò il principio de'fatti della parte per gara degli ufici del comune e questo hasti.

### CAPITOLO LXXX.

Di novità che furono in Arezzo per simile cagione degli ufici.

All'entrare d'Ottobre 1346, nella città d'Arezzo si levò romore, e furono sotto l'arme, per cagione de' guelfi d'Arezzo, ond'erano capo i Bostoli, per polere meglio tiranneggiare i loro cittadini, dicendo, che troppi ghibellini parea loro che fossono mischiali tra loro negli ufici e nel reggimento della città, e convenne che si ficesso la corra, e che i ghibellini, chi erano ne'ascchi ovvero bossoli per essere rettori e uficiali, ne fossono tratili. E tutto questo avvenne per la gelosia del muovo imperadore, onde segui poi assai di sconcio alla città d'Arezzo e a' detti della casa de' Bostoli, come si troverà innanzi leggendo.

## CAPITOLO LXXXI.

Come la città di Giara in Ischiavonia s' arrende a'Veneziani.

Nel detto anno, il did san Tommaso di Dicembre, la città di Giara la fichiavonla, voe t'venezinal erano stati si lungamente ad assedio, per diffalta di vittuaglia s' arrenderono al comune di Vinegia, salve le pessone e l'avero, rinanendosi sotto la signoria di Vinegia per lo modo che s'erano innanzi che si rubellatassone; di re d'Ungheria, a cut petizione e baidarna Giara s'era rubellata, e di ragione n'era signore e sovrano, come addietro facemmo menzione, non gli potè soccorrere per diffalta e fame ch'era la fachiavonia, e non vi potè venire ne mandere sua oste, n'è potetta fare fornire. Ed eztandio il detto re d'Ungheria non poté seguire sua impresa di pessare in Pagia, per carestia e fame che fu quasi in tutta Italia e in più parti, e maggiormente in Ischiavonia.

### CAPITOLO LXXXII-

Di certe novità che furono nel castello di Samminiato del Tedesco, e come si dierono alla signoria e guardia del comune di Firenze per cinque anni.

Nel detto anno 1346, del mese di Febbraio, essendo podesta di Sammiaisi omesser Guiglierimo degli Oricella popolano di Firenze, volendo fare giustizia di certi muffattori I quali erano massandieri de Matipigit e de Mangiadori, lo dette case con lorro isforzo e de'loro amici con armata mano levarono la terra a romore, e per forza tolsno la mafattori al podesta, volendo di safter git ordini del popolo; se non che I popolani di Sammiala-Gio, Vidada 7. J. IV.

u zug Çmile

to furono ad arme, e con subito soccorso delle masnade de'Fiorentini ch'erano nel Valdarno di sotto a cavallo e a piè che vi trassono, il popoio si difese e guarenti, e 'i comune di Firenze vi mandò loro ambasciadori per riformare ia terra, e così feciono; per la quai cosa ii popolo e comune di Samminiato, di loro buona volontà diedono la signuria e guardia della loro terra al comune di Firenze per cinque anni. Poi per fortificare il popoio di Samminiato si fece a di 13 d'Ottobro 1347 riformagione in Firenze, ch' e' grandi di Firenze s'intendessono e fossono grandi e trattati per grandi di Samminiato, acciocchè non potessono fare forza o violenza a' popoiant, e ch' e' grandi di Samminiato s'intendessono essere nel numero do' grandi di Firenze. E ordinossi di rinforzare ia rocca e fare una via chiusa di muro jargo braccia sedici dalla rocca alle mura di fuori . con una porta, aile spese dei comune di Firenze e di quello di Samminiato, acciocchè il comune di Firenze avesse spedita entrata alia guardia della detta rocca. E ordinossi di fare uno ponte sopra il fiume d'Elsa aile spese di quegli due comuni, acciocché quando bisognasse ad ogni tempo la forza de'Fiorentini potesse essere in Samminiato alla loro difesa.

#### CAPITOLO LXXXIII.

Di certe novità e ordini che si seciono in Firenze per lo caro ch'era, e per la mortalità che su.

Essendo la Firenze e d'intorno il caro grande di grano e d'ogiu vittuaglia, come poco addictiro avemo fatta menzione, essendone affiitti i cittadini e'contadini, spezialmente i poveri e impotenti, percibi ogni di venia moniando il grano e la diffatta; e o litre a ciò donseguente cominciò grande informiti e mortatità, il comune provvide e fece decreto a di 13 di Marzo, che neuno polesse essere preso per neuno debito di forini cento, o da indi in giuso, infino alle calende d'Agosto vegnente, salvo all'ufficiale della mercatanzia da lire venticique in sì, accioche g'impotenti non fossono tribotati de'loro debiti, avendo la passione detia fame e della mortalità. E oltre a ciò feciono ordine, che neuno potesse vendere lo staio del grano più di soldi quaranta; e chi ne recasse di fuori del contado di Firenze, avesse dal comme uno fiorino d'oro del moggio, ma non si po-

té osservare, che tanto montó la carestia e diffalta, che si vendea fiorini uno d'oro lo staio, e talora lire quattro; e se non fosse la provvisione del comune, come dicemmo addictro, il popolo moria di fame. E per la Pasqua della resurrezione di Cristo, in calen d'Aprile 1347, ii comune feco offerta di tutti l pregioni ch'erano neile carcere, che riavessono pace da' loro nimici, stati in pregione da calen di Febbralo addietro, e qualunque v'era per debito di lire cento in giù, rimanendo obbligato al suo creditore; e fu grande bene e limosina, che pella pregiono era già cominciata la mortalità, e ogni di morivano nelie carcere due o tre pregioni; furono gli offerti in quelio di centosettantatrè, che ve ne avea più di cinquecento, e l più ln grande povertà. E pol all'uscita di Maggio per le suddette cagioni si fece riformagione per lo comune di Firenze, che qualunque fosse neile carcere per bando da fiorini cento d'oro in giù, ne potesse uscire pagando al comune in danari contanti soldi tre per lira di quello fosse condannato o sbandito, iscontando ancora i soldi diciassette per lira al comune del debito che ora avea chi lo voica comperare per ventotto o trenta per cento da coloro che doveano avere dal comune. Certi gil pagarono e uscirono di bando e di pregione, ma non furono guari; tanto era povero il comune e popolo de'cittadini, per lo caro e per l'altre avversità occorse.

### CAPITOLO LXXXIV.

Di grande mortalità che fu in Firenze in questi tempi, ma più grande altrove, come diremo appresso.

Negli anni di Cristo 1347, come parc che sempro segua dopo la carestia e fame, si cominciò in Firenze e nel coinado infermità, e appresso mortalità di gente, sperialmente in femmine e fanciulii, il più in povere genti, e duro infano al Novembre vegente detto anno; ma però non fu così grande, come fu la mortalità del 1330, come addietro facemno menzione; ma arbitando al grosso, ch'altirimenti non al può sapere in tanta città quant'e Firenze, ma in digrosso, si stimó cho morissono in questo tempo più di quattromila persone, il più femmine e fancial lis morirono bene de 'venti l'uno; e fecesì comandamento per lo comune, che neum morto si dovesso bandire, ne è souare came une morto si dovesso bandire, ne è souare came.

\_\_\_ (many book

pane alle chiese ove i morti si sotterravano, perchè la gente non isbigottisse d'udire di tanti morti (a). E la detta mortalità fu predetta dinanzi per ii maestri in strologia, dicendo, che quando fu il solstizio vernale, cioè che quando il sole entrò nel principio dell'Ariete del mese di Marzo passato, i ascendente che fu nel detto solstizio fu il segno della Vergine, e 'i suo signore, cioè il pianeto di Mercurio, si trovo nel segno dell'Ariete neil'ottava casa, che significa morte; e se non che il pianeto di Giove, ch' è fortunato e di vita, si ritrovò coi detto Mercurio nella detta casa e segno, la mortalità sarebbe stata infinita, se fosse piaciuto a Dio. Ma noi dovemo credere e tenere per certo, che Dio permette le dette pestlienzie e l'altre cose a'popoli e aile città e a' paesi per punizione de'peccati, e non solamente per corsi de pianetl e delle stelle, ma talora, siccome signore dell'universo e del corso del cielo, come gli piace e quando e' vuole, fa accordare il corso delle stelle al suo giudicio; e questo basti in questa parte e d'intorno a Firenze dei detto degli astrolagi. La detta mortalità fu maggiore in Pistola e in Prato e nelle nostre circostanze all' avvenante della gente di Firenze, e maggiore in Bologna e in Romagna, e maggiore in Vignone e in Proenza ov'era la corte dei papa, e per tutto il reame di Francia. Ma infinita mortalità, e dove più danno fece, fu in Turchia, e in quegli paesi d'oltremare, e fra Tartari. E avvenne tra detti Tartari grande giudicio di Dio e maraviglia quasi Incredibile, e fu pure vero e chiaro e certo, che tra 'i Turigi e 'i Cattaio nel paese di Parca, e oggi di Cassano signore de Tartari in India, si cominció uno fuoco uscito di sotterra, ovvero che scendesse dai cielo, che consumò uomini, bestie, case, alberi, e le pietre e la terra, e vennesi distendendo plù di quindici giornate attorno con tanto moiesto, che chi non si fuggi fu consumato, e consumò ogni creatura e abitante istendendosl al continuo. E gli uomini e le femmine cho scamparono dei fuoco, di pistolenza morirono. Alla Tana, in Trebisonda e in tutti quegil paesi, non rimase per la pistilenza de'cinque l'uno, e molte terre vi sobissarono tra per pistiienzia e per tremoti grandissimi e foigori. E per lettere di nostri cittadini degni di fede ch'erano in que' paesi, a Sebastia

<sup>(</sup>a) Veds Appendice n° 26.

piovve grandissima quantità di vermini (t) grandi uno sommesso con otto gambe, tutti neri e coduti, e vivi e morti, con sppuzzare tutta la contrada, e spaventevoli a vedere; e cui pugnevano, attossicavano come veieno. E in una terra del soldano chiamata Aliidia, non rimasono se non femmine, e queile per rabbia magnavano l'una l'aitra. E più maravigiiosa cosa e quasi incredibile contarono, che avvenne in Arcagia, che uomini e femmine e ogni animale vivo diventarono a modo di statue morte a modo di marmorito, e i signori d'intorno ai paese si si propuosono di convertirsi alla fede cristiana; ma sentendo il ponente e paese de'cristiani tribolati di simili pistolenze, si rimasono neila ioro perfidia. E a porto Taiucco, in una terra che ha nome Lucco, inverminò il mare bene dieci miglia fra mare, uscendone e andando fra terra fino aila detta terra di Lucco. per la quale ammirazione assai se ne convertirono alla fede di Cristo. Crescendo la detta pistolenza infino in Turchia e in Grecia, e avendo prima cerco tutto ii Levante e Misopotamia e Siria e Caidea e Suria e Cipri e Cretl e Rodi e tutte l'isole deli'Arcipelago di Grecia, poi scese in Cicilia e in Sardigna e in Corsica e all'Elba, e per simile modo tutte le marine e riviere di nostri mari: e otto gaice de'Genovesi ch' erapo ite nei Mare maggiore, non ne tornarono se non quattro piene d'infermi, morendo ai continuo; e quegli che giunsono a Genova tutti vi morirono, e corruppe l'aere dove arrivavano, e chiunque si trovava con joro poco appresso morivano. Ed era una maniera d'infermità, che non giaceva i'uomo tre di, apparendo nell' anguinaia o sotto le ditella certi enfiati chiamati gavoccioli, e tali ghianducce, e tali gii chiamavano bozze, e sputavano sangue. E Il prete che confessava l'infermo, o cojoro che 'i guardavano, spesso s'appicava joro la detta infermità e pistolenza per modo, che ogni infermo era abbandonato di confessione e di sagramento e di medicine e di guardic. Per la quai cosa e isconsolazione ii papa fece decreto, perdonando colpa e pena a' preti che confessassono o dessono sagramento ali' infermo , o gii visitasse o guardasse. E duró questa pistoienza fino a . . . , e rimasono desoiate di genti moite provincie e città. E per questa pistoienzia, acclocché Iddio la cessasse, e guardassene la

<sup>(1)</sup> grandi uno sommesso: sommesso sost, si dice la tungbezza del pugno col dito pollice alsato.

nostra città di Firenze e d'Intorno, si fece solemne processione a mezzo Marzo 1347, e durò tre di. E tali sono i giudicii di Dio per punire i peccati de' viventi. Lasceremo della materia , che assal è stata spiacevole e crudele, e diremo alquanto de'processi di Carlo di Boemia nuovo eletto imperadore de' Romani.

## CAPITOLO LXXXV.

Come Carlo di Boemia eletto nuovo imperadore venne in Chiarentana.

Nel detto anno 1347, all'uscita del mese d'Aprile e all'entrante di Magglo, Carlo re di Boemia, nuovamente eletto a essere imperadore e già confermato per la Chiesa, come addietro facemmo menzione, con aiuto di cavalieri di messer Luchino Visconti signore di Milano, e di messer Mastino della Scala signore di Verona, venne in Chiarentana per racquistare il paese, che in parte gli succedea per retaggio della madre, e per avere spedita l'entrata d'Italia, (a) e rendeglisi la città di Trento e quella di Feltro e quella di Civita di Belluna colla forza del patriarca d'Aquilea per comandamento del papa , e arse e dibrució il borgo e terra di Buzzano, e puose l'assedio a Tiralla. Sentendo ciò il marchese di Brandimborgo figliuolo del Bavaro, che ancora cusava ragione in parte della detta contrada per la madre, e ancora per la nimistà e Impresa contra il suo padre Bavaro, avendosl fatto eleggere imperadore lui vivendo, si venne della Magna con grande cavalleria per soccorrere Tiralla e racquistare il paese. Sentendo la sua venuta il detto Carlo eletto imperadore, e ch'egli era con maggiore potenza di gente che lul, si parti con sua oste dall'assedio del detto Tiralla con alcuno danno di sua gente e con vergogna, perdendo parte del paese acquistato. Lasceremo alquanto de'suol fatti, e diremo ancora del processo della guerra del re di Francia e del re d'Inghilterra, che ancora ne cresce materla.

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 27.

## CAPITOLO LXXXVI-

Di certo parlamento che fece il re di Francia per andare contro al re d' Inghilterra.

Nel detto anno, il di di domenica d'ulivo, il re di Francia fece grande raunata di suoi baroni a Parigi, e fece suo parlamento, richieggendo tutti i suol baroni e prelati e comuni di suo reame d'aiuto per fare oste sopra il re d'inghilterra, ch'era con sua oste sopra a Calese all'assedio, come lasciammo addietro. E giuro di non fare pace o triegua con lul infino a tanto che non avesse fatta vendetta della sconfitta ricevuta a Creci, e dell'onta che 'l re d'Inghilterra avea fatta alla corona di Francia, d'essere venuto con sua oste in sul reame di Francia, e d'essere ancora all'assedio di Calese. Il quale saramento non potè osservare, ma procacció e fecene suo potere, raunando tutti i suol baroni e prelati e caporali e di grandi uomini di sue città al suo parlamento. Nel quale parlamento tutti quegli del reame gli promisono aiuto di gente d'arme, e i gentili uomini e gli altri di sussidio di moneta. E fece trarre di san Dionigl la 'nsegna d' oro e fiamma, la quale per usanza non si trae fuori mai, se non per grandi bisogni e necessità del re e del reame: la quale è addogata d'oro e di vermiglio; e quella diede al duca di Borgogna, nobile e gentile nomo e pro'in arme; e comandò a tutti che s' apparecchiassono di seguirlo alla sua richesta; e poi si parti il parlamento, e ognuno segui le sue bisogne.

### CAPITOLO LXXXVII-

Del parlamento che fece il re d'Inghilterra co'Fiamminghi e col duca di Brabante.

In questo medesimo tempo, lo re d'Ingbillerra, lasciata sua oste ordinata e fornita a Calese ov'era a ll'assedio, venne in Finafra, e là fece suo parlamento co'rettori delle buone ville, e fuvvi il duca di Brabante e il giovane conte di Finafra, rimarci del conte suo padre che mori alla battaglia di Creci in servigio del re di Francia. E in quello parlamento ordinarno

insieme lega e compagnia contro al re di Francia; e promisono parenalos, di dare al figinolo del duca di Brabanto per moglia una figlinola del re d'inghillerra, e al giovane conte di Fiandra la figliona del duca di Brabante; e ordinarono guidatore del Fiandra e del giovane conte di Fiandra e del giovane conte di marchese di Giullieri. E clò fatto, il re d'inghillerra si lorno alia sua oste alto assedio di Calese. Ma partito di Fiandra il re e il detto parlamento, i detito parentale i ega non si osservarono per lo duca di Brabante, nè per lo giovane conte di Fiandra, come assai tosto innanifaremo monitone, per procacco e spendio del re di Firancia. Lasceremo alquanto di dire della detta guerra, e diremo d'altre novità d'Italia, e della notta città di Firento.

## CAPITOLO LXXXVIII.

Di novità e discordia che furono nella città di Genova.

Nel detto anno 1347, del mese d'Aprile, essendo i Genovesi tra loro in discordia tra'gentili uomini e il popolo, trattarono di dare il reggimento della terra, quasi mediatore tra loro, a messer Luchino Visconti signore di Milano, e mandarongii ambasciadori Il popolo per se, per dargli la signoria limitata a certo termine; e i nobill e'grandi aveano mandato loro ambasciadori al detto che gliela voleano dare libera la signoria, tenendosi male contenti del reggimento del doge e del popolo, che non voleano dargli libera la signoria. Per la qual cosa tornati a Genova i detti ambasciadori, si levò il popolo a romore e ad arme, e corsono sopra i grandi, e presono da cinquanta di loro, pure de'migliori, e impuosono loro di pena lire centomiia di genovini, e convenne che gii pagassono al comune; e racchetossi il romore nella città, rimanendo il doge e il popolo signori della città; e de' caporali delle case de' grandi il doge mandó a'confini in diverse parti, (a) ma i più ruppono i confini e fecionsi rubeili, e poi, come diremo innanzi, vennono sopra Genova. E la questo mese d'Aprile essendo arrivate in Porto pisano due galee carche di grano che veniano di Cicilia, comperato per gli uficiaii del comune di Firenze, ed essendo in Genova grande caro, mandarono loro galee in Porto pisano, e

(4) Vedi Appendice nº. 28.

combaticrono le delle galce, e per forza le menarono a Genova, pagandone poi con mali pagamenti i mercatanti che a veano il catro, dandone loro quel che a loro piacque. Per la quate ingiuria e tirannia faita per il Genovesi ai comune di Pirenze, sublimannete montò il grano, e valse in Firenze soldi quarantacinque lo stalo, e poi sali fosto fiorini uno d'oro, e più. E per questa cagione e oltraggio de Genovesi, chele in Firenze grande gelosia e paura che non mancasse la vittuaglia, e u mandarono in Romagna a farne venire con gran costo e interesso del nostro comune, come addietro facemmo menzione mel capitolo della carestia.

### CAPITOLO LXXXIX-

Come l'Aquila e l'altre terre d'Abruzzi si rubellarono a'reali di Puglia.

Nel detto anno, essendo quasi rubellata l'Aquila alla reina di Puglia e agli altri reali rede del re Ruberto, per uno ser Lari dell'Aquila, che se n'era fatto signore per lo re d'Unghoria, giunsono nella città dell'Aquila del mese di Maggio per lo detto re l'arcivescovo d'Ungheria e messer Niccola Ungaro, il quale messer Niccola era stato nel Regno balio del re Audreasso, ed eravi quando fu morto. I detti erano venuti all'Aquila con grande quantità di moneta per mantenere quegli dell'Aquila, e per soldare gente d'arme a cavalio e a piè per lo detto re d'Ungherla, sicché tosto ebbono mille cavalicri, e plù. E del mese di Giugno scorsono Il paese, e più terre d'Abruzzi si rubellarono alia regina e a'reall, tenendosi per lo re d'Ungheria. Cló fu Civita di Chieti, e Civita d'Abruzzi, e Popoli, e Lanciano, e ia Guardia e altre terre e castella; e puosono oste alla città di Sermona. Sentendosi ciò in Napoli per i detti reall, assai tosto feciono, tra di baroni del regno e soldati, più di duemilacinquecento cavalleri e gente d'arme a piè assal, e feciono capitano Il duca di Durazzo figliuolo che fu di messer Gianni, e nipote del re Ruberto, e vennero a soccorso di Sermona. Sentendo ciò quegli dell'Aquila, che v'erano a oste, si se ne levarono con alcuno danno, e ridussonsi nell'Aquila a guardia della terra, e quella afforzarono e guernirono di vittuaglia. Il duca di Durazzo colla sua oste, ch' ogni di gli crescea gente, si Gio. Villani T. IV.

puose all'assedio della città d'Aquila, che ogni di si credevano averla, e quivi stettono fino all'uscita d'Agosto guastando d'intorno; ed ebbevi più scontrazzi e badalucchi, quando a danno dell'una parte, e quando dell'altra. In questa stanza arrivò in Italia il vescovo delle Cinquechiese, ovvero de'Cinquevescovadi, fratello bastardo del re d'Ungherla (si diceva savlo signore e valente in arme ) con dugento gentili uo mini d'Ungheria e della Magna a cavallo e in arme, e con danari assai, e soggiornò a Forli in Romagna, e assai prima ricevuto graziosamente da messer Mastino della Scala al suo valicare, e poi da tutti i signori di Romagna, e ivi soldò quanta gente potè avere a cavallo, e arrivò a Fuligno; sicché colla gente ch' egli aveva, e con quegli che soldò, si trovò a Fuligno che al tutto si teneva dalla parte del re d'Ungheria, ond'era capo messer Ugolino de'Trinci, (a) vi si trovo con più di mille cavalleri, e nell'Aquila e d'intorno al paese n'avea bene da altri mille al soldo del re d'Ungheria. Sentendo ciò quelli ch' erano all'assedio dell'Aquila, ed essendo già fornito il servigio de'tre mesi, ch'e'haroni devono servire la corona, e non avendo soldo dalla corte si cominciarono a partire; e'l primo che si parti fu il conte di san Severino, che si disse ch'amava più la signoria del re d'Ungheria che quella de' reall; e partito lul, tutti gli altri si partirono sconciamente, e certi ricevettono alcuno dalla gente ch'era nell'Aquila. E giunti nell'Aquila, la gente ch'era a Fuligno del re d'Ungheria, corsono il paese, e presono il castello della Leonessa, e quello arsono. Lasceremo alquanto di questa impresa, e diremo d'una grande novità che fu in Roma di mutazione di popolo e di nuova signoria.

### CAPITOLO XC.

Di grandi novità che furono in Roma, e come i Romani feciono tribuno del popolo.

Nel detto anno 1347, a dl 20 di Maggio, il di della Pentecoste, essendo tornato a Roma uno Niccolato di Renzo, (6) ch'era ito a corte di papa per lo popolo di Roma a richlederio che venisse a dimoraro alla sedia di san Piero, come dovea, colla

(a) Vedi Appendice n.º 29.

(b) Idem a.º 3o.

sua corte; e avendogli di ciò il papa data huona, ma vana speranza, si ragunò pariamento in Roma, dove si congregò molto popolo, e la quello isposta sua ambasciata con savie e ordinate parole, come quegil che era di rettorica ordinato maestro, e com' egli avea ordinato con certi del popolo minuto, a grida di popolo fu fatto tribano, e messo in Campidoglio in signoria. E di presente che fa fatto signore toise ogni signoria e stato a'nobili di Roma, e fecene prendere de'caporali, che manteneano le ruberie in Roma e d'intorno, e fece fare aspre giustizie, e mando a'confini certi degli Orsini e de'Colonnesi e altri nobili di Roma, e tutti gli altri se ne andarono quasi fuori di Roma a loro terre e castella per fuggire la furia del detto tribuno dei popolo, e tolse loro ogni fortezza della terra. E ordino oste contra ii prefetto alla città di Viterbo, che non lo ubbidiva; e in hrieve per sua rigida giustizia, Roma e intorno fu in tanta sicortà, che di di e di notte vi si potea andare saivamente. E mandò lettere a tutte le caporali terre d' Italia, e una ne mando al nostro compne di Firenze, con molto eccellente dittato; e poi ci mandô cinque solenni ambasciadori, gloriando se, e poi il nostro comune, come la postra città era figlinoia di Roma e fondata e edificata dal popolo di Roma, e richiese aiuto alla sua oste. A quegli ambasciadori fu fatto grande onore, e mandati a Roma al tribuno cento cavalleri, e profferto maggiore ajuto, quando hisognasse; e'Perugini gli ne mandarono quaranta. E pol li di di san Piero in Vincola, cioè il di primo d'Agosto, come avea significato innanzi per sue lettere e ambasclate, si fece il detto tribuno fare cavallere al sindaco del popolo di Roma all'altare di san Piero; e prima per grandezza si bagno a Laterano nella conca del paragone, ch'è nella detta chiesa, ove si bagnò Costantino imperadore, quando santo Silvestro papa li gnari della lebbra. E fatta gran corte e festa di sua cavalleria, raunato il popolo, fece uno grande sermone, dicendo, come voica riformare tutta Italia all'abbidienza di Roma al modo antico, mantenendo le città in loro libertà e giustizia, e fece trarre fuori certe nuove Insegne ch'avea faite fare, e una ne diede al sindaco del comune di Perugia coli'arme di Giulio Cesare, il campo vermiglio e l'aquila ad oro; e un'altra ne trasse di nuova fazione, ov' era una donna vecchia a sedere a figura di Roma, e dinanzi le stava ritta una donna giovane colla figura del mappamondo lo mano, rappresentando "

la figura della città di Firenze, che 'i porgesse a Roma, e fece chiamare, se v'avesse sindaco del comune di Firenze; e non essendovi, la fece porre ad aitrl in su un'asta, e disse: E'verrà bene chi la prenderà a tempo e luoco. E poi altre Insegne diede a' sindachi d'aitre città vicine e circumstanti di Roma; e quel di fece impiccare il signor di Corneto che facea rubare il paese d'intorno a Roma. E ciò fatto, fece a grida invocare, e poi per sue lettere citare gli eiettori dello 'mperio della Magna, e Lodovico di Baviera detto Bavaro fatto Imperadore, e Carlo di Boemia che non volea venire a Roma poichè s'era fatto imperadore, che d'ailora alla Pentecoste avvenire fossono a Roma a mostrare le loro eiezioni, e con che titolo si facevano chiamare imperadori, e gil elettori dovessono mostrare con che autorità gii avessono eletti; e fece trarre fuori e piuvicare certi privilegi del papa, come avea commissione di ciò farè. Lasceremo della nnova e grande impresa del nuovo tribuno di Roma, che a tempo vi potremo tornare, se la sua signoria e stato avrá potere con effetto, con tutto che per gli savi e discreti si disse infino allora, che la detta Impresa del tribuno era un'opera fantastica e da poco durare; e diremo di certe povità occorse in questi tempi alla città di Firenze.

# Orași de Capitolo XCI

. Di certe tempeste e fuochi che furono in Firenze.

Nel detto anno 1341, a di 290 e di 22 d'Aprile, furono in Fi-renze e d'intorno grandi turbichi di piove e tuoni e baleni oltre all'insato modo, e caddono nella città e di fuori più folgori, e alcuna abbattè certi meril delle mura. Poi a di 18 di Giugno furono per simile modo di grandi piove e gragmonie e tuoni e folgori, guastando i frotti e biade in più parti del contado. Per la qual cosa il vescovo di Firenze col chericado e con grande popolo andarono per la terra a processione tre di, pregando iddio la cessasse; e come gli piaque, cosi fece. E in notte vegnente il di di san Giovanni, a di 24 di Giugno, , s' apprese il ronco in Porta rossa di contro alla via che attraversa a casa gli Strozzi, dove arsono più di venit case, sanza quelle che si disfeciono per lapegnerio con grande danno e dissoluzione dellia contrada, e morivi più maestri per rovina di case che caddono contrada, e morivi più maestri per rovina di case che caddono contrada, e morivi più maestri per rovina di case che caddono contrada, e morivi più maestri per rovina di case che caddono.

no loro addosso. E ne' detti di s'apprese il fuoco in più parti di Firenze con danno di più case e forni. E nola, lettore, quante tempeste occorsono in questo anno alla nostra città di Firenze, fame, mortalită, ruine, tempeste, folgori, fuochi e discordie tra c'ittadini, per lo soperchio de' nostri peccati. Piaccia a Dio che questi segni ci correggano de nostri dietti e peccali, acciocchò iddio non ci condanni a maggiore giudicio, che paura ne fa, si d'altila la fede e carità tra c'ittadini.

## CAPITOLO XCII.

Ancora di novità che furono in Firenze, e di certi ordini che si feciono contro a'quibellini.

Nel detto anno, a di 6 di Luglio, avendo il popoio di Firenze ln odio la memoria del duca d' Atene per la sua malvagia signoria, come addletro facemmo menzione, si fece decreto e riformagione, che neuno che fosse stato fatto dell'uficio de'priori per lo detto duca, non avesse nè potesse portare arme come gli altri priori fatti per lo popolo; e qualunque avesse dipinta l'arme sua in casa o fuori, la dovesse dispingere e accecarc; e a cui ella fosse trovata, pena fiorini mille d'oro. E levarono, che non potesse portare arme da offendere neuno gabelliere ne sopraslante ne loro guardie, se non nelle carceri o d'intorno, che prima era picna tutta la città di privilegi, per più casi, ch'era sconcia cosa. E in questo tempo, ciò furono sel de'nove priori, che vollono correggere il decreto ch'era fatto a di 20 di Gennalo passato, che parlava, che neuno ghibellino potesse avere uficio sotto certe pene, essendo accusato per lo modo che dicemmo addietro, volendo riduccre, che i testimoni non fossono accettati, se non fossono prima approvati per gli priori e loro collegi: per cotale modo si credetiono annullare il detto decreto; ma sentendosi per gli capitani di parte guelfa, fu quasi commossa la terra per modo, che la prima detta legge, falla a di 20 di Gennaio, si confermò, e fortiticò più ferma e con maggiore pena, contro al volere della maggiore parte del detto nficio de' priori ch' allora era. E bene disse il maestro Michele Scotto de'fatti di Firenzo, che dissimulando vive ec. Lascercmo alquanto delle novità di Firenze, tanto che surgano delle più fresche; e torneremo a dire de'fatti d'oltremonli, e della guerra dal re di Francia al re d'Inghilterra, ch'al continovo ne cresce materia.

# CAPITOLO XCIII.

Come messer Carlo di Brois fu isconfitto in Brettagna.

Nel detto anno, a di 22 del mese di Giugno, messer Carlo di Brois, che si faceva chiamare duca di Brettagna per retaggio della moglie figliuola della figliuola che fu del duca di Brettagna, come contammo addietro nel capitolo della morte del duca, essendo in Brettagna con grande oste al castello di Rocca d'Ariari, che gli s'era rubellato, il conte di Monforte figiluolo del frateilo carnale che fu del duca di Brettagna, a cui di ragione succedea Il deito ducato per linea masculina, sentendo che il re di Francia lo contraddiceva, e toltogliele, l'avea datoal detto messer Cario di Brols suo nipote, come dicemmo in aicuna parte addletro, sentendo ia detta oste male ordinata, si raunó suo isforzo di quegli Brettoni ch'erano di sua parte coil'aluto ch'avea degl' Inghilesi e Gualesi dai re d'Inghilterra, e bene avventurosamente assalirono la detta oste, e misongli lu isconfitta, ove rimasono morti e presi molta buona gente del re di Francia, tra'quali vi rimasono morti e presi moiti caporail di rinomea, fra'quali vi mori li siri della Valle, e messer Rosselio e messer Giovanni suoi frateili, e il visconte di Durem, e ii fratelio, e il figliuolo, e il signore di Rualia, e il figliuolo e'l signore di Roggeo, e il signore di Malostretto, e il signore di Ciastelbrialdo, e li signore di Rassa, e più altri cavalieri e scudierl, che non sappiamo i nomi. E 11 detto messer Carlo di Brois con moiti altra baroni e gentiii uomini furono presi, e mandogii pregioni a Londra lu lughliterra.

# CAPITOLO XCIV.

Come quegli della città di Liegge furono sconfitti dal loro vescovo e dal duca di Brabante.

Nel detto anno 1347, all'uscita di Luglio, il vescovo di Liegge, coll'aiuto del duca di Brabante e di sua gente, fece oste sopra la città di Liegge che gli s'era rubeliata l'anno passato, co-

me addietro facemmo menzione, della quale oste fu capitano e conducitore il detto duca di Brabante. E quegli di Liegge uscirono fuori a hattaglia, popolo e cavalieri, col loro aiuto e forza d'amici e loro allegati; pella quai battaglia quegli di Liegge furono isconfitti, e grande quantità morti e presi. E il detto duca e vescovo, avuta la detta vittoria, ebbono la città di Liegge sanza contasto, e la terra di Duy e quella di Vinante, che sono della pertinenza di Liegge, grosse terre e ricche e bene popolate. E prese le dette terre e paese, con volontà del vescovo. il duca di Brahante se ne fece signore, con tutto ch'elle fossono terre ch' appartenevano alla Chiesa di Roma. E nota, che Liegge è una nobile città e di ricchi borghesi, e anticamente fu edificata per gli Romani, imperocchè in quello luogo, ch' è tra Francia e Alamagna, e' tenevano le loro legioni, quando dominavano quelle provincie, e da quello ebbe e dirivô ii proprio & nome Llegge da legio, legionis.

# CAPITOLO XCV.

Come il navilio che il re di Francia mandava per fornire Calese, fu sconfitto dalla gente del re d'Inghilterra.

Nel detto anno, all'uscita di Giugno, avendo il re di Francia fatte apparecchiare al porto di Rifiore in Normandia settanta navi, ovvero cocche armate e fornite e cariche di molta vittuaglia, e d'arme e d'altri arnesi da guerra, per fornire la terra di Calese, ch' era assediata dal re d'Inghisterra, e in compagnia del detto navilio erano dodici galee armate di Genovesi; e passando il detto navilio di coutra a Dovero in Inghilterra, ove avea da dugento cocche armate del re d'Inghisterra, le quali vi stavano apparecchiate per fornire l'oste di Calese del re d'Inghilterra, con piene vele e fiotto e marea vennono addosso al detto navilio dei re di Francia; e ciò veggendo l'ammiraglio delle galee dei re di Francia e delle galee de' Genovesi il soperchio navillo de'nimici, non ressono, ma per forza di remi si ritrassono addietro, e abbandonarono le dette navi, le quali furono tutte prese con tutta la loro vittuaglia, e fuvvi morta la maggior parte della gente del navillo del re di Francia; e la vittuaglia che v'era suso valea danari assai; che fu grande conforto al re d'Inghilterra e alla sua oste, e grande

speranza d'avere tosto la terra di Calese; e agli assediati di Calese ne fu grande dolore, e affanno e disperazione di loro salute.

## CAPITOLO XCVI-

Come il re di Francia s'affrontò con sua oste per combattere col re d'Inghilterra.

Sentendo il re di Francia com'era preso il suo navilio col fornimento che mandava a Calese, e sappiendo che in Calese venia meno la vittuaglia, e perdea la terra se non la soccorresse, fece richiedere i suoi baroni che s'apparecchiassono in arme per seguirlo, come avea ordinato nel suo parlamento, come dicemmo addietro, e così fu fatto. E si parti da Parigi del mese dl Luglio con sua oste, l quali erano più di diecimila uomini a cavallo, quasi tutti gentili uomini e buona gente d'arme, e con trentamila pedoni, ove aveva buona parte di Genovesi a balestra, e altri Lombardi e Toscani al soldo. E venuto lul la Artese, s'accampó presso all' oste del re d'Inghilterra a mezza lega, a di 27 di Luglio. Il re d'Inghilterra con sua oste era accampato intorno a Calese con più di quattromila gentill uomini a cavallo, e con più di trentamila arceri gualesi e inghilesi, ed era con lul il marchese di Giulieri capitano de'Flammìnghi, con più di ventimila Fiamminghi armati a piedi. Il re d'Inghilterra avea affossato e steccato Calese tutto Intorno dal lato di terra, e simile abbarrato per mare di fuori con pali e con traverse di legname, e col suo navilio alta guardia, sicchè në per mare në per terra non vi si potca entrare në uscire. E di fuori avea tre campi , quello de' Fiamminghi , e quello del conte d'Orbl con parte della cavalleria e co'Gualesi a piè: tutti i detti tre campi erano affossati e steccati intorno; e dentro alle (t) liccle si potea audare dall'uno campo all'altro, ed erano signori di prendere e di schifare la battaglia a loro posta. In questa stanza venne nell'oste messer Annibaldo da Ceccano cardinale, e'I cardinale di Chiaramonte legati e mandati per

<sup>(1)</sup> liecie: v. a. lo stesso che lizze, cioè ripari o trinece, che il nostro autore altrove ha detto dicchi dalla voce francese digue, che alcani moderni banno portato nell' italiano, ed han detto diga-

lo papa, andando dali'una oste aii'altra per ragionare e trattare accordo di pace dall'uno re all'altro, e con loro s'accozzarono, con ordine dell' uno re e dell' altro, nel mezzo de' due campi cinque baroni da ciascuna parte. E dono tre di stati ne'detti trattati, non vi potè avere accordo, da cui che si rimanesse. Dissesi che rimaneva dal re d'inghilterra, perché il re di Francia non gli accettava le sue ragioni e addimande, e non voleva recare il giuoco vinto a nartito, aspettandosi d'ora in ora d'avere Calese, che più pon si potea tenere. Veggendo il re di Francia, che non poteva avere nè pace nè triegua, fece spianare tra' due campi, e richese Il re d'Inghilterra di battaglia; e a di 2 d'Agosto uscl fuori del suo campo così ordinato e schierato, faccendo della sna gente sei battaglie a loro guisa, cioè sei schiere. La prima era di mille cavalieri, i più Alamanni e Annoierl al soldo, la quaie conduceva messer Gianni d'Analdo e Il conte di Namurro suo genero. La seconda fu di plù d'altri mille cavalieri del fiore de' Franceschi, la quale guidava il maliscalco di Francia. La terza era di presso a quattromila cavalieri con tutti i pedoni del paese (1) e bidali di Navarra e Linguadoca e di nostro paese, e questa la sua schiera grossa, la quale guidava messer Gianni duca di Normandia, figliuolo del re di Francia. La quarta era di mille cavalieri di Linguadoca e Savolni; la quale conduceva il conte d'Armignacca, e 'l figliuolo del conte dell' Illa. La quinta era di presso a duemila cavalieri, la quale conduceva il conte di Sansuro. La sesta, ov'era più di duemila cavalieri e'ciamberlani del re, conduceva il re di Francia, ed era schierata alia deretana guardia. Lo re d'Inghilterra fece armare e schierare sua gente dentro al suo campo, ma non volle venir fuori alla battaglia; e mandó a dire al re di Francia, che voleva prima Calese, e pol, se volesse comhattere, passasse in Fiandra, ed egli con sua oste vi sarebbe apparecchiato di combattere. Il re di Francia non volle accettare il partito d'andare a comhattere in Fiandra tra la moltitudine de Fiamminghi suoi rubelli e nimici. E veggendo che quivi non potea avere hattaglia, nè soccorrere Calese sanza suo gran pericolo, si parti con sua oste, e si ritornò addietro sei leghe quelio primo di, e poi seguendo sue glornate, si

Gio. Villani T. IV.

19

<sup>(1)</sup> bidali: v. a. soldati s piedi ormati alla leggero, che secondo il Du-Frenne, furono in uso nella Gallia.

tornó verso Parigi, lasciando di sua gente d'arme alla guardia delle frontiere, con poco sun onore, e con grande ispendio. Que'di Calese veggendo partlio ll re dl Francla e sua osie, si patteggiarono col re d'Inghilterra di rendergli la terra, salve le persone, e uscendone i forestieri in camiscia e scalzl col capresto in gnla, e'terrazzani alla sua misericordia; e questo fu a di 4 d'Agnsto nel delto anno (a). Il re e sua genie cniró nella terra a di 5 d'Agosto; e trovarono che non v'era rimaso di che vivere, e che ogni vile animale aveano mangiato per fame, e trovó nella terra molto tesoro, si disse delle ruberie di quegli di Calese, che tuiti erano ricchi di danari guadagnati in corso sopra gl'inghilesi e'Flamminghi e altri navicanti per quello niare; perocchè Calese era uno ricetto di corsall, e spilonca di ladroni e pirati di mare ; ancora y' erano dentro tutti i danari delle paghe mandati per lo re di Francia in più tempo ch'era durata la guerra, ch'era buona quantità, e tutil ve gli lasciarono, e ascironne nudi, come dello avemo; e tormentavagli per farsi insegnare la pecunia nascosa e ch' aveano sotterrata. Volendo il re d'Inghilterra far fare giustizia de' terrazzani, siccome di pirati di mare, e tutti impenderli alle forche, i detti due cardinali furono con molti preghi al re e alla regina, che perdonasse loro la vita per l'amore di Din, e per la grazia e vitiorla che iddio gli avea data; e dono molti pregbi de'cardinali e della madre e della mog'le, perdonó lnro la vita, e tutti gli mandò enl capestro in gola. E questa vittoria di Calese fu grande opore e acquisto al re d'Inghillerra. I Fiamminghi ch'erano con lui nell'oste, gli richiesono che 'l disfacesse, acciocché non potesse far loro plù guerra e ruberia al loro paese, e'loro porti ne fossono migliori. Lo re nol volle disfare, anzl fece crescere la terra verso la marina, e afforzare di mura e torri e fossi e steccati, e popololla di suoi Inghilesi, e fornilla di vittuaglia e d'arme. E bene che Calese fosse piccola cosa, al re d'Inghilterra gli fu grande acquisio, perchè è terra di mare e di porlo, e per vincere si grande punga contro al re di Francia e il suo grande podere nel suo paese medesimo. Ma le sopraddette vittorie avute, il re d'inghilterra contro al re di Francia si in Guascogna che in Brellagna e in Francia, e poi nella battaglia e vittoria avuta a Creci, come addietro ordina-

<sup>(</sup>a) Vedi Appendice n.º 31.

tamente è fatta menzione, non l'ebbe in dono ; che tornato il detto re Adoardo con sua oste in Inghilterra, tra' morti in battaglia, e poi al suo ritorno morti d'infermità e di malattie, si trovarono meno da cinquantamila Inghilesi: e però non si dee neuno gloriare delle pompe e vittorie mondane, che le più sono con mala riuscita. Lasceremo alquanto di dire della sopraddetta guerra de'due re, che ha avuto alcuno fine di triegua; e torneremo a dire di Firenze e del nostro paese d'Italia. Ma innanzi che lo re Adoardo si partisse da Calese, assai guerra e correrie fece la sua gente a santo Mieri e all' aitre terre d'Artese, con grandi prede e dannaggio del paese, in questo mezzo i legati cardinali cercarono accordo e triegua dal re di Francia a quello d'inghilterra infino al san Giovanni a venire, mandando ciascuno de'detti re suoi ambasciadori a corte di papa a dare compimento d'accordo. Il re d'Inghilterra vi s'accordó voientieri, perché avea it migliore della guerra, ed era per la detta guerra moito affannato e stanco egil e sua gente, e con graude spesa. E ció ordinato, si parti il detto re Adoardo dei reame di Francia con sua oste lasciando fornito Calese: passò il mare, e torno in Inghilterra con grande festa e aliegrezza, faccendo giostre e torniamenti e grandi gioie.

# CAPITOLO XCVII-

Come in Firenze si fece nuova moneta, peggiorando la prima.

bel mese d'Agosto, del detto anno 1347, essendo la Firenze montato l'argento della lega d'once undici e mezza di fine per libbra in lire dodici e soldi quindici a florino, perocette i mercatanti per geadageare il ricoglievano e portavando oltremare, overa molto richestos per la qual cosa la nonetta da soldi qual-tro fatta in Firenze l'anno 1335 dianza ilai moneta di qualtrini(1) si siborionava e portavasi via, onde il fiorino dell'oro oggi di calava, ed era per caiare da lire tre lu giù; onde i lanaino-li, a cui tornava a Interesso, perché pagarano i loro ovraggi a piccioli, e vendeano i loro panni a Borini, essendo possenti la comune, fection ordinare al detto comune che si doresse fare.

<sup>(1)</sup> si sbolzonava: le si gustava il conio. Questo verbo deriva da bolzone o bolcione. Ved. la nota s del Tom. 3 a pag. 54.

nuova moneta d'argento e nuovi quattrini , peggiorando l'una e l'aitra moneta per lo modo che diremo appresso, acciocchè 'I florino d'oro montasse, e non abbassasse. Ordinossi e fecesi una moneta grossa d'argento, alia quale dicdono il corso a soldi cinque l'uno, e chiamaronsi gueifi, di lega d'once sei e mezzo per libbra, come la lega de'grossi di soldi quattro l'uno, faccendone soldi nove e danari otto per lira, e rendere ia moneta dei comune soldi nove e danari tre, e tre quinti: costava ogni overaggio e calo soldi sei la lira di piccloll, slechè il comune ne guadagnava settantadue piccioli per lira, ch'era oltraggio a mantenere buona moneta, peggiorando a quella di soldi quattro il grosso più di undici per centinaio. E la moneta di quattrini si peggiorò non di lega, ma di peso, che dove prima se ne faceva soldi ventitre per libbra, e 'I comune ne rendea soldi ..., si feciono di nuovo soldi ventisci e danari sei per libbra, e rendenne Il comune soldi ventiquattro e danari nove di quattrini per lira, e costava d'ovraggio e cajo danari sel per libbra; sicla di quattrini da quindici per centinaio da quella ch'era fatta chè ii comune n'avanzava danari dodici per lira : e chi sa di ragione, la moneta grossa peggiorò undici per centinalo, e quelmesi . . . dinanzi. E nota, che bene disse il nostro poeta Dante nella sua Commedia, dove esclamando contra i Fiorentini, disse cominciando: Godi Firenze; e certe conseguenti ancora:

Del tempo che rimembre

Legge, moneta e ufici e costume,

Ha' tu mutate e rinnovate membre, ec.

## CAPITOLO XCVIII-

Come in ciclo apparve una cometa.

Nel detto anno, del mese d'Agosto, apparve în cielo una stella comata, che si chiama Nigra, nel segno del Tanto, a gradi sedici nel capo della figura dei segno del Gorgone, e durò quidoci di. Questa Nigra è della natura di Saltarno, e per san influenzia si si creò, secondo che dice Zael filosofo e astrolago, e pià attri maestri della detta scienza, ia quale significa pure male e morte di re e di potenti, e questo dimostrò assai losto, in più re e reali, che leggendo si mostrerà assai tosto, e lingenerò assai mortallià ne' passo voi i detto piancto e segno signoreggiava; e bene lo dimostró in oriente e nelle marine d'intorno, come dicemmo addietro.

## CAPITOLO XCIX-

Come messer Luigi prenze di Taranto prese per moglie la regina di Puglia sua cugina carnale.

Nel detto anno 1347, a di 20 d'Agosto, messer Luigi figliuolo che fu del prenze di Taranto secondogenito, sposó la reina Giovanna figliuola che fu del duca di Calavra sua cugina carnale dal lato di madre, e ch'era stata moglie del re Andreasso figliuolo del re d'Ungheria. E fu dispensato il detto scellerato parentado per Clemente sesto papa, e fatto duca di Calavra e balio del Regno. E ció fu per procaccio e opera del cardinale di Pelagorga suo zio, onde fu ripreso da tutti i cristiani che lo sentirono, e ciascuno che 'l seppe ne signiticò e disse che sareb be con mala riuscita si abbomlnevole peccato, con tutto che palese si dicesse che 'l detto messer Luigi aveva affare di lel vivendo il re Andreasso suo marito, e, come contammo addietro, egli ed ella furono trattatori della villana e abbominevole morte del re Andreasso, con più altri che 'l misono ad asseguizione; onde segul molto male, come innanzi per noi se ne farà menzione.

#### CAPITOLO C.

Di certe battaglie che feciono i Genovesi co' Catalani in Sardigna e in Corsica.

hel mese d'Agosto, del detto anno, il vicario del re dl Raona, ch'era la Sardigua, si puose con sua oste alla terra detta Alleghiera, la quale terra per lunghi tempi aveano tenuta quegli della casa boria di Genova, volendola recare alla signoria del re. quali di casa boria vandarono con loro isforza, emisongti in isconfitta, e della detta oste de' Catalani vi norirono pli di sicelunto. E poi coll' aituto del commo di Genova, che male erano contenti della vicinanza de' Catalani, si puosono ad le Sasseri, e a quello vennero al soccorso i Catalani con terestio cavalieri e popola assat, e levarne i Genovasi in isconfilta: e cosl va di guerra. E nel detto mese e anno I Genovesi ebbono in signoria di tutta Corsica con l'ainto di intutti i banoni e signori dell'isola di Corsica; e fu ioro uno bello acquisto colla terra di Bonifazio, civeglino teneano; se non che fu con mala rinscita; che per la mortalità venota di Levanto e dell'isole e unariue, furono si maculati d'infermità e di morte ie dette isole di Sardizna e di Corsica, che non vi rimase il terro vivi.

# CAPITOLO CI.

Come volle essere tolto per tradimento il castello di Laterino a' Fiorentini.

Net detto anno, in caien di Ottobre, per trattato de' Tariati uscitl d'Arezzo, volle essere tradito e toito a' Florentini il castello di Laterino per danari che doveano avere certi terrazzani ghibellini e deile guardie che v'erano ner lo comune di Firenze. Il quale trattato si disse che menava uno frate minore guardiano de'frati di Montevarchi; il quale tradimento fu scoperto, e presi i traditori, e parte di loro ne furono impiccati ad Arezzo, e parte a Firenze. E'l detto frate fu preso e menato a Firenze, e messo in stretta carcere sotto la seala del capitano, e quivi stette più mesi con grande inopia. Alla fine non trovandolo in colpa, e a prego de'frati, fu liberato. Lasceremo alquanto di dire delle novità di Firenze, tornando alquanto addietro a dire d'una grande e scellerata opera ch' avvenne a' reali di Tunisi la poeo tempo, dicendo più brieve che si potrà, che l'avemmo da uno nostro amico mercatante fiorentino degno di fede, che a tutto fu a Tunisi presente.

## CAPITOLO CII-

Come i reali del regno di Tunisi in Barbaria per loro discordie s'uccisono insicme.

Regnando in Tunisi e nel suo reame Muiè Bucchieri, che lanto è a dire Mulè in saracinesco, come re in nostro latino; questi fu quello re, di cui facemon menzione addietro nel capitolo della traslazione del detto reame di Tunisi; questi era grande signore e sotto lui più reami, e avea più figliuoli di più

mogli e amiche, al modo saractnesco, e venne a morte del mese d'Ottobre 1316. E a loro costume fece suo testamento, e lasció che fosse re appresso di lui uno suo figliuolo chiamato Calido, Il quale, quando mort il padre, non era in Tunisi. Un altro suo figliuolo giovane d'età di ventisei anni, pro'e ardito, ch'avea nome Amare, che alla morte del padre si trovò in Tunisi, e accordandosi cot siniscalco del regno, il quale avea nome Co Bretteframo, ed era appresso Il re il maggiore uomo del reame, con suo aiuto allora si fece coronare re sanza alcuno contasto. Sentendo ciò Cattdu l'altro fratello, cui il padre avea lasciato che fosse re, s'accozzò col signore degli Arabi, il quale signoreggiava le terre campestri e le montagne (e sempre stanno a campo con loro tende, e non hanno ne città ne castella në ville në case murate.) e con grande sforzo d'Arabi venne a Buggea con sua oste. Amare che s'era fatto re, col suo siniscalco e con sua oste uscirono di Tunisi, e di lungi a dieci miglia verso Buggea s'accamparono. Ma il vizio della ingratitudine che regnava nel re Amare, non trattava bene il suo siniscalco, che gli avea data la signoria, ma tuttodi il minacciava di farlo morire. Il quale per tema della feltonta det re Amare si parti dell'oste da lui, e tornossi a Tunisi; e di là con sua gente se n'andò pel Garbo, e il re Amare con tutta sua oste se n'andò a Buggea, e Calido con gli Arabi venne a Tunisi, e sanza contasto entrò nella terra, e di presente, si si diede a'diletti carnali, standosi in Tunisi a'giardini reali, che sono molto dilettosi, soggiornando in bagni con sue femmine in vita dissoluta. E avendo non con buona provedenza dato comiato agli Arabi che l'avieno rimesso in signoria, (1) e non pruvedendosi della guerra del fratello, il re Amare venne a Tunisi con duemila cavalleris e giunto di fuori a Tunisi fece sanere a'soldati cristiani, ch'erano nella terra, di sua venuta, i quali eti promisono, per danari che fece loro profferire, di seguirlo, ed egli con tremila uomini a cavallo scatò in più parti le mura

<sup>(1)</sup> non procedudati della guerra; non precelendo la guerra, li rocolabratio non riporta aleun essempio del verbo provedere così depotra neral, pasa, col 3 caso. Non procedendosi della guerra ha la stessa forza e significato che provendata della guerra, ed è simile a quello che abilita nontato nel Lib. 1, c. 35. e i Freesloni sprovreduti dell'aguato, vegeradosi subtimente assilli per Firsino cit.»

della terra, ed entrò dentro sanza contasto. Lo re Calido sentendo ció, montó a cavallo disarmato con due suoi fratelli, l'uno re di Susa e l'altro di Sachisi, i quali egli avea tratti di pregione, che ve gli avea messi il re Amare loro fratello, quando prese la signoria. E andando i dettl per la città di Tunisi gridando a loro genti che gli dovessono seguire e atare, rispuosono che di ciò non si travaglierebbono, che così aveano per signore l'uno fratello come l'altro. E andando per lo detto modo lo re Calldo per la terra, certi cristiani rinnegati l'assalirono, e uno gli lanciò una lancia, e fedillo, onde cadde a terra del cavallo, e incontanente gli fu tagliata la testa, e presentata al re Amare; la qual fece mettere in su una lancia, e mandare per tutta la terra; e gli altri due fratelli presi, fece loro tagliare le mani, e poi infra tre di gli fece morire, e di più altri caporali degli Arabi, ch'aveano seguito il re Calido, fece il simigliaote. E ció fatto, il re Amare sedette nella sedia reale come re, faccendosi fare omaggio a tutta maniera di gente, e regnó presso a dieci mesi in pace, faccendo grandi feste con dissoluta vlta per tutto suo reame, e con male reggimento. Bretteframo e Bettaro siniscalchi che s'erano ribellati da lul, e iti al re del Garbo, detto Bulassare, come addietro facemmo menzione, commossono il detto re del Garbo contra il re Amare per le sue s'ellerale opere, e mossesi con grande oste di trentamila a cavallo, tra'quali avea duemila cristiani, e venne verso Tunisi, e per mare mandò un suo ammiraglio con nove galee e con altri legni; e glunto il detto Bulassare re del Garbo con sua oste a Buggea, l'ebbe saoza cootasto, e simile la terra di Coslantina, e trasse delle dette terre i reali e possenti, e quegli mandó nel Garbo con buona guardia, e forni le dette terre di sua gente. Lo re Amare sentendo la venuta del re del Garbo, s'apparecchió e raunò sua oste per venirgli incontro a Buggea, e usel di Tunisi a di 11 d'Agosto 1347 con duemilacinquecento suoi cavalieri, aspettando a campo il suo soccorso, che tuttora gli veniva. In questa stanza ebbe novelle, che il navilio del re del Garbo era arrivato nel porto di Tuoisi, onde torno addietro per difendere la terra, e al continuo facea badaluccare con balestra e archi, acciocchè quegli del naviglio non potessonn Ismontare a terra. In questa stanza il re del Garbo con sua oste, a picciole giornate, ne veone verso Tunisi. Veggendosi così assalire il re Amare per terra e per mare , e che la sua forza e seguito pon era forte a petto deila forza del suo nimico, si parti di Tunisi con milie barbari, e i soldati cristiani noi voliono seguire per la sua avarlzia, e andonne verso il Caroano per andarsene alia città di Susa. Aliora l'ammiragiio ch'era nei porto iscese alia terra con cinquecento balestrieri, e istringendosi alia terra, furono ricevuti in Tunisi come signori. E poi appresso vi venne entrando della gente del re del Garbo, e'i re del Garbo sentendo che'l re Amare s'era partito da Tunisi per la via dei Caroano, il fece seguire a un suo ammiraglio con tremiia nomini a cavalio, e comandogii che gii appresentasse la persona dei re Amare o morto o vivo; il quale seguendolo, si trovarono di lungi a Tunisi cento miglia con poca compagnia a una fontana, ove abbeveravano loro e i loro cavaliti il quale assalito dal detto ammiragito, fu fedito e morto, e tagijatoji il capos e'compagni che furono presi gii menó pregioni ai re dei Garbo, e appresentogii ia testa del re Amare. Certificato ii re dei Garbo ch'egii avea la sua testa , la mandò a Tunisi, e iá fecela soppellire tra'reali. E lo re Bulassare con sua oste s'appressó aila città di Tunisi, e la città e 'l regno ebbe ai suo comandamento sanza contasto niuno, che già v'era dentro la sua gente e per mare e per terra, come avemo detto dinanzi, e solo uno di vi si stette ; e ciò fu dei mese di Genusio 1347. E riformata la città e'l reame d'uficiali e di sua gente, fece prendere tutti i regoii, ovvero i reaii , discendenti dei re Mulebuchieri dello dinanzi, ove che fossono nei reame . che da quaranta erano, o più, e con buona guardia gli mandò nei Garbo; e dov'egii era stato a campo presso a Tunisi a quattro miglia, ordinò che si facesse una terra a modo di bastia, e quivi soggiornò con sue femmine a grande festa (a). E nota, lettore, e ricogii queilo ch'avemo dello nei presente capitolo, e troverai, che per io peccato deila superbia e avarizia e lussuria principalmente avvenuto tra fratelli e congiunti, volendo l'uno all'aitro torre lo stato e signoria, quanti omicidi e altre distruzioni avvenne in poco tempo tra' figliuoli e discendenti reali di Mulebuchieri di Tunisi, onde il loro regno fu distrutto. E per simili modi in questi tempi avvenne tra noi cristiani del regno di Puglia, com'era già cominciato per la morte del re Andreasso, e seguinne appresso, come tosto ne faremo menzione. Lasce-

(a) Vedi Appendice n.º 32. Gio. Villani T. IV. remo de'fatti de'barbari e del regno d'Affrica, che assai n'avemo detto, e torneremo a dire de'fatti de' nostri paesi d' Italia, ch'assai ne cresce materia.

## CAPITOLO CIII-

Come la città di Sermona e altre terre s'arrenderono al re d'Ungheria.

Nel detto anno 1347, del mese d'Ottobre, essendo la gente del re d'Ungherla all'assedio di Sermona, non essendo soccorsi per la reina nè per gii altri reali, si patteggiarono di rendere ia terra a'comandamenti del re d'Ungheria con questi patti, se da'reaii non fussono soceorsi infra quindici di; e rimanendo nella loro franchigia e costumi com'erano col re Ruherto, e che dentro della terra non dovessono entrare soldati nè gente d'arme più che dieci per volta, se già non fossero colla persona del re d'Ungheria, o suo fratello; e di ció dierono venti stadichi de'migiiori della terra. E avuta Sermona, non rimase persona in Ahruzzi che non fosse all'ubbidienza del re d'Ungheria. E dei mese di Novembre, della detta gente d'arme del re d'Ungheria che faceano capo all'Aquila, in quantità di miliecinquecento cavalieri e pedoni assai, avuto Sermona, passarono la montagna di Cinquemiglia, e scesono in Terra di Lavoro, e presono Sarno, e l'antica città di Venafri e Tiano, che tenea il figiluolo del conte Novelio; e dierono aila detta gente ii mercato e la reddita, perocché come il padre, amava più la signoria del re d'Ungheria che degli altri reali. E il conte di Fondi, nipote che fu di papa Bonifazio ottavo, entrò in san Germano colle 'nsegne del re d'Ungheria e la gente d'arme con iul.

#### CAPITOLO CIV.

Come i reali di Puglia si raunarono con loro isforzo alla città
di Capova.

Sapendo la reina e gli altri reali, onde si facea capo messer Luigi di Taranto, ch'avea sposata la detta reina che fu moglie del re Andreaso, come Sermona e l'altre terre dette d'Abruzzi s'erano arrendute all'ubhidienza del re d'Ungheria, Incontanen-

to feciono capo grosso alla città di Capova, acciocchè la forza del re d'Ungheria non potesse passare il fiumo del Volturno per andare verso Napoli. Il prenze di Taranto e il duca di Durazzo vennero a Capova con più altri baroni, e con loro isforzo di gente d'arme, e ritrovaronsi con messer Lulgi con più di duemilacinquecento cavalieri , bene e riccamente montati e bene la arme, e con popolo grandissimo, e quivl si raunarono a modo d'una oste nella terra e di fuori, e ogal di cresceva loro forza e podere per modo, che se l detti reali fossono stati costanti e uniti insleme, per forza di gente che 'l re d'Ungherla avesse, e ezlandio venisse in persona, non avea podere di passare. Ma a cul Dio vuole per le peccata giudicare, toglie a'signori e a'popoli la forza e la concordia. E così avvenne fra gli detti reali; che tuttora con poca fermezza (1) ciancellavano insleme, e + tali di loro e degli altri baroni del Regno s'intendeano con lettere alla segreta col re d'Ungheria. In questa stanza ebbe più scontrazzi dalla gente de' reali a quella del re d' Ungheria, e quando a danno dell' una parte, e quando a danno dell' altra. Lasceremo alquanto di guesta materla infino alla venuta del re d'Ungheria, e diremo d'altre novità che in quegli templ furono in Roma. La regina e gli altri reali mandarono lettere e ambasciadori a mezzo Novembre al comune di Firenze per soccorso di selcento cavalieri: fu loro risposto saviamente, come il

(1) einnelleunes dissimburne, andurane con finicion, et anche un cuidirano, erano nal fermi nulla ficit tra fora. Nella nota i del Tom. Lost i della districti del Poputati, e da quella di albri testi pernan. Non è dobbio, che cancelleure non abbia più finonomi italiana che cinnelleure, la quale toppe so del provenate chanceler, dalla quale detrius; ma questa non rembra ragione sufficiente ad escolere quella quale detrius; ma questa non rembra ragione sufficiente ad escolere quella cultimi manoseritii, conforma quella del tento Duvannti, che allora ci parrera sera rolo a leggere in questa gaina.

Il erbo cincellare el richiama alla mente no altro trebo, per tero dire bastistino, un mato commenceta in Tocana nel parlar famigliare, el è gingillare. E abbiene si adapera suasi in significato di predice il tempo e trattenera in cose diverse da qualle che il dosser richiade, pare si adopra suasi spesso nell'indictos essono di cincellare, e i uno direvita gingillo soutant e gingillore, abbi corrispundono a bindoleria e a bindelo, el est aggratera, ingamantore.

nostro comune non era acconcio di travagliarsi tra loro reali in opera di guerra, ma di travagliarsi tra loro d'opera di pace, siccome cari amici e maggiori.

## CAPITOLO CV.

Di novità e battaglie che surono in Roma: come i Colonnesi surono sconsitti, e poi come il tribuno su cacciato della signoria.

Nel detto anno 1347, del mese d'Ottobre, ambasciadori del re d'Ungheria vennero a Roma profferendosi al tribuno e al popolo di Roma, il quale a grido di popolo il detto re d'Ungheria fu ricevuto a lega e compagnia del popolo di Roma. E a di 20 di Novembre, del detto anno, essendo fatta una congiura e cospirazione per gli signori Colonnesi e parte degli Orsini dai Monte loro parenti, per abbattere la signoria del tribuno, per cagione che 'i tribuno con tradimento, essendo venuti a' suoi comandamenti il prefetto, e'i conte Guido, e'i fratello e due figliuoli di Currado e altri baroni venuti in loro compagnia, e dato loro desinare, gli fece pigliare e incarcerare con onta e loro vergogna. Per avere presi i detti, quegli di Viterbo corsono la terra, e tagliarono la testa a dodici pure de' maggiori, che a quello tradimento diedono opera col tribuno. Gli amici loro di Roma Colonnesi e altri raunarono molto di segreto, coll'aluto del legato del papa ch'era a Montefiascone, da cinquecentocinquanta cavalicri e pedoni assai, ond'erano caporali messere Stefano e Gianni Colonua e Giordano di Marino: e di notte giunsono a Roma, e ruppero la porta che va a san Lorenzo fuori delle mura, per entrare dentro. Sentendosi in Roma la detta venuta, sonando la campana di Campidoglio, il tribuno col popolo furono in arme chi a cavallo e chi a piè, coll'aluto di certi degli Orsini di Campo di Fiore e da Ponte sant'Angelo, e di Giordano dal Monte, e assalirono vigorosamente i feditori di quegli della Colonna, che già per forza d'arme e con danno d'alquanti del popolo di Roma s'erano pinti dentro alla porta, i quali erano da centocinquanta uomini a cavallo: ma per lo soperchio de'Romani, furono ripinti di fuori dalla porta della terra. La gente del tribuno e del popolo, oud' era capitano Cola Orsini e Giordano dal Monte per nimistà de' suoi consorti e de'Colonnesi, cacclandogii, isconfissono quegii ch' erano di fuori, perchè non ressono, ma si misono in fuga; ove rimasono morti e presi assal, intra quali caporali furono morti sel di casa i Colonnesi, ciò furono Stefanuccio e Gianni Colonna suo figiiuolo, e ii proposlo di Marsilia, e Gianni figliuolo d'Agabito, e due aitri loro bastardi valenti la arme; onde l Colonnesl ne ricevettono grande danno e abbassamento, e il tribuno ne montó ln grande pompa e superbia. E mandonne lettere e messi con olivo al nostro comune significando la sua vittoria, e a queilo di Perugia e di Siena e ad altri comuni vicini confidenti. Il quaie messo che venue in Firenze, fu riccamente vestito. Avuto il tribuno ia detta vittoria, il secondo di fece grande processione di tutto il chericato di Roma a santa Marla Maggiore. E poi a dt 23 di Novembre, fatta la mostra de' suoi cavalieri, fece cavalcare il suo figlinolo andando a santo Lorenzo, e fecelo nominare messer Lorenzo della Vittoria. Pol poco appresso venne in Roma uno vicarlo del papa, e Il tribuno Il rIcevette per compagno, faccendo uno grande parlamento in Campidogiio, e Ivi aringando propose l'autorità: Legem pone mihi domine viam justificationum tuarum; mostrando al popolo di volere ubbidire al papa, stando in grande festa e pompa. Ma poco duró al tribuno la sua vanagloria e felicità, come diremo; che per le sue audaci e aspre ginstizie, avendo fatto citare, e poi non venendo al suo comandamento. Il conte Paladino d'Altemura di Puglia, il fece Isbandire, perchè nelle parti di Terracina in Campagna usava, secondo che si diceva, ruberie e forze. Il perché il detto conte venne a Roma con centocinquanta cavalieri coll'aluto del capitano del Patrimonio, e per operazio. ne dei legato del papa. E nota, che la Chlesa al cominciamento diede al tribunn favore, e poi, dl cul fosse la cagione, fece Il & contrario. Il detto Paladino si ridusse nella contrada de'Colonnesi da santo Apostolo, e con certi de'Colonnesi rimasl con loro vicini e amici, fece sonare a martello le campane della detta chiesa e dell'altre della forza de'detti Colonnesi in quelle contrade, levô ia terra a romore, e ragunó gente assai a cavallo e a piè amici de' Colonnesi, e ciò fu a dt 15 di Dicembre del detto anno, gridando: Viva la Colonna, e muoia il tribuno e'suoi sequaci. A questo romore le contrade di Roma si sbarrarono, ciascuna colle sue forze, guardando ciascuna sua contrada. Il detto conte e il popolo ch'era co' Colonnesi, vennero a Campido-

i --- Lingh

glio, e il tribuno non fia seguilo, come dovea, në dagli Orsini në dal popolo. Perchë veggradosi cosi abbandonato, sconosciuto usel di Campidogito, e vennesene in castello santo Agnolo, e la segretamente si dimorò infino alla venuta del re d'Ungheria a Napolit, e chi disse che andò per mare sconosciuto in su un legno. Tale fu la fino della signoria del tribuno di Rona. E nota, lettore, che le più volte, ma quesi sempre, avvieno a chi si fa signore o caporale de popoli avere si fatta riuscita, perochè di veri segni della fortuna sono, che i subiti avvenimenti di elicità e di vittoria e signoria mondana losto vengono meno. E bene accadde al tribuno il motto che disse in sua rima un savire.

Nessuna signoria mondana dura, E la tana speranza l'ha scoperlo Il fine della fallace tentura.

Lasceremo alquanto de'fatti di Roma, la quale rimase in più pessimo stato in tutti i casi, che non la trovò il tribuno, quando prese di quella la signoria, credendo per sua audacia correggeria, essendo in ruina; e diremo come morì il Bavaro cho si chiamava imperadore.

# CAPITOLO CVI.

Come mort Lodovico di Baviera che si chiamava imperadore, e su eletto imperadore il re d'Inghilterra.

Nel detto anno 1347, all'entrata d'Ottobre, Lodovico di Baviera, che si chiamava imperadone, essendo alla sucittà di (a)...
e cavalcando, gli cadde sotto il cavallo, e della detta caduta fu
unbitamente morto, sanza penitenza, scomunicato e dannato da
santa Chiesas; imperocche n' era perseguitatore e nimico, rome
addietro in più parti avemo fatta menzione. Fu soppellito dai
figlinolo e da'suoi baroni a grande onore come imperadore nella sua terra di..... Il figliuolo, ch' avea nome..., ed era
marchese di Brandimborgo, uomo prode e valoroso, rimase
nella Magna lu grande stato e signoria e ricchezza. E uda,,
che chi mnore lu contumacia di santa Chiesa e scomunicato,
sempre pare che faccia mala fine; e questo si vede palsee pet

(a) Vedi Appendice n.º 33.

antico e per novello. Morto il Bavaro, parte degli elettori dello imperlo, ció furono per contradio del papa e della Chiesa, perch'aveano fatto eleggere e poi confermare Carlo di Boemla quasi per contrario di più signori e popoli d'Alamagna, vivendo Lodovico detto Bavaro, per dispetto e dilegione della Chiesa, gli Alamanni il chiamavano lo 'mperadore de'preti; il perchè i detti elettori col seguito che aveano nella Magna, elessono nuovo imperadore, ciò fu Adoardo terzo re d'Inghilterra, al quale fu mandata la lezione con grandi promesse di baroni e signori della Magna, per aggrandirlo, e per dispetto del re di Francia, perocchè avea procacciato col papa l'elezione e confermazione di Carlo di Boemia. li quale re Adoardo e il suo figliuolo aveano deliberato d'accettare la detta ejezione; ma la maggiore parte de'baroni d'Inghilterra e i capi del comune nol consigliarono e rimase pertanto sospesa la detta elezione. Lasceremo alquanto della elezione de' due imperadori, ch' a tempo, quando seguiranno i loro processi, torneremo a ció; e diremo dell'avvenimento in Italia del re d'Ungheria, e come ne seguirono grandi cose e novitadi.

# CAPITOLO CVII-

Come il re d' Ungheria passò in Italia per andare in Puglia a fare la vendetta del suo fratello Andreasso.

Loloviro re d'ingheria non avendo dimenlicata la crudele e viluperosa morte fatta in Averas del suo fratello Andreaso, il quale succedeva d'essere re di Cicilia e di Puglia, come isteramente raccontammo in un capitolo addietro, e avendo da'suoi capitani e genti, i quali aveno per lui rubellata la città dell'Aquilia, e al continuo prosperavano feliciemente, come la quegli processi addietro è fatta menzione, non si volle più indugiaro di venire a fare vendetta, parendogli tempo accettevole a racquistare il regno di Puglia, che di ragione per retaggio dei re Carlo Martello suo avolo gli succedeva. Beno avventuro-samette si parti da Buda sua terra d'Engheria a di 3 di Movembre 1347, sabato matilina un'ora inanazi che il sole fosse levato, con da mille caralieri o più eletti Ungari, e con mollo suoi baroni, e con mollo tesoro e fiorini conisti da spendere, i quali per abbondanza d'oro fece battere in Uncheria confarel i quali per abbondanza d'oro fece battere in Uncheria confarel

fattl a'nostri florini d'oro di Flrenze, salvo del nome, che diceva Lodovico re d'Ungheria. E lasciò in Ungheria suo fratelio re di Pollonia colla madre e colla moglie, e ordinò, ch'al continuo ii seguissono gente d'arme, come sofferisse il tempo, per lo caro ch'era stato l'anno passato ed era ancora e di la da'monti c in Italia. E a di 26 di Novembre giunse in Udine; il quale dat patriarca d'Aquilea fu ricevuto graziosamente. E la giugnendo gii ambasciadori dei comune di Vinegia per profferirglisi, quegli isdegnò, e a pena gli volle vedere nè udire, tenendosi gravato dal comune di Vinegia della presa fatta per loro di Giara contro al suo onore, come contammo addietro in aitro capitolo. E entrando in Italia il detto re d'Ungheria, arrivò a Cittadella, e il signore di Padova gli mandò incontro a fargli onore, e proffersegli cinquecento cavalieri, ma però non volte entrare in Padova. E seguendo suo viaggio a di 2 di Dicembre entrò in Verona, e da messer Mastino della Scala fu ricevuto graziosamente, faccendogli grande onore; e ivi soggiornò alquanti di. E alla sua partita gli diè trecento de' suoi cavalieri della migliore gente ch'egli avesse, che gli feciono compagnia infino a Napoll. Partito il re d'Ungheria, non volle entrare in Ferrara, ma fece la via da Modena, e la giunse a di 10 di Dicembre; e da'marchesi gli fu fatto grande onore; e vennevi messer Filippino da Gonzaga de'signori di Mantova e di Reggio con centocinquanta cavalieri, e segulilo Infino a Napoli. E partito da Modena, giunse in Bologna a di 11 di Dicembre, e dal signore di Bologna fu ricevuto graziosamente e a grande onore, non lasciandogli spendere nè a lui nè a sua gente niuno danaio, nè in Bologna, nè nel suo distretto. E partitosi di Bologna andò per Romagna, e il conte che v'era per la Chiesa nol lasciò entrare nè in Imola nè in Faenza, ma ne'borghi di fuori albergò. E ii signore di Forligli audò incontro in sul contado di Bologna con dugento cavalieri e mille fanti a piè in arme, e con grande onore il ricevette in Forli, a di 13 di Dicembre, fornendogli le spese a lui e a tutta sua gente, e ivi soggiornò tre di con grande fesla e carole d'uomini e di donne; e fece cavalieri il signore di Forli e due suoi figliuoli e altri Romagnuoli, e messer Pazzino Donati nostro cittadino. E partissi di Forli, o glunse a Rimino a di 16 di Dicembre, e da messer Malatesta fu ricevulo a grande onore al modo degli altri signori, e più magnificamente, e là soggiornò alquanti di , e di là il segui il signore di Forll con trecento cavaileri di sua migliore gente infino a Napoli onorevolemente. Partito il detto re da Rimino, faccendo il cammino da Urbino, giunse in Fuligno a di 20 di Dicembre, il quale da messer Ugolino de'Trinci che n'era signore, fu ricevuto a grande onore, e soggiornovvi tre di. E ia venne a lul uno cardinale legato dei papa, e ragionò con lui di più cose delle bisogne del Regno, e ammoni il re che non facesse crudele vendetta contro a' reali divoti di santa Chiesa, e che quegli che farono colpevoli, furono solamente due, e quegli furono giustiziati, e tutti gli altri erano innocenti. Appresso i'ammoni, che contra la signoria di santa Chiesa, di cul era il Regno, non dovesse usare signoria e dominazione sanza il consentimento del papa e de'suoi cardinali, sotto pena di scomunicazione; bene che di ciò dicesse, che dai papa non aveva ispeziale mandato e commissione, ma di questo il consigliava ed ammoniva. Al quale il re rispuose saviamente e con aitre parole e franche, dicendo, che di sua venuta non s'avea a tramettere nè egli nè la Chiesa, e dove diceva che furono due, sapeva ch'elli erano dugento; e che il regno era suo per giusta successione dell'avolo, e che riavendo la signoria, come intendea d'avere coll'aiuto di Dio, alla Chiesa risponderebbe quello che dovesse fare ragionevolemente. La scomunica a torto poco curava, perocché iddio, maggiore che 'l papa, sapea la sua giusta impresa; e questo sapemmo da alcuni nostri amhascladori, con cui il legato ne parló, uomo degno dl fede. Lasceremo alquanto della materia e degli andamenti del detto re, quando o come entrò nei Regno, e de'suoi processi, che ne faremo assal tosto nuovo capitolo, e diremo innanzi d'una ricca e grande e nobile ambasceria che 'i comune di Firenze mandò ai detto ree anche ii comune di Perugia.

# CAPITOLO CVIII.

Come il comune di Firenze mandò una ricca ambasciata al re d'Ungheria.

Sentendo i Fiorentini la venuta dei re d'Ungheria, e come già era a Verona, ordinarono di mandargli una solenne ambasciata; ciò furono gl'infrascritti dieci grandi popolani, e niumo de' grandi, cioè nobili, per gelosia che i grandi non lo inforgio. Vittani T. IV.

massono in nulla cosa contra lo stato del popolo. E in questa parte l rettori, e quegli dei loro consiglio ch'ebbono a provvedere , da' savi ne furono ripresi , imperocchè diedono materia a'grandi e a'nobili di sdegnare essendo ischiusi degli onori del comune la si fatta cosa, e d'avere piultosto rlotte e discordie ciitadinesche, e al signore fare ammirare. Ma più chiaro consiglio e migliore era d'avere mandato co'detti ambasciadori aimeno tre nobili huoni uomini e confidenti ai popolo; ma quello che pare all'Impeto dei popolo, non si può riparare, con tutto che il più delle volte sia con mala riuscita. I detti ambasciadori furono questi; messer Antonio di Baldinaccio degli Adimari, tuttoché fosse de' niù grandi e nobili, per grazia e per sua virtà era fatto popolano, messer Oddo di messer Bindo degli Altoviti giudice, messer Tommaso de'Corsini giudice, messer Francesco degli Strozzi, messer Simone de' Peruzzi, messer Andrea degil Oricellal, tutti tre cavalieri popolani; Antonio di Lando degli Albizzl, Giovanni di Manno de'Medici, Gherardo di Cheie de'Bordoni, Pagolo di Boccnccio de'Vittori; questi tre ultimi si feciono fare cavalieri al detto re d'Ungheria; e ciascuno de'detti ambasciadori per ordine del comune si vestirono di scarlatto a tre guernimenti foderati di vaio. E ciascuno de'detti ambascladori menò seco chi due e chi tre compagni vestiti d'uno panno divisato moito (1) apparente. E oltre a ciò, ciascuno de'detti meno chi due e chi tre famigli vestiti d'una assisa d'una partita di due colori, e con loro due cavalieri di corte ; che furono da cento a cavallo, colle some, che non si ricorda a'nostri di che uscisse di Pirenze si ricca ambasciata e onorevole, E partironsi di Firenze a di 11 di Dicembre 1347, (2) e ginnsono il re d'Ungheria in Foril, e là gii feciono la riverenza, e da lul furono ricevutl molto graziosamente, e molto onorati da quegli signori di Romagna. E'l re volle a cautela e a magnificenza di se ch'eglino li seguissono infino a Fuligno; ma a Rimino gli spuosono l'ambasciata, la quale ambasciata e risnosta fu nella forma ch'è ritratta qui appresso per messer Tom-

<sup>(1)</sup> apparente: lo stesso che appariscente, bello, nobile, adorno, che fa bella comparsa. Questo significato della voce apparente non è ben desifrato nel Vocabolario.

<sup>(2)</sup> giunsono: reggiunsono; il verbo giugnere per reggiugnere in senso proprio non è nel Vocabolario.

maso Corsini(a), che ne fi dicitore. E poi glunti in Fuligno, pregarono il re i nostri ambasciadori che tre di loro facesse cavalieri, il quale di buona voglia fece cavalieri di sua mano i sopraddetti tre ambasciadori con grande festia; e poi il di appresso si parti di Fuligno, e andossene verso l'Aquila, e gli ambasciadori nostri si tornarono in Firenze a di 11 di Gennalo. Qui appresso serviveremo l'ambasciata isposta in Arimino per gli nostri ambasciadori al re d'Ungherla, e recitata nel cospetto del re per messer Tommaso Coriali in grammatia con modto atti e belli latini, fatti volgarizzare, per seguire il nostro stile.

# CAPITOLO CIX-

Come fu imposta l'ambasciata al re d'Ungheria a Rimino per messer Tommaso Corsini dottore di legge.

Priegoti, che gli orecchi tuol stieno aperti alla mia orazione, la quale oggi dinanzi a te farò per gli tuoi figliuoli e divoti Fiorentini. Le parole dette sono parole di Geremia profeta, le quali si descrivono nel proemio del libro suo.

- Serenissimo principe, il quale a tutti gl' Italiani , siccome
   isplendente e chiara stella gitti razzi . Il quale per la chia-
- rezza di te ogni altro lume di splendore diminuisce, siccome
- avviene alla luna e al sole in comparazione a Dlo, nel cospetto del quale la luna non risplende, le stelle non risplen-
- dono nè rifucono, e immonde sono: la presente orazione, la
- · quale con Istupore e paura parlerò per tanta presenzia di co-
- · sl grande re, futura è e di grande e alta materia , la quale
- · infino a' clell passerà l'onore e lo stato reale da ogni parte
- · riguardando, per la quale ancora dipenderà lo stato de divo-
- · ti della casa reale, la quale se sarà con soavità d'amore com-
- · presa, dolcissimi frutti partorirà, e graziosi avvenimenti ap-
- parecchieré. Questa è oraziono, per la quale i Fiorentini vegghievoli con animata divozione a progenitori tuoi egualmente
- · e a te, la tua celsitudine amantissimamente destano, accioc-
- · chè quella desta, tutte le nebbie passino via, e al tutto ven-
- · gano meno. Sieno adunque Intorno alle parole promesse le

(a, Vedi Appendice n.º 34-

· orecchie della tua maestá aperte alla mia orazione, acclocchè · per quello, si allo stato reale, come allo stato de'suoi divoti · si possa salutevolemente provvedere. La presente orazione , · acciocché quelle cose che si debbono dire chiaramente si pos-· sapo vedere, si divide in tre parti: la prima è raccomanda-· torla e offeritoria; la seconda è narratoria e supplicatoria; la · terza è confutatoria. La prima: i priori dell'arti, e gonfaionie-· re della giustizia, il popolo e'i comune di Fireuze impuoso-· no a noi, che a'pledi delia tua maestă, loro e la loro città e · tutti gli altri divoti d'Italia con reverenzia a te dovessimo · raccomandare, e que'Fiorentini siccome devotissimi, e la loro · florentissima città, siccome muro e steccato reale, con quella · divozione, con che a' tuoi progenitori, siccome a padri e be-· nefattori suoi, essere suti fatti la piuvica fama il manifesta, · a te come dignissimo capo della tua schiatta pe' nostri rap-· portamenti ti dobbiamo offerire quelle cose, che con allegro · animo rapportiamo, narriamo e supplichiamo la reale eccel-· situdine tua, la raccomandigia, e l'offerta di tanti tuol divoti · con graziosi effetti degni d'accettare. La seconda: quale Fio-· rentino, o uomo si può dire, per virtude può essere dimenti-· co della divozione e della benevolenza tra la casa reale e'tuoi · progenitori e'il comune di Firenze da lungbi tempi congiun-· ta, e con graziosi effetti e diversi avvenimenti per successio-· ne di tempo approvata? A te ancora, amatissimo principe, si · conviene di questa benevolenza de'tuoi progenitori, della no-· stra divozione, almeno per udita e per notoria fama, la quale · questo nell'universo mondo grida essere manifesto. Noi anco-· ra della circuspezione reale, e ancora del circulato de'cava-· lieri di quelia è convenevole de'lor fatti rinnovare memoria. · acciocchè non periscano per lo passato tempo quelle cose · c'hanno meritato in perpetuo avere vigore. Se adunque con · attento animo rivolgerai le cose magnifiche fatte, e' benefici · fatti dalla preciara memoria del cristianissimo principe re · Cario trisavolo tuo, or non i Fiorentini guelfi, della città di · Firenze cacciati, colla sua potenzia e con armata mano in « quella città gioriosissimamente gli rimise? Sc del secondo re · Carlo bisavolo tuo le cose fatte rivolgerai, partissi cgli dai-· l'opere del padre suo? certo no. Ma con queilo proveduto e · favorevole seguire lui seguitando, molto bene a'Fiorentini fe-· ce. Se del sapientissimo de'savi re Ituberto tuo zio, il quale

11 11 11 11

· fu specchio non corrotto di tutti i ro ( avvegnachè per go-· nerazione Ruberto, e per unztone re Ruberto fosse nomato, · per la smisurata e non udita saplenza, per tutte le generazio-· ni doverebbe essere appeliato il novello Salomone) se tu ri-· gurderal i suol fatti, partissi egli dalle vie de'suoi progenito-· ri? certo no. Quando della degnità ducale usava ad istanza · de'Fiorentini a strignere e vincere la città di Pistoia, con ri-· splendevole compagnia di cavalieri personalmente venne. Pol · venuto a dignità reale partissi egli dalle cose incominciate? o · Innumerabili beneficii a quelli Fiorentini fece, in tanto che · to caso del bisogno al suo unigenito figiluojo non perdonasse? · Che se rivolgerai le cose fatte da messer Fliippo principo di · Taranto, che se di messer Piero suo fratello grandt tuoi zil, · che se di messer Carlo figliuolo del detto principe di Taranto · consubrino tuo le cose fatte ripensi : 1 due ultimi morirono · nel piano di Montecatini vincendo i nimici : il loro sangue · battaglievolmente fu sparto, il quale sangue ancora pella ter-· ra crudelmente grida vendetta? Qual tingua di qualunquo elo-· quente tante cose potrà narrare? Certo egit è megiio sotto si-· lenzio passare, che dire più parole, con ciò sia che per silen-· zio a' dirittamento ragguardanti più e maggiori cose si deo-· no Intendere. Adunque acciocché i detti beneficii non paiano · dimenticati, la nostra Intenzione è questa ezlandio, se de fan-· ciulii infanti domandi, t figliuoli, le ricchezze, la vita e l'es-· sere riconosclamo essere proceduta da' tuoi progenitori. Ma · se addomandi quello che abbiamo fatto a questi tuoi proge-· nitori, se lecito è de'fatti beneficii raccordare, che feciono i · Fiorentini contra lo scomunicato re Manfredi? Che contra · Curradino? che contro alio imperadore Arrigo? che contra al · dannato Bavaro? a' quali t detti Florentini contastanti, per · conservare la casa reale, con gran potenza si feciono? L'altre · cose sotto silenzio passiamo , sotto il quale siienzio la reale · circuspezione eziandio più e maggiori cose comprenderà. Le · qualt sono ancora ptù vere che le sopraddette, in tanto che · noi non siamo solamente de' tuoi progenitori e di te figliuoli · d'adoztone, ma più tosto congiunti di vera natura. Adanque · gioriosissimo re, chi potra si fatta congiunzione e divozione · individua spartire? chi la potrà divellere o maculare o inr-· bare? certo niuno. Adunque per le dette cose la pregisera · nostra è questa. Reverendissima corona, noi ti preghiamo,

· che gli occhi della tua eccelsitudine a nol e a gli altri divoti · d'Italia benlgnamente converti, accioccbè sempre nel cuore · reale sia legame indissolubile di benivoglienza e d'amore, e · questo non abbandonl, ma in te per ordine di successione si · nalesi quella divozione e amore indissolubile radicata ne cuo-· rl de Florentini, a te siccome a padre e benefattore nostro · pe'nostri e delle dette comunità pregbiere ci offerlamo, com'è · detto. Terza e ultima: avvegnaddio, amatissimo principe, che · la maestà reale la circonvenzione degil emuli e le sforzate · macchinazioni a suo podere con somma provvedenza scacci . · nlentedimeno la faccia di detti invidiatori, che con tante arti · e con tanti colori adornati nol provveduti con somma ragio-· ne cauti ci rende, e ancora el strigne la maesta reale di que-· ste cose informare, e ancora più attentamente pregare, ac-· cjocchè nelle vie de'tuoi progenitori fermamente li sforzamenti di quelli emuli, siccome contagioso morbo, con sottile in-· gegno di lungi da te cacci e distrugga Per la qual cosa l'a- stuzia de'detti emuli diverrà vana e non potrà prevalere, ma · come il fieno subitamente si secchi, e l'amore nostro e degli altri della casa reale divoti crescerá e sará immutabile. Iddio · altissimo benedicenti e lodanti, sanza fine dicanti: Benedictus · qui venit in nomine Domini ec.

# CAPITOLO CX-

Risposta fatta in presenzia del re d'Ungheria a'nostri ambasciadori per lo venerabile uomo messer Giovanni cherico di Visprimiense, a cui il re la commise.

• L'ambasclata del comune di Firenze così solennemente e ordinatamente spota a messero lo re, e volentierì udita, e le cose fatte per gli snot progenitori, e la bencolenza i quales al comune di Firenze, a Fiorentiai, e a quella ciltà i progenitori soni sempre hanno avuto, e la congluntone che semper per soni progenitori, con grazioso animo ha accettato, proferendosi ancora quello sempre essere presto a osservare le vie de'suoi progenitori, e sempre seguirle ». E mentre che'i detto eletto questa risposta faceva, il re gli s'accesto all'orecchio manco, e in silenzio a lul parò, il quale e-letto incontanente disse. e il nostro signore dice, ch'egi linteria.

· de i guelfi d'Italia sempre avere per raccomandati ·. Polchè giunti fummo a Fuligno, e gulvi furono gli oporevoli ambascladori del comune di Perugia, e avuta tra noi e loro collocuzione e diliberazione, in prima con loro el appresentammo dinanzi al cospetto reale, e quelle cose in diversi sermoni spartitamente e per loro e per noi alla maestà reale furono recitate, le quali erano la effetto una medesima cosa, in comune sermone recate per lo detto messer Tommaso, dl comune concordia dell'uno comune e dell'altro furono Isposte; e oltre alle predette, lo stato e la iibertà de'detti comuni e degli altri di Toscana e di tutta Italia divoti della casa reale e de'suoi progenitori, alla celsitudine reale raccomandò. Il re udite le predette cose, tutte graziosamente accettó, e offersesi di fare tutte quelle cose che nella petizione erano plenamente enarrate, e che il comune di Firenze, e quello di Perugla, e quello di Siena, gli rlmandassono per comune due o tre di loro ambasciadori savi e discreti, i quall voleva nel Regno intorno a lui per suo consiglio; e a'detti ambasciadorl dlede grazioso congio di tor-nare a Firenze. I nostri ambascladori partiti di Fuligno, vennono a Perugia, e quivi soggiornarono alquanti di a parlamentare coi legato cardinale, e co'rettori di Perugla e con altri ambascladori de' comuni ch' erano stati al re d' Ungherla, e dello stato di Toscapa e del paese intorno in beneficio di parte guelfa e della Chiesa, per la venuta del detto re d'Ungheria e dello imperadore Carlo suo suocero, che pareva loro, che 'l detto re avesse presa troppa famigliarità co'tiranni e signori di Lombardia e di Romagna e della Marca di parte ghibellina. Il quaie legato consigliò i detti comuni, che mandassono loro ambasciadori al papa a pregarlo ch'egli si traponesse coll'imperadore Carlo, che non passasse, acclocché la parte Imperiale non crescesse collo appoggio e favore della potenza del re d'Ungherla suo genero, e che ciò piacerebbe al papa e a'cardinali, e ch'egli ne sapea bene l'oppinione sua segreta, e s'egli l'avea creato e fatto, era per contrario del dannato Bavaro, e vivendo : ma da poi ch'egii era morto, non faceva per la Chiesa che la signoria del detto Carlo, colla potenza del re d'Ungheria signoreggiando il Regno, crescesse la Italia: questo segreto sapemmo da alcuno de'nostri ambasciadori. E nota, lettore, l'assembro de'rettori di santa Chiesa, di fare e di volere disfare la signoria dello 'mperio al suo utile e beneplacilo; e questo basti per tanto,

## CAPITOLO CXI-

Come il re d'Ungheria entrò nel regno di Puglia, ed ebbe

Soggiornando in Fujigno ji re d'Ungheria due di con grande festa, e fatti cavalieri detti nostri ambasciadori, come detto avemo, e fatti cavalieri più aitri di Perugia e di Fuligno e della Marca e del Ducato, poi si parti di Fuligno a di 22 di Dicembre, e giunse aii'Aqulia ia vigilia di Natale, e la fece la festa, e vennevi all'Aquila al re ii conte di Ceiano, e ii conte di Loreto, e ii conte di san Valentino, e Napoleone d'Orso, e niù altri conti e baroni d'Abruzzi, e feciongli l'omaggio e ja fedeità: e poi si parti dall'Aquila, fatta la festa di Nataic, e andonne col conte di Celano a Castelverchio sua terra. E a di 27 di Dicembre entrò ii re in Sermona, e da'Sermonesi fu ricevuto onorevolemente come loro signore; e partito da Sermona andò a Casteilo di Sanguine, e noi a Sarno, e di ia n'audò a Bruzzano; e ivi presso a tre miglia avea due castelletta, dov'erano messer Niccola de'Caraccioli e messer Agnojo di Napoli, i quaji feciono aicnna resistenza, onde furono combattuti dalla gente del re, e per forza vinti e tutti rubatl, e poi arsi; e i detti due cavalieri napoletani presi con più aitri. E sappiendo il re che a Capova era messer Luigi e gii altri reaii con loro isforzo di gente d'arme, non si volle mettere al contasto di queila gente nel passo del fiume dei Volturno, ch' era moito grosso e profondo, e però fece la via che fece anticamente ii re Carlo vecchio per la contea d'Aiife e di Morcone, a poi arrivò a Benevento a di 11 di Gennaio: e giugnendovi ia sua gente, e quegli di Benevento per tema di non essere rubati, ch'assai danno avea sua gente di ratto fatto per cammino, e però serrarono ie porte; ma quando videro la persona del re d'Ungheria, s'assicurarono, e l'apersono. E venuto ii re a Benevento, soggiornovvi da sei di, e ia venne tutta la sua gente ch'erano stati ali'Aquila e a Tiano; e in quello paese, e con suoi Ungari e con Lombardi e Romagnuoll, ch'erano venuti ai suo servigio, si trovô in Benevento con più di seimila cavalieri e popolo infinito; e la vennono tutti i baroni dei paese a farii riverenza e omaggio. E vennevi una grande ambasceria da Napoli, e profferser-

gli la terra, come a loro signore (a). Sentendo i reali e gii aitri baroni ch'erano a Capova con messer Luigi, che ii re era a Renevento, e prosperava felicemente e sanza contasto, si nartirono con foro gente, e andaronne a Napoli, e abbandonando messer Luigi, e lasciandolo con poca compagnia, ordinarono di venire al re a farli reverenza, come s'appressasse a Napoli. Lo re si narti da Benevento a di 16 di Gennaio, e vennene a Matalona, e nelía sua partita quegli di Benevento s'armarono, e azzuffaronsi co'maiandrini che seguivano l'oste del re e rubayano dove poteano, ed ebbevi de'morti assal da una parte e dail'altra, e fu arso parte d'un borgo di Benevento. La regina Giovanna, che s'era ridotta e afforzata nel castello di Napoli, sentendo che il re veniva con tanta forza verso di Napoli, nascosamente e di notte, a di 15 di Gennaio, si parti dei castello con sua privata famiglia, e con quello tesoro che poleva trovare nel castello, che poco ve n'era rimaso, si n'era fatta mala guardia dopo la morte dei re Ruberto, e per la via di Plè di grotta si ricolse la regina in su tre galee armate di Provenza, ch'ella avea fatte stare, in concio, e fecesi porre a Nizza in Proenza, a dl 20 di Gennaio, come diremo poi assai tosto in altro capitolo. Messer Luigi sentendo come la regina s'era partita da Napoli, e ii re d'Ungberia prosperava felicemente, di notte con messer Niccola Acciaiuoli suo fidato compagno e consigllere, parendo loro male stare, e veggendosl abbandonati dagli altri reall e baroni, si partirono da Capova, e vennero a Napoli-E non trovandovi galea armata, con grande fretta e paura si ricolsono con loro fidata famiglia in su uno panfano, non potendo avere galea di cui si fidassono; e con quello, con grande pena e disagio, arrivarono a Porto Ercole in Maremma, e là scesero a di 20 di Gennaio, e vennero a Siena a di 24 di Gennaio privatamente; e poi vennero nel contado di Firenze, e ia soggiornarono alquanto, come in altro capitolo diremo più stesamente, tornando a dire de'processi del re d'Ungheria, e della morte dei duca di Durazzo e della presa degli altri reali-

(a) Vedi Appendice n.º 35.

Gio. Villani T. IV.

## CAPITOLO CXII-

Come il re d'Ungheria fece morire il duca di Durazzo, o fece pigliare gli altri reali.

Partilo il re d'Ungheria di Benevento, fece la via di Matalona, e giunse in Aversa a di 17 di Gennalo. Que' d'Aversa ebbono grande paura, perchè si diceva che'l re la farebbe distruggere, perchè v'era morto il re Andreasso suo fratello, e ascosono e sotlerrarono tutto loro tesoro e cose care; ma il re ordinò uno suo vicario chiamato Framorlale co'suol Ungarl in arme alla guardia della terra, e fare giustizia di rubalori e malandrini, ch'assai ne seguivano sua oste. E in Aversa soggiornò il re da sei dl. dimorando nel castello reale d'Aversa. E la vi vennero più di mille gentili uomini di Napoli a vedere il re, c. vennevi il conte di Fondi, nipote che fu di papa Bonifazio, di Campagna, con più di cinquecento cavalieri ai suo servigio; e più ailri baroni del paese vi vennero a farli omaggio. Vennonvi i reall, ciò furono il prenze di Taranto, nominalo Ruberto . con Filippo suo minore fratello, che messer Luigi, come abbiamo detto, s'era fuggilo di Napoil. E vennevi Carlo duca di Durazzo, e messer Lulgi e Ruberto suoi fralelli, e figliuoli che furono di messer Glanni prenze della Morea. E vennevi con loro Giovannone di Cantelmo, e Giuffredi conte di Squilla ammiraglio del Regno con molti altri baroni e cavalieri (avendo il re data loro fidanza, con pallo che non fossono stati colpevoli della morte del suo fratello), e giunti al re al castello d'Aversa . gli feclono omaggio, e tutli gli baciò in bocca, e diede loro desinare; e ciò fu a dl 24 di Gennaio. E dopo il mangiare il re fece armare tutta sua gente, ed egli medesimo s'armò, e mossesi per venire a Napoli, e'reali erano disarmati con lul, e altri baroni intorno di lui faccendogli compagnia. Come il re fu montato a cavallo . disse al duca di Durazzo : Menatemi ore fu morto Andreasso mio fratello. Il duca rispuose: Non ve ne travaaliate, ch' io non vi fui mai, credendo levarlo dall' opinione . e già temeva per li crudeli sembianti del re. Il re disse, che nure vi voleva andare: e giunti al monistero de'frali del Morrone. smontati da cavallo salirono in sulla sala, e domandando dov'era lo sporto sopra al giardino dove il re Andreasso fu gittato e

strangolato e morto, allora gll fu mostrato; di che si volse al duca di Durazzo, e dissegli: Tu fosti traditore e operatore della morte del tuo signore e mio fratello, e operasti in corte col tuo zio cardinale di Pelagorga, che a tua petizione s' indugiò e non si fece, come dovea, per lo papa la sua coronazione. Lo quale indugio fu cagione della sua morte, e con frode e con inganno ti facesti dispensare al papa di potere torre per moglie la tua cugina e sua cognata, acciocche lui morto e la reina Giovanna sua moglie, tu succedessi ad essere re; e se' stato in arme contro alla nostra potenza col traditore messer Luigi di Taranto tuo cugino, e nostro ribello e nimico, il quale ha fatto come tu, con frode e sacrilegio sposando quella adultera e malvagia femmina traditrice del suo signore e marito, e nostro fratello re Andreasso. E però conviene che tu muoia ove tu facesti morire lui. Il duca di Durazzo si voleva scusare non essendo colpevole, e domando al remisericordia. Lo re gli disse: Come ti puo' tu scusare? mostrandogli lettere col suo suggello ch'egli avea mandate a Carlo d'Artugio del trattato della morte del re Andreasso. E incontanente, come avea ordinato, il fedl nel petto, che non avea arme, uno messer Filippo ungaro, avendolo il re preso per gli capelli, e tagliogli la testa, non per ispicco ll collo affatto, ma però de'detti colpi mori di presente. E da certi Ungari, che gli erano d'intorno, fu preso il corpo e gittato da quello verone nel giardino ove fu glttato Andreasso; e comandò che non gli fusse data sepoltura sanza sua licenzia. E ciò fatto, gli altri quattro reali furono presl e messi in buona guardia di cavalleri ungari nel castello d'Aversa; e di certo si disse, e credesi, che s'egli avesse preso con loro messer Luigi e la regina Giovanna, tutti gll avrebbe fatti morire con lui E loro presi . tutti i loro cavalli e arnesi furono rubati, e simile tutti i loro ostelli di Napoli, salvo quello del prenze di Taranto, E la moglie del duca di Durazzo ch'era lo Napoli, di notte, male vestita e peggio in arnese, con due piccole fanciulle in bracclo, si fuggi nel monistero di santa Croce, e poi di là nascosamente vestita in abito di frate, ne usci con poca compagnia e arrivò a Montefiascone al legato del papa; e poi Isconosciuta se n'andò verso Francia. Tale fu la fine del duca di Durazzo, e la presura degli altri reali, e scacciamento di loro donne e di loro famiglie (a). Per molti si fece quistione, opponendo al re tradi-(a) Vedi Appendice n.º 36.

mento del suo sangue, avendogil fidati e baciati in bocca, e caritevolemente mangiato con loro, e poi fatto morire ii duca di Durazzo, e gii altri reali innocenti presi. E certi dissono che non era tradimento a tradire il traditore, se colpa v'ebbe, come gii appose. Ma per gii savi si giudicò, che quella crudeità e queilo che ne segui di male, fu dispensato e operazione di Dio, per li ialdi peccati commessi pella persona del re Andreasso, ch'era giovane e innocente, che per lo peccato dell' invidia e covidigia della signoria sua con superbia fu commesso tradimento con scellerato patricida di ioro signore, e ancora ci fu il laldo e abominevole peccato per cagione di avolterio e sacriiegio tra congiunti, come n'avemo addietro fatta menzione, che fu cagione della morte di quello innocente. E già la vendetta di Dio non passa sanza penitenzia e meriti di si enormi peccati. La presura degli aitri reali fece più per sua sicurtà che per colpa ch'eglino avessono se non d'essere in arme a Capua contro a lui e alla sua signoria. Lo re d'Ungberia in quello medesimo di, a di 24 di Gennaio, con sua gente armata ed egli medesimo armato con la barbuta in testa, con una sopravveste di sciamito porporino indosso ivi su i gigli di perle seminati, entrò in Napoli, e non voile pallio sopra capo nè altra pompa, com'era ordinato e apparecchiato per lui dai Napoletani di fare. Egii smontò a Castelmovo, e intese a riformare la terrra e il reame, faccondo puovi decreti e puove inquisizioni della morte di suo fratello, rinnovando ufici e signorie, e togijendogli a cui trovo colpevoli, e dandoli a quegli che i' aveano servito, che sarebbe lunga mena a dire. I Napoletani i più erano tristi e impauritl, si per le grasce degli ufici del Regno e i vantaggi ch'eglino aveano da' reali, e ailora furono mutati e tolto assai per la morte del duca, che, come dice Seneca, chi a uno offende molti ne minaccia. Ivi a pochi di mandò il re ai castcilo dell'Uovo per lo fancinllo che si diceva essere rimaso del re Andreasso, nominato Carlo Martello, e videlo graziosamente, c fecelo duca di Calavria. E con buona compagnia di cameriere e di balie che 'l nutricavano e governavano, in una bara cavalchereccia nobilemente, a dl 2 dl Febbraio il mandò ad Aversa, e di ia, con gii altri reali che v'erano presi, con buona guardia d'Ungari il mandò ad Ortona, e di là per marc passarono în Ischiavonia, e di la în Ungberia. Avendo assai larga prigione, con buona guardia, si riposarono con loro vergogna in Ungheria, e con poco avere, e meno da spendere. E così si muta la fortuna di questo secolo in poco tempo, quando pare essere ad altrul in maggiore stato e fermezza.

#### CAPITOLO CXIII-

Come de soldati stati al soldo del re d'Ungheria, e di quelli stati con messer Luigi di Taranto, si fece una gran compagnia per partirsi del Reono.

Riformata il re d'Ungheria la sua signoria in Napoli, e mandati i reali suoi congiunti in Ungherla, trovò che uno duca Guernieri Tedesco stato al suo soldo, e capitano di sua gente all'Aquila, il dovea tradire per danari a petizione del re Luigi di Taranto e della regina Giovanna; il quale tradimento appellò, e vollesi combattere in campo contro a uno signore tedesco che lo aveva accusato; ma il re saviamente procedette di non volere loro quistione. Ma il detto duca e gli altri soldati che l'aveano servito pago cortesemente, e fece glurare loro di non prendero soldo dalla Chiesa di Roma, ne da messer Luigi, ne da niuno suo nimico nè contrario, nè da messer Luchino Visconti da Milano, e dl non essere contra lui e suol amici, spezialmente Fiorentini , Porugini e Sanesl; e diede toro congio ch'uscissono dei paese e dei Regno con gli altri soldati, ch'erano stati al soldo di messer Lulgi di Taranto e della regina. E feciono una compagnia, onde ne fu capo il duca Guernieri, e furono intorno di tremila cavalieri, e vennonsi in Campagna nelle contrade di Terracina vivendo di ratto. Partita del Regno la detta compagnia, se n'andò il re in Puglia in pellegrinagglo a Monte santo Agnolo e a san Niccolò di Barl, e per sagire i baroni e paese di Pugila alla sua signoria, e per cessare la pestilenzia della mortalità, che già era cominciata a Napoli grandissima, innanzi che si partisse di Napoli, mandò al comune di Firenzo e a quello di Perugia e di Siena la 'nfrascritta lettera, la quale facemmo volgarizzare di verbo a verbo, ch'era in iatlno; e il messo che mandò, che venne a cavallo, fu vestito nobilemente, e donatoli cavatti e danari dal nostro comune, e dagli altri.

#### CAPITOLO CXIV.

La lettera che mandò il re d'Ungheria al comune di Firenze.

· A'nobili e potenti signori priori, e consiglio e comune di · Firenze, amici nostri carissimi e diletti, Lodovico per la Dio · grazia re d'Ungheria, di Gerusajemme, e di Cicilia imperoc-· chè, favorandoci la divina potenza e grazia, noi tegniamo li-· bero e intero tutto ii regno di Cicilia di qua dai Faro, a noi · giá lungo tempo per debito di ragione conceduto, siccome ia · evidenza del fatto a tutto il mondo fa manifesto e dichiara, · noi da alcani soldati a cavallo, e del servigio de' quali noi · al presente non abbisognamo, con soddisfazione piena e in-· tera prima a ioro fatta, facemmo dare iicenza, intra' quali il · duca Guernieri con certi suoi seguaci fu l'nno, dal quale ca-· poraie giuramento alle sante Iddio evangele ricevemmo con · lettere della sua promissione fatte alla nostra eccellenza, cho · contra alla maestà nostra, o contra alcuni diletti nostri o fe-· deli, e spezialmente e nominatamente contro a vol, ovvero alia · vostra comunità o città o distretto vostro, in niuna cospira-· zione farà lega, ovvero compagnia, per protesto, ovvero da · cagione, delia quaie nol o voi, o quaiunque altri nostri di-· letti o fedell, potessimo essere dannificati, molestati o per-· turbati in alcuno modo. Ma imperocchè niuna fede e niuna · pietade è in coioro che seguitano le battaglie, e il detto du-· ca Guernieri ha aitre volte molte pericolose cose sotto pro-· testo di compagnia, avvisato di fare, e però la dilezione e · carissima amistà vostra con chiara affezione vi rechiamo a · memoria, acciocchè con diligente cura e sollecitudine veg-· ghiate, acciocché alcuna malvagia concezione o rea affezio-· ne di quegli soldati non potesse a voi generare alcano noci-· mento. E se avvenisse, che per l'avversità de'detti soldati o · d'aitri nostri invidiatori, contro a voi o la vostra citià in ai-· cuna nocevole cosa volesse mandare furioso veleno, infino ad · ora slamo pronti con tutto ii nostro podere a voi dare ii no-· stro aiuto e consiglio opportuno , acciocche la sincerità del-· l'amore, il quale tra' genitori nostri e voi già lungo tempo, e · da noi e voi fu ed è indissolnbile, insieme con noi perseveri · e continuamente cresca, e gli rei de suoi malevoli propositi

- · e inique operazioni confusione patiscano, e pene sempiterne.
- · Data in Napoli nel nostro castello reale, a di 8 del mese di
- · Febbraio, prima Indizione ..

E nota iettore, come feilcemente e prosperamente il re d'Ungheria passò in Italia sanza alcuno contrario, ma fattogli grande onore e riverenzia, e datogli aiuto di cavalieri da tutti i signori e comuni gueifi e ghibellini, che trovò per cammino : che fu tenuta grande cosa, e quasi maraviglia, che in ottanta di che egli si parti di suo paese, e' fece la gran parte la vendetta del suo fratello Andreasso, ed ebbe a queto il regno di Pugita, per piacere di Dio, sanza contasto o battaglia; che per gli più si stimo, che se messer Luigi di Taranto e gii altri baroni e reali dei Regno ch'erano raunati a Capova, fossono stati d'accordo e messosi al contasto, mai non avea la signoria. Ma a cui Iddio vuole male per le peccata, gli toglie il podere e la concordia. E l' Ecciesiastico dice: Il regno si trasporta di gente in gente per le ingiustizie e ingiurie e contumelie e diversi inganni; e così appare manifestamente, che per giudicio d'Iddio avvenisse a' reali dei regno di Puglia, e desse prosperità ai re d'Ungheria; ch'egli si parti di sua terra, come dicemmo addietro, a di 3 di Novembre la mattina, e preso l'ascendente di sua mossa, onde fece la figura che disegnamo qui appresso, come si potrà vedere, che per gli detti segni appare chiaramente fossono tutti disposti alia sua prosperità e signoria. Il suo ascendente pare che fosse ii segno dello Scorpione a gradi nove, e io suo signore nianeta di Marte, li quale era nella decima casa, che si dice casa reale, e nella faccia di Giove e termine di Venere fortunati, e nel segno dei Leone sua triplicità, e attribuito al paese d'Italia, e con caput draconis fortunato e forte, ch' assai chiaro mostrò in parte quello che gli avvenne in sue avvenimento. L'aitre significazioni e suo fine giudichi chi è deil'arte d'astrologia maestro. Ma noti, che quando il re entrò nei Regno, ciò fu a di 24 di Dicembre, il suo pianeto Marte cominció a retrogradare; e quando entró in Napoli ed ebbe la dominazione, a di 23 di Gennajo, era retrogradato. Lasceremo di questa materia, che non è ora di necessità ai nostro trattato, ma per dare alcuno dijetto a chi della scienza s' intende il ci misi. Ancora lasceremo di procedere del re d'Ingheria, e diremo come la relna Giovanna e messer Luigi e la prenzessa di Taranto arrivarono in Procoza.

# CAPITOLO CXV.

Come messer Luigi di Taranto e la regina Giovanna arrivarono in Provenza.

Come in hrieve dicemmo addletro, quella che si facea chiamare la regina Giovanna, moglie che fa del re Andreasso, arrivò a Nizza in Provenza a di 20 di Gennaio con tre galee, e in sua compagnia messer Maruccio Caraccioli di Napoli, cui ella avea fatto conte camarlingo, e di sua compagnia colla regina si parlava d'infamia e di male e di sospetto. Come presono porto a Nizza, se n'andarono ad Achisi; e loro giunti ad Achisi, il conte d'Avellino de' signori del Balzo e il signore di Salto con altri grandi signori di Provenza furono alla detta regina, e di presente feciono pigliare Il detto messer Maruccio con sei suol compagni, e mettere nella prigione di Nuova, e la regina con cortese guardia menarono al castello Arnaldo, e nullo le potea parlare in segreto, sanza la presenza de'detti baroni di Provenza; imperocch'erano entrati in sospetto e in gelosia, ch' ella non facesse cambio della contea di Provenza a un'altra contea di Francia con messer Gianni figliuolo di messer Filippo di Valos re di Francla e suo engino, il quale in quel giorni era venuto al papa in Avignone col conte d'Armignacca, e statono in trattato col papa, onde i Provenzali se n'erano molto scandalezzati, non volendo essere sottoposti al re di Francia, e quaai volendo fare rubellazione di Provenza col Dalfino di Vienna per la detta cagione, e a petizione del re d'Ungheria; per la qual cosa il papa temendo rimando messer Gianni in Francia, o contentollo di molti danari; e dissesi che gli diede dugento migliala di fiorini d'oro e le decime di cinque anni del reame di Francia a venire a pagare in due anni, che sono grandissimo tesoro. E così dispensò il tesoro della Chiesa pel conquisto della Terra santa.

Messer Luigi di Taranto e messer Niccola Accialuoli di Firenze suo fidato compagno venuti a Siena, messer Niccola volendolo menare in Firenze (e già i' avea condotto nel nostro contado in Valdipesa), sentendosi ciò per gli priori e per gli altri rettori di Firenze, e dubitando che la sua venuta non generasse scandolo tra'cittadini e indiguazione del re d'ingheria, rileo

nendolo la Firenze, di presente mandarono loro incontro due grandi popolani per ambasciadori, dinegando ioro che non entrassono nella città, ma seguissono loro cammino; e stando con loro del continuo, acciocchè nullo altro cittadino andasse ioro a parlare; e così dimorarono in Valdipesa a'iuoghi degli Acciaiuoli per dieci di , che nullo cittadino v' andò , se non ii vescovo di Firenze, ch'era degli Acciaiuoli, che voieva andare con ioro, e andò, in corte di papa. Di questa venuta di messer Luigi ebbe grande mormorio tra'cittadini, che parto de' guelfi ch'amavano i reali, e ricordavansi de'servigi ricevuti dal prenze di Taranto suo padre, e come messer Carlo suo fraleilo rimaso morto in servigio del postro comune con messer Piero suo zlo lusieme alla sconfitta di Montecatini , l'avessono voientieri ricevuto in Firenzo e fattogli grandissimo onore. Ma l rettori, temendo di non dispiacere al re d'Ungheria, tennono il modo detto, e per gli savi fu lodato per lo migliore del comune. I detti non potendo venire in Firenze, avendo mandato a Genova a fare conducere e armare a'loro amici due galee, per la via di Voiterra n'andarono, e'l vescovo con loro, a Porto pisano; e là si ricolsono a di 11 di Febbraio nel 1347. E giunti in Provenza, sentendo lo stato della regina Giovanna, non s'ardirono di porro pè a Nizza nè a Marsilia, anzi arrivarono ad Acquamorta, e di là a Beicaro nelle terre del re di Francia, e poi contro a Vignone di ia dai Rodano, fl vescovo e messer Niccola vennono a Vignone al papa, e tanto adoperaro con lui, cho la regina Giovanna fu dilibera dei castello Arnaldo, ed entrò in Vignone con pallio sopra capo, e tutti i cardinali le vennono incontro a cavallo, ricevendola graziosamente a grande onore. E a di t5 di Marzo messer Luigi no venne al papa, e in quel di rifermò il papa il disonesto matrimonio da messer Luigi alia detta regina Giovanna (a). Ancora di questo fu il papa molto calunniato da'più cristiani che 'l seppero. E poi a di 27 di Marzo il papa diede la rosa dell'oro al detto messer Luigl, essendo in Avlgnone il re di Maiolica; e poi cavalcò per Avignone col pennone sopra capo a guisa di re, e la regina con lui; si tornarono poi di là dal Rodano, e'l papa diede loro tre cardinali a udire la quistione da loro al re d'Ungheria, ch' erano la corte suoi

(a) Vedi Appendice n.º 37. Gio. Villani T. IV.

23

ambasciadori. Lasceremo ora questa materia, e diremo d'altri signori e donne che la questi di passarono per Firenze.

### CAPITOLO CXVI-

Di certi signori e donne che passarono per Firenze.

A di 27 di Febbraio, messer Filippino da Gonzaga de'signorl di Mantova, tornando con sua gente d'arme dal re d'Ungheria, che l'avea accompagnato fino a Napoll, passò per Firenze, e fu ricevuto a grande onore, e accompagnato da rettori e da più cittadini. E di ció fu ancora grande rumore per li gueifi di Flrenze, dicendo: I nostri rettori ricevono in Firenze e fanno onore a'tiranni ghibellini che ci sono stati contro co'nostri nimici, e non vollono ricevere messer Luigi di Taranto, come n'è detto di sopra; ma pure fu preso il migliore e lodato per gli savi, e peró n'avemo fatta memoria per assempro per l'avvenire. E a dl 10 di Marzo passò per Firenze la moglie del prenze di Taranto, che si facea nominare imperadrice di Costantinopoli sanza lo 'mperlo; ed era figliuola del duca di Borbona , figliuolo che fu di Chiaramonte della casa di Francia; la quale, poichè 'i marito con gli altri reali era mandato preso in Ungheria, se n'andava in Francia. Fulle in Firenze fatto grande onore d'accompagnaria da cavalieri e da donne, e albergò in casa i Peruzzi, faccendo il comune le spese per lo cammino, andando e venendo: e due di ci dimorò. E ji comune le fece lettere al papa. pregandolo, e raccomandandogliele, che s'adoperasse col re d'Ungherla della diliberazione del suo marito e degli altri Innocentl reali. Lasceremo alquanto delle sequele occorse per l'avvenimento del re d'Ungheria, ch' assal n' avemo detto, e torneremo a dire d'altre novitadi state la Firenze e altrove in questi tempi.

### CAPITOLO CXVII-

Quando si cominciò a fondare il muro di san Gregorio in Arno, che richiude due pile del ponte Rubaconte.

In questo anno 1347 si cominció a fondare in Arno di costa a san Gregorio uno grosso muro con pali a castello, e presono due pile a capo del ponte Ruhaconte di ta dall'Arno andando diritto verso levante infino alla coscia del ponte reale, che s'ordinò di fare. E di qua dal ponte più tempo dinanzi s' era cominciato similemente uno muro, prendendo una pila e arco del detto ponte, andando Insino al castello Altafronte. Questi muri s' ordinarono per conducere Arno dentro alla città per diritto canale e accrescere terreno alla città, e spezialmente verso san Niccolò, ed era la città più forte e più bella avendo riguardo al parapetto del muro a modo di plla, sicchè l'ordine e 'l lavorlo de'detti muri fu bene provveduto, faccendosì una aggiunta, che è di necessità, cioè di fare un muro di qua dal fiume d'Arno alla coscia del nonte reale, e continuandolo verso levante lnfino alle mulina di san Saivi; allargando la bocca e l'entrata del flume d'Arno, acciocchè crescendo l'Arno, non venisse di sopra a'fossi e mura di qua dalla porta alla Croce o più oitre, come avvenne l'anno 1333 al tempo del diluvio: e sarebbe la terra più forte e più bella, e racquisterebbesi terreno, che varrebbe più che non costerebbe il muro, il quale si farà, quando quegli reggono la città piacera loro.

### CAPITOLO CXVIII-

Come i Bostoli furono cacciati d'Arezzo, e il perchè.

Nel detto anno 1347, all' uscita d' Ottobre, quegli della casa de Bostoli a rumore di popolo furono cacciati d'Arezzo per forza e tirannie che faceano a'cittadini popolani di quella città, e benché la Arezzo e'fossono capo di parte guelfa, erano Isconoscenti e ingrati, spezialmente contra il comune di Firenze; che quando erano fuori d'Arezzo con gli altri guelfi, dal nostro comune erano sostenuti a soldi a provvisioni, e fatta per loro la guerra contro a'Tarlati; e poi per lo nostro comune rimessi in Arezzo ln grande stato e signoria. Ed eglino per loro superbia peggio trattavano i nostri rettori e cittadiui che v'erano per lo comune di Firenze, del continuo puttaneggiando col comune di Perugia, per diminuire la signoria del comune di Firenze, e per meglio potere tiranneggiare la loro città. Ma a clò non guardò il nostro comune, perché erano guelfi, e fece loro rendere i beul loro, e ordinogli a'confini a loro castella e possessioni fuori d'Arezzo; ma male stettono contenti ne' termini e confini loro dall, che al continuo stavano in trattati con loro amitel d'entro. E a di 11 d'Aprile seguente, la notte, con loro amitel a cavalio e a piè vennono alla terra con iscale scalandola per entrare dentro; furono sentiti e ripinti per forza fuerl, e presi di quegli d'entro, che rispondevano loro; e di certi fu fatta giustizia, ed eglino e l loro seguaci furono condannati per traditori e ribelli.

### CAPITOLO CXIX.

Di certe novità che furono in Firenze in questi tempi.

All'uscita di Novembre, e all'entrata di Dicembre del detto anno 1347, subitamente montó il grano in Firenze, da soldi ventidue che valea lo stalo, in uno mezzo fiorino d'oro, e infino in soldi trentacinque lo stalo, onde il popolo si maravigiio, temendo e dubitando forte che non tornasse la carestia passata. E ciò avvenne, perchè la Romagna, d'onde soieva venire il grano delle circustanze del Mugello, tutto n'andava la Romagna, perchè la Vinegia era gran caro di grano, e per la generale mortalità e infermità delle terre marine, come detto avemo addietro, e per la venuta del re d'Ungheria in Pugila, il Veneziani non poteano avere tratta di grano nè di Cicilia nè di Puglia; e anche poteano male navigare; e però vi si provvidde per gli uficiall dell'abbondanza di fare guardare i passi a' confini del nostro contado e distretto verso Romagna, e di fare venire grano da Pisa e di Maremma e di Siena e d'Arezzo, onde per la buona provvisione tornò il grano in soldi ventidue e soldi venti io staio. E a di 11 di Gennaio si fece riformagione per lo comune, e ordinossi che le signorie, cioè ii podestă, entrasse al suo uficlo a caien di Gennalo e In calen di Luglio, e Il capitano del popolo la calen di Maggio e la caien di Novembre, ed entrasse l'esecutore degli ordinamenti della giustizia in calen d'Aprile e la caien d'Ottobre, com'era usato per gli tempi passati; i quall tempi s'erano rimossi per la tirannia del duca d'Atene, che gii faceva a suo beneplacito, quando signoreggiò Firenze. E ordinossi, che come fussono entrate le dette signorie, incontanente Infra quindici di appresso i priori e gii altri coiiegi ch'hanno ad eleggere le dette signorie, gli dovessono eleggere sotto certa pena, per cessare le preghiere de'rettori, e non

avere cagione di raffermarii; che fu buono e ottimo decreto, quando s'osservase. Ma il nostro difetto di mutare spesso leggi e ordini e costumi coi non istante che si metto nello riformagioni del comune, gnasta ogni buono ordine e legge, ed è mostro difetto e vizio naturale,

Che a mezzo Novembre Non giugne quel che tu d'Ottobre fili,

come disse Dante.

### CAPITOLO CXX-

Come la città di Pisa mutò stato e reggimento-

Nel detto anno 1347, reggendosi la città di Pisa sotto il governo di messer Dino e di Tinuccio della Rocca di Maremma loro distrettuali sotto titolo di loro conti, (eglino erano giovani di tempo, e morti l'ioro maggiori), i detti della Rocca con altri loro seguaci popolani l'aveano retta buono tempo a loro senno, e si chiamayano la setta de'Raspanti; ma assai bene reggeano la terra, se non che se n'erano signori liberi. L' altra setta , che non reggeva e non aveva uficio in comune, e per dispetto gii chiamavano i Bergolini , i quaii erano Gambacorti e Agliati e altri ricchi mercatanti e popolani, e de'nobili e grandi v'erano poco richiesti e peggio trattati; parendo a'detti nobili e popolani essere maie trattati e schiusi degli ufici, segretamente s'accordarono insieme, e poi co' conestabili delle masnade avendo fatte di grandi impromesse, la vigilia di Natale, a di 24 di Dicembre, levarono la città a rumore, gridando: Viva il popolo e libertà, e corsono la terra, e cacciarono I conti e I detti della Rocca e loro seguaci, sanza fare altro male nelle persone, se non di rubare e mettere fuoco nelle case di quegli della Rocca, mandando a' confini i conti e loro seguaci in diversi luoghi e paesi; e Andrea Gambacorti e suoi seguaci se ne feciono signori (a).

(a) Vedi Appendice n.º 38.

### CAPITOLO CXXI.

D'uno grande miracolo, ch' apparve in Vignone in Provenza.

Nel detto anno, a di 20 di Dicembre, la mattina levato il sole, apparve in Vignone in Provenza, ov'era la corte dei papa, sopra i palagi del detto papa, come una colonna di fuoco, e dimorovvi per ispazio d'un'ora; la quale per tutti i cortiglani fu veduta, e focesne grande marariglia, e con tutto che ciò possa essere naturalmente per li raggi del sole a modo dell'arco, hittora fu segno di futura e grande novità, che avvenne, come appresso si troverà leggendo.

### CAPITOLO CXXII-

Come i guelfi furono cacciati di Spuleto.

Nel detto anno, a di 10 di Gennalo, messer Piero di messer Cello di Spuleto, il quale n'era fuori a'confini, a petizione degli altri grandi gnelfi di Spulcto, perchè nsava contro a loro e gli altri soperchia maggioranza cittadina, il detto messer Piero con suol seguaci e amici e aiuto del canitano del Patrimonio e del duca di Spuleto venne alla terra con suo sforzo di genti a cavallo e a piedi; e datogli l'entrata d'una porta, entrò combattendo nella terra. Sentendo ciò i clttadini di Spuleto, levaronsi a rumore, e presono l'arme, onde si feciono caporali i guelli della terra medesimi, e per forza combattendo ruppono messer Piero e i suoi, e con danno di loro gll cacciarono della terra. E pochi di appresso i ghibellini della terra avendo sospetto de'guelfi, con tutto che fossono stati con loro a cacciarne messer Plero e I suoi seguaci, come ingrati e sconoscenti gli cacciarono di Spuleto; onde, tutto fosse loro fatta sconcia cosa, fu giusta vendetta e presta, perchè n'aveano cacciati i loro guelfi medesimi; e avvenne loro la parola del Vangelo: omne regnum in se divisum desolabitur. Lasceremo di questa materia per raccontare uno grande giudicio, e quasi incredibile, che a questi tempi avvenne per tremoti nella città di Pisa, di Vinegia e di Padova, ma più la Frinli e in Baviera.

### CAPITOLO CXXIII.

Di grandi tremoti che furono in Vinegia, in Padova, in Bologna, e altrove.

Nel detto anno, nel vencreli notte a di 25 di Genanio, furono diverse i grandissimi tremoli in Italia nella città di Pisa, di Bologna, di Padova, e maggiormente nella città di Vinegia, nella quale rovinarono infiniti fummalori, ovvero cammali, che ve ne avea sassi e belli, e più campanili e molte case i spersono, e tali ruinarono nelle dette città. E significavano alie dette terre danni e pestilenze, come leggendo inanazi si potrà trovare, che furono grandi segni. Ma il pericolo fu la detta notte in Friuli, in Aquilea, e in parte daità Magna, e furono si fatti e per tale modo e con danno, che dicendolo o serivendo-lo parra incredibile, ma per dire il vero e non errare nel no-stro trattato, si ci metteremo la copia della lettera che di là ne mandarono certi nostri Fiorentini mercatanti, degni di fede, il lenore della quale diremo qui appresso, seritta e data in Uditende della quale diremo qui appresso, seritta e data in Uditende della quale diremo qui appresso, seritta e data in Uditende della quale diremo qui appresso, seritta e data in Udi-

# CAPITOLO CXXIV-

Di grandi tremoti che furono in Friuli, e in Baviera, e in Chiarentana, e nella Magna e in più contrade.

Arrete udilo di diversi e pericolosi tremoti che sono stati in questi paesi, i quali hamo falto grandissimi dami. Correndo gli anni dei nostro Signore, secondo il corso della Chiesa di Roma 1338 Inditiono prima, ma secondo il nostro corso dell'annuaziazione della nostra Donna correvano gli anni 1347, a di 25 di Gennalo, il di di venerdi, e il di della couversione di san Paolo, a ora ottava e quarta appresso vespro, che vinen ore ciuque in fra ia notte, farono grandissimi tremoli, e durareno per lapazio di piò ore, i quali non si ricordano per ninno uomo vivente simili. In prima in Silici la porta di verso Prinii tutta cadde. In Chine parte del palagio di meser io patriarca cadde, o più altre case; e cadde il castelio di san Danielio in Frituli, e morironsi più nomini e femunine. Caddono due torri rituli, e morironsi più nomini e femunine. Caddono due torri rituli, e morironsi più nomini e femunine. Caddono due torri

del castello di Ragogna, e iscorsono infino al flume del Tagliamento, cost nomato, e morironyl più genti. In Gelmona la metà e plù delle case sono rovinate e cadute, e 'l campanile della maggiore chiesa tutto si fesse e aperse, e la figura di san Cristofano intagliata in pietra viva si fesse tutta per lo lungo. Per gli quali miracoli e paura, i prestatori a usura della detta terra convertiti a penitenzia, feciono bandire, che ogni persona ch'avesse loro dato merito e usura, andasse a loro per essa; e più d'otto di continuarono di renderla. In Vincione il campanile della terra si fesse per mezzo, e più case rovinarono; e il castello di Tornezzo e quello di Dorestagno e quello di Destrafitto caddono e rovinarono quasi tutti, ove mort molta gente, Il castello di Lemborgo, ch'era in montagna, si scommosse; rovinando fu trasportato per lo tremoto da dieci miglia dal luogo dove era in prima, tutto disfatto. Uno monte grandissimo, dov'era la via ch'andava al lago d'Orestagno, si fesse e partissi per mezzo con grande rovina, rompendo il detto cammino tutto. E Ragni e Vedrone, due castella, con plù di cinquanta ville, che sono sotto Il conte di Gorizia, intorno al fiume di Gleglia, sono rovinate e coperte da due monti, e quasi vi morirono tutte le genti di que'le parti, che pochi ne scamparono. Alla città di Villacco nell'entrare della Magna vi rovinarono tutte le case, se non una d'uno buono uomo, giusto e caritevole per Dio. E poi nel contado del detto Villacco e d'intorno vi subissarono più di settanta castella e ville di sopra al flume d'Otri, e per simile modo andarono sottosopra, che vi s'aperse una montagna grandissima per mezzo, e riempié tutta la valle ov'erano le dette ville e castella, e coperse bene dieci miglia dove correva il detto flume d'Otri; e uno monistero da Ristano rovinó e sommerse, e morivvi molta gente. E'l detto fiume non avendo sua uscita e corso usato, al di sopra ha fatto uno nuovo e grande lago. Nella detta città di Villacco molte maraviglie apparvono, che la grande piazza di quella si fesse a modo di croce, della quale fessura prima usel sangue e poi acqua in grande quantità. E nella chiesa di san lacopo di quella città vi si trovarono morte cinquecento persone che v'erano fuggite, sanza gli altri morti della terra, che furono più dello tre parti degli abitanti. Gli altri scamparono per divino miracolo, latini e forestieri e poveri. Per Carnia più di millecinquecento uomini femmine e fanciulli sono trovati morti per gli tremoti; e tutte le chiese e case di Carnia sono cadute, e il monistero di Oscaiecche e quello di Velchiera: quasi tutti morirono, e i rimanenti tutti shigottiti, e quasi fiori di loro senno. In Saviera la città di Trasburgo, e a Paluzia, e alla Noda e alla Croce oltramonti, la maggiore parte delle case sono cadute, e morat una grando parte della gente. E nota lettore, che le sopraddette rovine e pericoli di tremoti sono grandi segni e giudicii di Dio, e non sanza gran cagione e permessione di Dio; e sono di quelli miracoli e segni, che Gesù Cristo vangellizando predisse a' suoi discepoli, che doceano apparire alla fine dei tecolo (a).

(a) Vedi Appendice nº. 39.

FINE DELLA CRONICA.

# **ELOGIO**

# DI GIOAVIII AIFFVII

DOCUMENTI ED INDICI

# ELOGIO

### BE GEOVARDE VERBADE

Giovanni Villani nacque în Firenze di famiglia (1), che era fra le buone cittadinesche, nel secolo di Criato certamente decimoterzo, comecché di sua nascita non sia sato possibilio trovare nel giorno ne anno. Villano di Stoldo, dal cui nome Scipione Ammirato (2) crede che prendessero poi il cognome i discendenti Villani, detti anche Villani Stoldi (3), fu suo padre (4). Di hui si trova fatta menzione e nei più celebri Prioristi all'anno 1500 (3), in cui apparisca ever eggli il primo di risti all'anno 1500 (3), in cui apparisca ever eggli il primo di

(1) Coal il Masol, e nel metodo per literilars con bravità le storie di Frenze par, 35 dell'eliziones cencola di Frenze par, 355, nelle osservazioni intoriche sopra i Sigilii antichi, tono IV, Sigilio V, che è di questa famiglia. Il Verino intende di farla processir da Finele cell serivendes Fillani genus antiquam, Fenzlessu alennum Highe et historicus trairipo petriletture Evenusce. Highe et annales wich primerioral marrante; Antonio Perci, che compendò in terra rino in storia di Giu, Villani, e Il no MS. cuite in casa Tempi e cella Migliabechiana, in on expisibo tra i Casal, con'egi dice, più cari della famiglie florentine anche quello del Villani accessora, dicende.

E Falconier, Palarcioni e Villani.

(2) Nella Storia fioreotina, lib. 5 del Tom. 1. pag. 273.

(3) È da vedersi il detto sig. Manul nelle citate osservaz, Istor, sopra i Sigilli.

(4) Così nell'albero della casa Villani, pobblicato dal detto sig. Manni nel tomo IV delle dette osservaz. Istor. sopra i Sigilli, e nella prefazione del Muratori al tomo XIII dell'opera Scriptorum rerum italicarum, e nel testamento di Villano, ebe è nella Libreria Strozziaga.

(5) Nel Priorista della Riccardiana MS. Plut. Q. Ord. IV Cod. 7.; nel Priorista della Magliabech. MS. in cartapecora fatto pel comune di Fi-

sua famiglia goduto il sommo onore della Repubblica Fiorentina sedendo dei Signori, e nel suo sepolcro, che si vede appiè della porta di fianco di verso tramontana della Chiesa di S. Croce (1). In una cartapecora della Libreria Strozzlana (2) si legge il testamento fatto da Villano l'anno 1321, per rogito di Ser Bartolo Mazzatelli da Monteficalle, ove egli oltre il lasclare allo Spedale edificato da Mazzaferro dl Ranieri a Monteregal . presso la strada che conduce al borgo s. Lorenzo di Mugello, eredi universali Istituisce Il nostro Giovanni, Filippo (3), Francesco e Matteo suol figliuoli, quali tutti con uua femmina per nome Lapaccia, che fu moglie di Vanni di Bonaccorso, ebbe egli da Mona Sofia, detta allora per accorclatura e genio dl lingua Mona Fia sua moglie, la quale era figliuola di Don Ugolino da Coldaja (4). E poiché ho cominciato a parlare della famiglia Villani, mi par proprio l'accenuare, che il nostro Glovanni ebbe due mogli, e figliuoli dall'una e dall'altra. La sua prima moglie fu Mona Sobilla, detta Mona Bilia (5), di cui

rente, 55, Clais. Cod. 63,5, nel Priorita a famiglio di Pranceso Seguini MS. a pp., 155 a tergo della Liberria pirtula del ajs. Suddenson Gabbriello Ricardij, nel Priorital Cod. 333 Plut. II. Ord. 1, Cod. 1231. Plut. Ord. 2, cod. 117 Plut. VI. Ord. 4 della nedecisana Liberria, hi quali ti uniscoso il vecchio Scipione Ammirato nella Sorie Firentine, ten m. I, lib. S. pp. 273, c il Marchario nella priori, cita al tomo XIII. Surjetomen revum italicaram. È deggito questro Priorato alla diligensa del sign. Mancia e all'albero Villaise i nelle conserv. nopra i Sgilli.

- (a) Nello atipite di questa porta vi è scolpita l'arme di Villano, cho contiene il puro Grifone son lettere: Sep. Villani Stoldi et Filior. et cor. descendentium.
- (2) Questa cartapecora è segnata 773, e si legge lo spoglio fattone dal senat. Carlo Strozzi nel Cod. DDD. 1427 della stessa Libreria.
- (3) Questi fu Priore della Repubblica Fiorentina l'anno 1324, sebbene nell'Albero del sig. Manni sia detto per isbaglio nel 1328. Si possono vedere i prioristi citati di sopra.
- (4) All'Archivio generale al trova per ser Francesco di Lapo da Firenze all'anno 1337. D. Fia elim D. Ugolini de Coldaria uxor secunda Villani Stoldi.
- (5) Così nel testamento di Villano, eartapecora 773 della Strozisno, over si vede che questa moglie di Giovannoi era già morta, mentre Villano habuisse et recepiuse confessus fuit dote Domine Bille quondam uxorisipsus Johannis, e ovunque la nomina, sempre appone quoudam uxor.

non mi è riuscito trovar la schiatta, e i suoi figliuoli che unacquero da questa furono Giovanna (1), che si martità a Vanni di Giannotto dei Guldalotti, ser Bernardo Prete (2), e Francesco (3). La seconda fu donna Mona figliuola di Francesco de' Pazzi. Ella partori a Giovanni donna Arrighetta chiamata Ghetta, maritata a Domenico di Guidaccio de'Giugni, Villano (4)

- (1) È nominata nel testamento auddetto come figliuola di Giovanni, e moglie di Vanni dei Guidalotti insieme con ser Bernardo e Francesco auoi fratelli, e a tutti e tre son fatti diversi legati. Vedi l'Albero eitato del sig. Manni e le Osserv. Istor. sopra i Sigilli.
- (2) Di ser Benardo petet en 1 i, Novembre 1352 si trora aver fatto compromesso la Simone di Paggio per rogito di ser Alberto di ser Roco ed ter Gio, da Rondinaja; D. Rernardas filitus Iohannis Fillant pop. Procult, Johannes ejus pater, Mottbau fareter sus filiti detei Fillant ex parte una, Filiti detei Fillant ex parte una, Filiti detei Fillant experimenta, Filiti deti Francisco olim Fillant foster deti Johannis, Simon et Johannes filiti detil Francisco et accessi composition in D. Simones de Padios, centils Statis al la Cressi a Valenti il Canosito Marco Anteolo de'Mossi cita no rogito di ser Roberto di Talento de Ficeste, in col apparise Mesere Bernardo di Go, Villanti di Firenze, viscolo parente di Meser Gio, dei Bensi da Figline, pierano di s. Cressi a Massicoli.
- (3) Questi è nominate cel ano fratello ser Bernardo in un contratte Pranon 133, quale cisite in carteperon originale poseedat dai sig. Francesco Bernini, e citata dai sig. Manoi. Allo noilécasione donque di cat contratto di dioc che la fatta Assentiau Jonne, Philippo, Prenadi cel Mattheo Faurikus, et fil. clim Villani Stodii populi s. Procuit de Florenzia, et ser Bernardo et Francisco Fratribus Iliú dicti Johonston.
- (5) Che dona Mona Seue meglie di Gievani Villadi, e dona Arrighetta e Villan figiual di lei e di Gievani i masifeta per quelle
  che in he tresta ille gabelle del contretti sel libre F. 13 dell'amo
  156 a p. 14, Gui slauque si lerge; Dona Mona fi, q. D. Francici de Fasti, et uver q. Johannis Villani meter D. Ghette ppe, », Petri majoris Fire, recepti donationen a D. Chette filla, q. Johannis Villani
  i, et uver Donainici gundam Guidecci de Giugai pp. », Martini
  spin: Fire, canneninos presultus, et nuceritore delle Donainici viei
  jiniu D. Ghette donatricit su heredit, et hereditorio nomine in solidam
  dicti Johannis peris sui de quadoni pure debit cannid descendonis e
  majori suman florenorum extingenterum, die VIII Jonuseri 1361. E net
  marifica fire, unanecenzarum. Enab stessa p. 114, pee doppe Villaun filius clim Dona. Johannis et diete Donime Monne, et fruter cerunti dette Donime Chette recepti detta die occura Vamorii donationes a

e Matteo (1). In questi termino la lineat di Giovanni, benchè la famiglia Villani per mezzo della discendenza del fratello Matteo, scritture di storie, si conservò fino all'anno 1616, in cui si spense il di 19 Febbrajo per la morte di Lorenzo di Piero Vitlana (12). Ella però vive anora e viverà mai sempre nella memoria degli uomini, per l'eterna rinomanza che le diedere i suol tre famosi storie, l'Hippo (2), il mentovato Mat-

dicta Domina Ghetta de promissione dicti viri sui de residuo de jure debiti Cambii descendente ex dicta summa florenorum octingentorum aliorum; e nel murgine flor quatuorcentorum.

- (1) Che Mattee fosse figivolo di questa seconda moglica apparisce chis-ros, perriche non è nominato nel testamento di Villano operatato, et degi nell'amon 1377 si chiamo Mattee di Giovanni Villani nel Codice Dersansati della magnifica Libertia dei lag. Sodderano Ricardi con questi termini e 11 qual libro feei assemprare in Mattee di Gio. Villani l'amon MCCCLXXVII ». Or questi non poò enere il fratetto di Giovanni, che era gli morto di peter l'amon 1303. Vedi il premoli cella ontinossimo della Grossica di Mattee fatta da Philippo Villani suo figlianole, e Sospione a Ammirato lib. 12 pap. 523. Aggiungo, che nel etamento di Villano io ho ritrovato un'attra figlicola di Giovanni per nome Maria, ma di questa si dice che era naturale, e a la i pure Villano fu no legate.
  - (2) Vedi il sig. Manni nelle osservaz. sopra I Sigilli.
- (3) Questi è figliuolo di Matteo e nipote di Giovanni; fu giureconsulto, e pubblico professore nello studio fiorentino ove espose il poema di Dante. Di lui, oltre la continoazione della Cronica di Matteo suo padre dal 1363 al 1365 v' ha un' opera latina in due libri col titolo: De origine civitatis Florention et ejusdem famosis civibus, la quale si conserva MS, in carta Plot. 89 infer. Cod. 23, della Laurenziana, In questa così parla Filippo di Giovanni e Matteo atoriografi: Distuli quantum potui de propinguis meis vera referre, quos nec parum parce laudare possum. Suspicionis ratio in promptu est. Nemo enim de se dicentem landes quemquam feret aequo animo cum sibi augere famnm quilibet merito extimetur. Silui ob eam rem quamquam pene invitus loquar, ne cineri meorum infuriam fecisse convincerer. Saltem eum possim sola nominis relatione corum placare manes. Joannes meus patruus, Mnttheus pater conati sunt, quae temporum secum attulerunt memoratu digna vulgaribus litteris demandare. Rem sane non confecere bellissimam . Id facere ut reor ne gesta perirent his qui ingenio meliori meliora protenderent, et ut scribendi politius materiam prepararent, ea fortasse gratia fortasse recolendi, quod quantum meis fuerit, perpessi non fuerint que secula relacionibus publicis inserenda confe-

teo (1), e l'immortal Giovanni. Questi, secondo che usavano ailora I nobili cittadini, tud i professione mercante (2), e precurò alla sua famiglia il Instro maggiore, e colla sua prudenza, per cui flache visse fu riputato degno del perimi e più onorevoli incarichi della città (3), e con le stimatissime Istorie, che egli scrisse la nostro volgare con somma purità di favella, checcho no dicano irragionevolmente il Tassoni e il chiarissimo Muratori (4), e con amore incredibile di vertià, in quel che riguar-

cerini, colanti negligentia deperire. Il sig. conte Gio. M. Massucchelli pubblicò el 1757 quest'opera instolate on mietre, e l'ilinatiò con noie e prefazione a cui si cimettono gli cenditi. Veggali anche il sig. Manni nel Metodo per istudare con brevilà le storie di Firenze, e nelle Osservaz. Itor. sopra si Sigilli antichi, tomo IV. Sig. V.

(1) È paère di Filippo, e continuatore della Censica di Giovannal no finitrio dopo in morte di tai di 13/2 di 13/5. Vedi i sig. cento Hamanachelli stel luego cistio, e il sig. Munni nelle due opere sopre riferitie. Se il frastica di Giovanni, she è in Arigonea sila cert del Papa, e che gli di notivia dei tenori lastati di Giovanni XXII, ais questo Mutro, come sopotta il cento l'amerachelli nelle amontazioni alle Ville degli Umini illustri di Filippo Villani, farendo qualche concrusione noi cipitali 17 e a Del di labro undecime di Giovanni 2, il impossibili sui preri, mentre Giovanni non se nomina alcuno, e altrende non appariace che egli sibbi sivigizato.

(2) Nel principio del libro, ove non registrali gli miliali di Zecca, che si conserva MS, nella Cancelleria della Zecca in camera granducale, si legge: Johonnes Villani, et Gherardus Genillis, cives et mercetores Florentini. E nel libro delle Stinche cui riporteremo più solto: Johannes Villani Studie... mercetore cessans etc.

(3) Il Meratori nella prefazione al tomo XIII partia di Girsunal come appresso. Cettura pradacciana suno composituogno ad firizzione attava me appresso. Cettura pradacciana suno composituogno ad firizzione attava di moni immerito, dan rizito, ad reignilitare aespoita chilidatua est, riqui, bur semper segorem simul aspur honerissimum circen sere exhibiti. Il notivo Dool nel Cancelliner seconta di un Capitano che prima d'andare a un'impersa guerriera, valle surver il piasere di visitare il nostoro. Villani; dal che se ne deduce il credito grante che chibe, mestre ancora vivera. Vedil i itg. Mannia old Mendos citato di orga, cei IP. Ne, gri nella storia degli Seritiro: Fiorratini, ove cita tutti gli astoci che hanno purales con lode del Villani;

(4) Nell'opera intitolata Pensieri diversi, lib. 9', quesit. 15, prende Alessandro Tassoni a censurar Geramente, com' egli erede, il proemio Gio. Villani T. IV. 25 da almeno gii avvenimenti de'tempi suoi (1). Per tanto l'anno 1300 mise egli mano a quesi'opera dopo il suo ritorno da Roma, ov' egli fu alla grande indulgenza, o vogli digiliam dire giubblico di Papa Bonifazio VIII. In questa occasione avvendo egli ammirate le innumerabili antiber arriti di quella dominanto, e specialmente le storie de'Romani scritte per Sallustio, Lucano, Tito Livio, Valerio, Poolo Orosio e altri storiel, concept allora, com'egli dice (2), l'idea di compilar la sua Cronica sul l'orme di si cecellenti Mascsiri. Ella con tutta ragione è intito-lata Storia untressale, perciocchè, como coserva il lodato Muratori, non solamente i fatti dei Fiorentini, ma quelli comprende anorca sid quasti tutte le nazioni del mondo (3). L'amprende anorca sid quasti tutte le nazioni del mondo (3).

vid Villani, a sembra che il Marzioti nella ladata prefazione al tomo XIII. Scriptrum reum inshierum s'accordi osi stutinenti del uno paesno. Nen so quali razioni abbiano postoto muorere il Marzioti also acconsenzieri alla critica del Tassoni, no bene che le centure di questo letterato non frivole e ridicole, e che tali vempre naramo trovate do chi ha le orecchia revareze al busono e pluno volgat finentino, in cui ib pretteto di errirere il nontro Giovanni, il quale nel mederimo prormio con il caprime: e E prois federamente in narreri in quetto libro in e piano volgare, acciocche gli luid come gli alletterati ne possno riatrarre fratta e diette . Si aggiunge che per la porti della lingua e datto umpre riputato dagli Accademici della Crusta tra i primi padri della tocana stella, e il mederimo Maratori nel lugo citto coserva così, dicendo: Hune cuim Hituricum inter praecipuso ejuulem
linguae paera malta cum faunde commenzarumi.

(i) Il mentrato Muratori gli fa quota giustitia nella detta prefazione a il temo XIII Soviptorum rema inflicerum, cond ilicendo: Roma indiantime ad sociale, quae proxime illius sentene continguat, et positivi, mum ad onno quilun ille florum, accurato cere tantho, et non mediori amme evertatis Villanus res in Italia presertim gestas plerumque recenniti.

(2) Vedi il Cap. XXXVI. del lib. 8 delle Storie di Gio. Vilini dell'eficiane del 1559, over in fine il nottro natore dice: e E così emediane, i e gratia di Cristo nelli sanai soni 13co tornato io da Roma cominciai e a compilare questo libro ec. » Le conserziami poi e gli sugori sul-l'ecclinit, comete, incendj, i mondazioni e simili cone che ai trovnou parare in questi opera, son perdonabili all'eccenira ercolulità di quesi tempi, e sono opinanei d'astrolagio, che allora cara in gran ercedito.

(3) Cost nella detta prefizione: Historias ergo non Tusciae tantum, sed Europae totius scribere aggressus est.

tore Tha divisa in due parti e per ordine di tempi l' ha disposia in doisti libri. La prima parte , che dicel libri contiene , comincia dall'edificazione della Torro di Babel, e termina all'ano di nostra salote 1333. L'altra parte, che di soli due libri è è composta, prosegue dal detto anno 1333 fino all'anno 1348, che fin l'ultimo di sua vila. Siette circa due secoli occulia questa storia e la prima volta comparve alla uce in Veneria pilena di socrezioni e di abbagti (1). Pretesero i Giunti di procurarena al Pubblico un più corretto esemplare, e la fecero ristampare a Venezia con postitio in margino di Renigio Nannia ificeratino, ma con poco maggiore felicità (2), sicche l'anno 1587, si risolvettero di pubblicaria con lo stampe di Firenze, e de questa finora la miglioro di ogni altra edizine (3). Sarchbe con tutto ció desiderabile, che con l'ajuto de'molti testi a poma (4), che sono nelle Liberteria di questa

- (1) La prima edizione di Venezia è dell'anno 1537, falla per Barlolommeo Zanetti in dieci libri.
- (2) Quest'è l'edizione del s559, fatta in Venezia ad latanza dei Giunti di Firenze.
- (3) È da vederai il sig. Manni nell' opera lodata: « Metodo per istudiare co. »
- (4) I più celebri testi a penna delle storie di Giovanni Villani, cho al trovino in Firenze, sono 11 Codice in cartapecora o in fol. del Plut. II. ord. 1. nnm , 289. della Libreria del sig. Suddecano Riccardi , il quale, perchè fu del Davanzati, o detto il Codice Davanzati. Nella fine del libro X, posciachè l'XI e il XII non furono descritti, si legge: « Il qual libro feci assempraro lo Matteo di Giovanni Villani l'anuo « MDCCCLXXVII , come sta appunto «. Il Codice della Libreria Riecardiana, che porta in fronte l'arme della casa Villani, e perciò ai crede essere atato della med. Plot. Q. Ord. III. num. 2 in cartapecora ed in foglio, il chiarissimo Sig. Lami nel catalogo dei Codioi MSS. di questa Libreria lo chiama Codicem elegantissimum et perantiquum. Un altro cho contieno i primi dicoi libri della Cronica dello ateaso Villani, codice in carta ed in fol. Plut, Il. Ord. 1. num. 290. acritto nel seco-Io XIV della lodata Libreria del aig. Suddecano. Nella Magliabechiana se no trova un altro alla Class. XXV. dei MSS. cod. 122 in fol. e in earta, acritto a colonne, o in fino ai legge quanto appresso: « Qui fini-« see il trattato e l'opera fatta per Giovanni Villani, iscritta e ritratta del « loro eriginalo libro ; dl XX di Gennajo MCCCLXXXII. si compiè di « scrivero, e Il di di santo Sebastiano, amen a. Molti altri se ne trovano e nell' istessa Magliabechiana e nella Libreria di s. Maria Novella co. e sono di qualche meritu.

città, oltre tutti gii altri, bellissimi, e autorevoli, se ne tentasses una nova, come n'era stato fatto una volta il progetto (1), e e con dispiacere degli cruditi egli non fu poi esegalia colto. Il construito (2). Il nonoti Gispiacere degli cruditi egli non fu poi esegalia mentatara con che alla sua Cronica, mirió con estremo suo dolore l'amata sua palria aglitat dalle nuove fazioni del Bianchi e del Nevi, e la presente alla venuta di Carlo conte di Valois, che l'anno 1910 il di 5 di Novembre nella chiesa di s. Maria Novella presea la

Nam so come possa diro il sig. Moratori , che il codice del sig. Ab. Giò. Batt. Recessiti Patrisis Venedo sia, se nos superiore, alsonos egualo di merito si cedeli forestisi. Codi hi intendere nella lodata prefasione dopo aver fatto mille elegi al codice Recessiti Piercessia difficilia porcessitario del produce codicene hodese. difficiliata processisterese. Ol si signarato nel sudicario di codici no severa notista di questi codici, o si è inganato nel giudicaro del codice Recessiti, stato più she l'elisione di règio in 6 ece i mil-lano a norma del codice Recessati, dato più she l'elisione di règio in 6 ece i mil-lano a norma del codice Recessati, è finore la peggiore che sia alla pubblica luece.

Questa nota merita qualcho ouservatione. 1. I codici cistoria illa Rioordina a rammenta did'Alatere oggi di terumo notto lare nameresi tiprimo, nice ill cod. Drs. notto ill N.º 1532: ill ecendo, notto il N.º 1533: oli terum 1531; con toto il N.º 1533: oli terum 1531; con toto, che questo fed electher Salvini. 2. Lå dors prolando del cod. Drs. dicer nettla fine del tilb. X. ½ nostra correctione, poliche l' nature serius XI, tatta la errore dalla numeraziono de'libri di quel codice, che divido il primo libro in dare elicendo che il libro XII non fu descritio, dorrera geliquere l'XI prinche il unasano gil utilimi dan libri. 3. Frantmente, arrendo l' nature chianata l'editiono del Murateri la pegifore che sia silla pubblica luve, nol dicismo, per esser più giazti, norrein'al un tal titolo sill'editiono di Venezia del 1535, fatta per Bartolomnez Cantotti, call'altra del'cimini 1550, (Destruit, dell'illino).

(1) L'anno 1793, depo che fa pubblicats l'opera di Gioranni Villani all seia Recani in Milano, suci alle stampo una lettre assonia su la letta promo in lettre a sonia rela la dette edizione, nella quale si scopriruno le mancante e gli errori di quella, e o ne reportitare na monor sui tetti direccinii. Fa risposto con altra lettera in data di Milano l'anno 1730, e fa difesa la criticata edizione, ma con resioni poto assistated.

(2) Sono attribuite dal P. Negri nella una Storia degli Seritieri forentical al nonteo Giovanni altre opere, e specialmente la vinda il Momento, che non è un'opera a parte, ma è una porsione del lib. Il della Cronica, come si vede in molti MSS. e nel cerèbre ossibre Davannati; ele Cronicche dell'incilie città di Nopoli omi la Songi di Prassano e a' Irchica, la quali son composte per messer Joanne Villano Napoletiano, e non dal nostro Giovanni. signoria e la guardia di Firenze per calmare gl'inacerbiti spiriti deile due sette, e conservar la città in pacifico e buono stato (1). Lo che non essendo al conte riuscito, anzi nei due partiti solievatosi un maggior tumulto (2), si trovò Giovanni a veder l'anno seguente un gran numero dei migliori cittadini di parte bianca andar condannati miseramente in esitio, e tra questi li divino poeta Dante (3), e nei due anni appresso fu testimone d'infinite sciagure e pericoli a cui fu esposta per la stessa ragione questa città (4). Ma nei Settembre deli'anno 1304, o per motivo di mercatanzia, o per desio di conoscere i diversi costumi degii uomini e deile città, o forse per evitare le sventure deita discordia cittadina, se n'andò il nostro Viilani in Fiandra, e pochi giorni dopo ia segnaiata vittoria di Monsimpevero (5), che sopra i Flamminghi riportò Fii ppo fi Beilo re di Francia, fu nel campo ovo era stata la battagita, e vide tutti i corpi morti, e ancora intieri (6). Quanto

- (1) Vedi Il espo 37 del lib. 8 della Cronica di Giovanni Villani.
- (2) Vedi il capo 48 dell'istesso libro.
- (3) Pott II nostro Gisvanni facilmente conoscere il potta Dante, che nel 1939 era stato uno dei ignori della repubblica pose avanti al priorato di Vilino suo padre, ed infatti l'amo 1321, in cui parla della morte di questo gene Internota, rammenta il uno cuilio segulto in questo cocaione, el l'autorità che aveva nella repubblira, facendo un elogio deguo di questo gene presonaggio.
- (4) Vedi i espitoli 68, 69, 71, 72, del libro 8 dell'istessa Cronica.
  (5) Mona in pascuir, ou Mona in Pabula, nom latin de Mona en Peu-le, ou Mona en Pouille, village de la Flandre, au Diocese de Tournay.
  La Martinère Tom. 7 lettera M.
- (6) Econe la testimonisma del Villani mederimo nel capo y 5 del lub. Si della sua Consier e E lo seritore pono ciò per redut testimoniere, che posti di appresso fai in ad campo ove fa la battaglia e vidi tutti i corapi metti, e non latansti a. Con totto ciò il ilga, Nexariar nella preficiane al tomo XIII Scripierum serum indictirum, dice d'esere castretta a dubitare se veramente il Villani situono il trevane allera in Finadare, perronalmente vedente i lagrianeveli avanti di quella gerera, o piuttato sulle relationi di Finadare mandestegli, fonendei il racconto per inconsiderazione ritenente l'ultima parole che ad altro sutore si debbano attribui-resi debitare propete cogor, nun respue Pillanua ilma tutto debitare propete cogor, nun respue Pillanua ilma tutto debitare propeten cogor, nun respue Pillanua ilma tutto debitare profesen cogor, nun respue Pillanua ilma tutto debitare profesen cogor, nun respue Pillanua ilma vedo retire dell'esta profesen nun facileste inconse passero dell'esta dell'esta dell'esta della profese.

egli stesse lontano dalla patria, e se si trovasse in Firenze all'assedio dell'imperadore Arrigo di Lussimborgo, che nel 1312

quae ad alium scriptorem sint referenda. Sia detto con pace di si gran letterato, io non veggo alcun motivo, che possa costringere a mettere in dubbio questo testo del Villani, il quale ogni volta che asserisce nella sua istoria d'esacre stato presente a qualche fatto, e testimone di veduta, sempre è ritrovato veridico e fedele. Ma forse avrà dato fastidio al Muratori, che questo fatto non sia seguito in Toscano, o almeno in Italia, e persiò ne avrà fatta la frivola congettura esposta di sopra. E chi non sa che i Fiorentini in quel tempo erano portati, o per regione di mercatura, o per desio di apprendere, o per tentare altrove la lor fortuna, a far dei viaggi? Basta per una convincente riprova la celebre legazione a papa Bonifazio VIII, segulta appunto poco tempo avanti. Ma per torre ogni dubbin a qualuoque più fiero critico, il medesimo Villani, di questo sun viaggio, e di questa dimora in Fisndra ne dà nn'evidente dimostrazione. Al espitolo dunque 64 del medesimo libro, ove parla dei costumi di papa Bonifazio suddetto, ch' era morto il di 11 Ottobre dell'anno 1303, parra della presura in Aosgni dello stesso papa, e dice che i corrieri spediti a portarne la nuova a Filippo il Bello re di Francia, che l'aveva fatto pigliare, si fermarono in Ansiona di là dalle montagne di Briga, e ne sparsero subito in quella città la novelle, la quale ndita dal vescovo d'Ansiona, profetizzò sventure, e cattivo esitu al re di Francia, e alla achiatta di lui. Quindi soggiunge il Villani: « e questo aspemmo poco tempo appresso passando per Ansiona, da persone degne di fede che furo presenti ad udire, » Dal che se ne inferisce che il Villani, se pure anche in questo luogo non esprime in persons propria gli altrui sentimenti, poen tempo dopo, l'anno 1303, passò per Ansions, per eui erano passati i corrieri spediti al re di Francia. Or qual città è mai questa Ansiona? Ansiona detta forse prima dagli Italiani Siona, e poi per aumento datole in principio Anaione, è la celebre città vescovile di Sion, detta In latino Sedunum, situata di là dalle montagne di Briga in distanza di 40 miglia. Le montagne di Briga in latino sono chiamate Montes Sempronii, e prendono il nome da un villaggio vicino detto Sempranium in latino, e Briga in Italiano. Così M. Bruzen la Martiniere pag. 383 del tomo IX del gran Dizionario geografico e critico: Sempronius, ou comme d'autres disent, Scipionis mans. Les Latins, dit Iosias Simler, donnent ee nom à la montagne qui est apellée Briga par Marlian du nom d'un village voisin Simpler par le Vallaissans, et Sempronio par les Italiens. E il Baudrando alla lettera G così più chiaramente : Sempronius mons , Montsemprone pars Alpium penninarum 40 millia possum a Seduno in artum distat, et 24 ab Oscella in Boream versus fontes Rhodani fluvii. Dunque poeo tempo dopo l'anno 1303 il Villani passò di là dall'Alpi, e per Ansiona, ejoè per Sion, che è tra le fece gran danno ai Fiorentini, processandone e condannandone la più gran parte (1), nno è facile congetturario, perché dopo questo viaggio non si trova notiria alcuna della sua vita, finché egli non vieno ammesso ai sovrano norci della repubblica (2). L'anno adenque 1316 fu egli la prima volta dei prior i (3). E tra gli altri colleghi di questo seggio furono Pela Balducci, da cui egli fu informato dei privilegio dal re di Tanisi conceduto ai mercatanti di Firenze di poter nella città di sua residenza avere ablitazione, chiesa, e franchigia, come

città di pausagio dall'Italia in Francia, o dalla Francia in Italia. Veder, Yaltara da Steva Stanon alla carta intilicita de Montagnas de Argon, od cont remorqués les pausages de France en Italia, o per conseguenza post carera in Fundar Vanno a Steva Prancei cabbita il Sig. Muntorio via via fonce, o post vedere i funesti effetti di quella battaglia, siecome egli alitatia.

(1) La sentena dell'imperadore Arrigo esiste col protesso MS. nella Riccardiam Plut. M. Ord. 11, n. 3, e il chiarisimo si; Dott. Gio. La mi, l'ha pubbliesta nell'opera ch' è intitolata Delicine erudivorum. In que tas si veggos descritte tutte le persone sondannato sotto il lor Sesto, ma mon ve n'à elamo della famiglia Villani, conneccho fonerer guelfi, e per cialmente Giovanni, che tale apparinee in tutta la sua Croniea, indiuito, o che in quel tempo non figuravano molto, o non erano in Firenza.

(2) Nell'anno pròs 31 a Gio. di Villano di Stoldo celebre un contrat. to di compra di aleusi beni posti nel popo. di a. Maria a Buiano con Garda redova di lippo di Guido del Palagio, e Andrea di Gibinetto. Già si vede in una carisposara del sig. Francerco Bernlai, e per quanto mi riferice il sig. Manti, Gio. Villari, e Pilippo auo fratello il di 3 di Marzo 1314 fanno comprometto, in Guecio Strfain, e Niceolo Bonaccenti.

(3) Vedi i Prioriati, che bo citato di sopra al priesta di Villano, e tra gli attra specialmente il fiamoso della Megliabechia, sore a questiva no 316 si vede registrato il nome di Gio. Villani, che il di 15 Dieember entri in carie. A questi s'escorda il tettimonio di dell'antare modestimo, che nel cap. 80 del lib. 9 dice d'Alberto del Giudice, di Donato Accisicale, e di se nutere, che tutti i ter cerarmo di eguito collegio. E da notarta il o tleggio preso dal sig. co. Giornani Maria Massacchelli, che nel cannotazioni allo vite degli comini illustri di Frilipo Villani da un altro priento i Olivanni nell'ano eggenete 1317, ma questo segue dalla diversa manifera di sumerare gli nano, e lo baglio i rileva che nel collegio di quetta mono 316 dei notro Cionanti ranza Pella Baldeci, Al. berto del Giudice, e Donato Accisiuoli, come apparisee nel testo del mie ciegio.

avevano quei di Pisa (1), Mess. Pace da Certaldo , sotto ii cui nome abbiamo la storia della guerra di Semifonte, dalla quale apparisce, che Giovanni conferiva seco, è scambievoimente si comunicavano monumenti istorici (2), Alberto dei Giudice, e Donato Acciaiuoli, ai quali due unito il nostro Villani per spezial deputazione (3) di tutto ii coilegio, procuró ed ottenne ai Fiorentini, mercè d'un vago ingegnoso strattagemma, la pace coi Pisani (4). In questo medesimo anno fu ancora ufiziaje, come ailora si diceva, delia moneta, insieme con Gherardo Gentile (5), e siccome quegli che nato era per conservare ai posteri le memorie dei trapassati, avendo veduto che degli ufiziali antecessori, e dei segni per ioro usati nelle monete non era siato tenuto verun registro, ordinò, che ii cancelliere di quell'ufizio con la possibile diligenza ricercati i nomi di Intti quelli che fin dai cominciamento della zecca erano stati ufiziali, e i segni che avevano nelle monete impressi, gli registrasse esattamente in un iibro, e proseguisse poi a scrivere di mano in mano i nomi e i segni degli ufiziali avvenire (6). Sedè an-

- (1) Nel capo 35 del lib. 6 della nua Cronica Giovanni Villani ei di quaria nottisi, dicendoi e e questo supremo di treve dal detto Pela somo degno di fede, che ei trovammo con lut in compagnia atl'uficio del priorato l'anno di Cristio 316 e de è conforme al Priorista della Magliabechiana e al Priorista fedila Magliabechiana e al Priorista fedila Magliabechiana e al Priorista fatto.
- (2) Così nella atoria della guerra di Semifon, pubblicata in Firenze
- (3) Vedi Il capo 80 del lib. 9 ove dice: a e questa provvidenza fu commesso per lo conte, e per tutto l'uficio dei priori, ad Alberto del Giudice nomo di grande autoritade, e a Donato Accisiuoli, e a noi autore, che tutti e tre cravamo di quello coltrgio. »
  - (4) Dal medeslmo capo 80 del lib. 9. della storia del Villani ciò si rileva chiaramente.
  - (5) Nel libro degli Unitati della moneta seritto da Saivi Dini nottio Borr, e altora cancelliere pel comune della recea, che si conserva manoscritta nella cancelleria della secca in camera grandurale, all'anno. 1316 tervos eritto costa o Gherardia Gentilia, et Johanner Pillante, runt pro communi Florentiae, Domini, et Officiales monete suri et argenti, et lige dicti communia.
- (6) Quest'è il libro citato nella nota superlore, ordinato farsi da Giovanni e da Gherardo sopraddetti, come è chiaro dalla prefazione del medesimo, che si legge stampata insieme con questo fibro nella storia

cora dei signori nell'anno 1321 (1), e nello stesso tempo avendo i Florentini cominciato a fare le mura e le torri della porta s. Gallo a quella di s. Ambrogio della città di Firenze, egli con altri onorevoli cittadini fu deputato ufiziale sopra questo edificio (2), e in questa carica continuò molti anni appresso, finchè la città non restò tutta in giro mnrata (3). L'anno poi 1323 fu egli presente all'esito sventurato che ebbe l'esercito di Firenze contro Castruccio signore di Lucca (4), il qual mentre e'visse fu sempre nemico fierissimo e terribile di tutil i Toscani, e specialmente dei Fiorentini, onde l'anno 1328, veggendo il nostro Giovanni in gran perturbamento la sua patria per la persecuzione continua che le faceva Castruccio, si risolvé di scrivere a Parigi a maestro Dionisio del Borgo a s. Sepolero dell' ordine degli eremiti agostiniani, valente filosofo e teologo, per intendere da lui, che fama aveva di santità, quando avrebbero avuto fine queste sventure. Ricevè dall'amico devoto il Villani nell'anno stesso lettera responsiva, che portava la predizione dell'immlnente morte di Castruccio, e del termine della guerra coi Lucchesi, siccome in fatti avvenne, quando appunto egli per la terza volta godeva i'onore del priorato, e a comune consolazione mostrò la risposta a' suoi compagni priori (5). Morto Castruccio, essendosi fatti l'anno 1329

delle monete della repubblica fiorentioa del sig. Igoszio Orsioi pubblicata in Fir. 1760, e nell'osservazioni istoriche sopra i sigilli del Maeni.

(1) Questo secondo priorsto, comecchè non apparisca nella Cronica di Giovanni, si trova in tutti i Prioristi citati di sopra dai quali si rileva, che nel 15 Dicembre cominciò a risedere.

(2) Così nel capo s36 del lib. 9 ci dice l'autore con queste parole: « Ed lo trovandemi per lo comune di Firense uficiale con altri onorcvoli cittadini sopra fare edificare le dette murs ec.»

(3) Questo appariace dal cap. 25 del detto lib. 9 ore all'anno 13-4 dice, che la miara di queste murs fa presa diligentemente ad istanza di noi aotore, estemdo per lo comune uficiale sopra le mora; e in fatti impiega tutto questo espitolo, e il segente 238 in parlare dell'edificazione, e della diligotte misura di quelle.

(4) Si poò redere il esp. 24 del lib. 9 eve l'aotore parla di quests guerra, e gli altri espitoli che segueno 220 233 293 295 301 305 316 319 323 328 333 del medesimo libro, e il espo 85 e 86 del lib. 10.

(5) Tutto questo chiaramente si rileva da quello che serive Giovan-Gio. Villani T. 1V. 26 signori di Lucca alcuni Tedeschi, che da Lodovico di Baviera si erano ribellati, detti Tedeschi del Cerruglio, perché si fortificaroni ni questo luogo, posto sulla montagan di Vivinsia e di Monte Chiaro nella Valdinievole, offersero al comune di Firenra la signoria di Lucca per lo sborso di ottantamila florini d'oro.

Entrò in questo trattato con gran piacere anche il nostra Giovanni (1), e insieme con altri ricchi cittadini desiderando di far questa compra a onore e vantaggio di Firenze, progettò, che se il comune avesse loro accordato quattordicimila fiorini d'oro, eglino volontariamente avrebbero di proprio supplito al restante della somma. Ma per la discordia ed invidia che regnava uella repubblica, ebbe il displacere di dover riflutare più d'una volta questo contratto. L'anno seguente per l'arte dei mercatanti di Calimala, custodi dell'opera di s. Giovanni, fu egli ufiziale al lavorio d'alcune porte di metallo, che anche in oggi si veggono adornar quel tempio, gettate da maestri venezlani , e pulite e dorate per Andrea Pisano , siccome nel tempo medesimo per singolar deputazione sopraintese al total compimento del campanile della Badia di Firenze, fatto a spese ed istanza del cardinal Giovanni degli Orsini, che ne godeva la signoria e l'entrata (2). Fu di grande inquietudine al Villani l'anno 1331, perciocché essendo egli camarlingo del comune di Firenze sopra la costruzinne delle mura delle città in compagnia di fra Grimaldo dei Cenni, fra Alessandro Masi, amendue

ni nel esp. 87 del 11b. 10, e îl terro priorato specialmente da queste proteiç a, econe în obbi questa lettre, la mostria 'mici compagni picari, cherra allora di quello callegio ; a e tutti i Prioristi di supra citati, ai aceordano. Solo îl sig. Manni nell'outervazioni sopra i sigilli, per sibagilo, mi eredo, di stumpa, mette questo priorato nel 1344, e il medicisimo fia nell'albero della famiglia Villari, dando a Pilippo fastello di Giovanni i priorato nel 1354, quando ggili agod nel 1344, i questo priorato del 1358, quando ggili agod nel 1344, i questo priorato Giovanni e ominciò a sedere dei signori il di 15 Agosto. (1) Si rivare si del appo 146 del lib. no ore così esprime: Re di cià potemo rendere piena fede noi autore, perceché fammo di quelli, »

ot to potema renacee piena teste sou satore, perecene tummo oi queiti. »

(2) Coal nel esp. 1/28 dello stateso lib. 10. « E non attore per l'arte
de'merestanti di Calimaha, guardiani dell'opera di S. Giovanni, fui ufaciale a far fare i dette lavorio, e nel dette namo s'abb, e compiè il
composible della Budia di Firenze; e per noi fu futto fare a pergo cistanta di messa, folio degli Ornini di Roma cardinale, esc. »

dell'ordine dei Servi, e di Alamanno Torelli, fu data loro l'accusa di avere impiegato il pubblico danaro in usi propri e privati (1), onde ne soffersero processo, inquisizione, e rigoroso rendimento di conti.

Ma ebbe poi la consolazione d'esser pienamente coi suoi colleghi assoluto da ogni dolo, frode, e baratteria, per sentenza di Attendolo del Cornaressi da Imuda, giudico deputaio (2). Nell'anno seguente avendo i Fiorentini fabbricata una terra presso al loro confiu verso Bologna, per tener fia sog-

- (2) Nel medesimo archivla y'ha una cartapecora uum. 206, nella quale apparisce l'assoluzione data a questi camarlinghi dal detto giudice, la quele è rogata da ser Pietra Gueci notaio di S. Minista, e così comineia: In Cristi nomine, amen. Hec sunt condepnationes et absolutiones, et summn condepnationum et absalutionum date late, et formaliter pranuntiate per sapientem Dominum Attendolum de Carnarexis de Imola judicis, et afficialis super revidendis, et inquirendis juribus, et rationibus communis Florentie, et signate per ser Petrum Gucci de s-Miniate natarium , et nune notarium, et offitialem dicti Domini Attendoli, et comunis Florentie occasione pracessus, et inquisitionis formate in infrascriptos homines, e personas pro excessibus fraudibus, et baraeteriis, per eos comissis, et perpetratis sub anno Domini 1331. E nel corpo dell'assoluzione si leggono i nomi delle persone assolute nella maniera ebe segue; Frater Grimaldus de Cennis, et froter Alexander Masi de ordine featrum servorum Sancie Marie, Joannes Villani populi & Broculi, Alemannus Torelli, populi s. Jacobi. M'ha comunicata questa bel monumento il gentilissima P. Maestro Torzi malto pratica, e bruemerita di quell'archivio.

gezione gli Ubaldini, egli suggeri che le fosse posto il nome di Firezzuola (1). In gran pericolo vide la sua patria l'anno 1333, per le constinue dirotte pioggie, per cui il fiume Arno gonfio d'acque s'alzó fuori del suo letto, e oltre aver coperto Il Casentino, il pian d'Arezzo, e il Valdarno superiore, inondó ancora e le campagne e quasi tutta la città di Firenze, e reco un danno indicibile agli abitanti di fuori e di dentro le mura (2).

Dopo queste ed altre sciagure della nostra Firenze, e dopo la dispendiosa e infelice guerra che sostennore i Fiorentini rontro Mastino della Scala, l'anno 1314 di nuovo entrarono in trattato col detto Mastino di comprare da lui, che n'era libero signore, la città e il distretto di Lucca, e offersero di darne in prezzo dugentocinquantamila fiorini d'oro in certe determinate paghe. O per osservanza di questi patti avendo dovuto il comune di Firenze mandare a Ferrara sotto la guardia dei marchesi, amici e mediatori, cinquanta cittadini in ostaggio, tra questi vi fu Giovanni, quantunque non consentisse a questo contratto, il quale ned 19 q'Aystot di quest'anno parti di Firenze co'suoi compagni, e si trattenne duo mesi e mezzo in Ferrara, ove furono tutti ricevuti con grande como come (3).

Ma dimorando in quest'ostaggio furono sorpresi dall'infausta nuova della sconfitta che i Pisani sotto Lucca data avevano all'esercito fiorentino, sicchè entrarono in gran timore di non restar prigionieri del mentovato Mastino (4). L'anno dopo si

<sup>(1)</sup> Nel esp. 203 del lib. 10 attesta Giorsoni così. « Noi autore di quest'opera, trovandomi tra loro, dissi: io vi darò uno nome molto bello e utile »: e poco dopo: « perchè io la nominerò, e quando a voi piacesse, Firenzuola »: e poco dopo; « e così si chiamò »;

<sup>(2)</sup> Vedi i Cap. 1 2 3 4 del lib. 11, e al espo 2 nota lutte le aventure sofferte dalla nostra elità eronologicamente disposte dal 1300 fioo al 1333.

<sup>(3)</sup> Vedi il Cap. 129 del detto libro, ove coil parla: « E noi autore di quest'opers, tuttochè a noi non si confacesse, e fosse contro nostra votontà, fammo del detto collegio e numero per lo sesto di Porta S. Piero, e stemmo In Ferrara due mesi e mesto ».

<sup>(4)</sup> Nel Cap. 134 del medesimo lib. così dioc: « Quando fu la detta sconfitta, noi Gio. Villani autore di quest' opera eravamo in Ferrara stadico di mess. Mastino per lo nostro comune..... e due giorni appresso

trovà all'ingresso che fece in Firenze mess. Gualtieri duca d'Atene, eletto capitano e conservatore del popolo, e con gran rammarico fu presente in seguito a tutte le mutazioni e tumulti che per cagione di questo duca, che so i rea fatto si-guore, avvennero, e specialmente alla fiera sollevazione, in cui lo scacciarono di Firenze (1). Il nostro Giovanni non orbe men dolore delle pubbliche che delle pirvate sus catamità in questo tempo, perciocchè essendo fallità la compagnia de Bardi, e avendo tratte nel loro fallimento altre misori compagnie, et ta queste la compagnia de Bonaccorsì, della qualte era socio il Villani , come mercante fingatitivo e cessante, l'amon 3333, senza sua colpa, qual altro Cimone, fu rifenulo nelle pubbliche carceri della Stuche (2). Filanmente la mortificar pestilenza, che

avemmo la novella assai più grave ch'ella non fu, e ci avvisammo tutti esser prigiont di mess. Mastino a.

- (a) Nel cap. 1 del lib. 12 comincinado a parlare della venta del da cal'Alcare, e delle mutationi de per quella regiono, dice che firà mensione di core 1 direrce a ch'io autore che fai presente mi fa dobitre che per il nostri soccessori appens sieno credute di vero. E fa par coal como diremo appresso ». E a questo proposita vedi il cap. 2 e 1 cap. 8 55 16.
- (2) L'anno 13/5 del mere di Gennaio falli la compagnia dei Bardi, i quali erano stati i meggiori mercatoni d'Italia. Vedi i tep-3, 3 dei lib. 12, i li fine del quale cool dire Giovanoi, e Cos tatto noi oi remismo, che in parte per lo detto auso teachi a noi vatore, onde ci grava e pra, ma totto avviene per la fallibile fortuna delle cose temporali di questo misero monodo a. Dal che ae regul anche la prigionia di Giavanni, che i treva i un littoro de si conserva nell'erabivia del Monte common, cho ha per titolor. Liber Carceratorum, et Carceratorum, et carum recommondacionum ser Donnia mostrali pra ese manistra Octobrie, cae la questo libro il di 4 dei mere di Pobbraio 13/5, si trova la sua sar-cerazione, e diverse staggia che qii son fatte, e la pratta coi dice:

# Die IIII. mensis Februorii 1345.

Jonnes Villan's Staldi sostias sostessis de Ronocursis de Plorentia, que valgariter appeliotur satiesas Bandini, et Beissi de Banacursis, et antioum, mercator cessans, et figitivas, recomendatas fuit ce parte indicis collateralis Domini Postestosis quarteris S. Spiritus, et Sances Crucia al petitionem Jonnis Bescini populi S. Peri Mainris Procurotorio nomine Sindicorum creditorum dites solitatis, et satie

alquenti anni davanti (1) in varie parti avea fatta lagrimevole strage d'innumerabili viventi, essendo all'egregia città di Firenze pervenuta, tra molti illustri cittadini che rimasero colti da quella si novera Giovanni Villani, il quale e le sne storie

rum de Bouccurii tanquam mercaner estana, et figilium, et promptilatur, et condepanum arrecture estana et figilium en public catum (per bernarum percarum, în quilui condepanut fuit, et es occasione deite setmatinis et fige, es pro esteculium conominame, se pacturum conomdie, et orum que fieri, et adioquiet ideben pre dictum Johannen sultum dites neiteatis recondum froman pacturum, et conominame ipsinocordie inite per Sindicas deiteranu Creditarum ex una parte, dictum Johannen Willami, et alios state dette neiteatis ex alia, et pro finernia unei mille ex majori tumma par Johannen Durantis, et huma Giri Nutaise communia Florentie, et per er Petrum marcium Damial Diestatis, et familie. En ale marqine si legge: Recomendatus fait dictus Johannes die S-Felenzii ; poso più salte adole stesse mayine; per libras cottum pro quandam condepantism dicto facta in una parte, et per florens avet mille se majori tumma.

Îtem estagitus fuit dictas Johnnuse Fillani dicta die, ex parte dicti Judicia ad petitionem dicti Johannis Eucini Procuratoris, e procuratorio nomine predictorum Studicorum per Johannem Monnini nuntium Communis Florentie, et familie. E nel margine: per florenos mille auri ex majori tumm.

Item exagitus fuit dieux Inhonees Filland dieux die ex pares Judicii.
Causarum Collina Quarterii Sance Crucia da pritionees Simonii, et e processorii Francici Fillani, questi eta sispete di tratello del medisimo Giovanii, tonquam Mercator cettuna eta fuglitus per Joannem Mannini Mustium Communii Fiorentie. E nel margine: per florenos trizginta auri eta majori summa.

Item extagitus fuit dictus Jonnues die XX Pebruarii ex parte Offitialium Meronzie ad petitionem Dini Geri populi S. Petri Scheradii, et Kicholai Tani populi S. Simonis per Matum Junte Kuntium dicti Offitii. E nel magine: per florenos quingentos nuri ex majori summa.

(1) Quart'à l'arribile pette descritta particiamente da Giovanni Boccaccion el principio del celebre uso Decamencon, e rammedata da Matter Villani fatello, e continutore della Cronica del natro Giovanni nella parte recenda del uso promois alla Cronica niversala del vossi tempi con queste parede: « Nella quale mortalità comiderando in molitudine che allarvivire, in comparazione di coloro cheranso in vita a ltempo del generale diluvio avasi più ne morirono in questa che in quella, recondo la stimuzione di molti discretti ce. e la mortal vita terminó nell'estate dell'anno 1348 (1), e fu sepolto nella chiesa dell'Annunziata de'Padri Serviti della medesima città, ore Jacopo di Ciovanni Villani, molto tempo dopo, nel parimento della cappella di sua famiglia (2), che al presente si chiama del Crocifisso, fece porre la seguente iscrizione:

> S. JACOBI JOHANNIS MATHEL DE VILLANIS CIVIS ET MERCATORIS FLORENTINI CVIVS PATEVVS MAGNYS ET AVVS FLORENTINE VRBIS GESTA SCRIPSERVNT CONSTRUCTUM AD ECDEM IN ANNO MCCCCALY.

### Dott. Pietro Massa

(1) Così il lodato Matteo Villani nel citato preemie ci atteta z « Nella qual metalità arendo renduti l'anima a Dio P Autore della conica, nominata la Conica di Gio. Villani olitatino di Firenes, al quale per anguo e dification foi attentimente conjunto, dopo molte tono no o grandi, e più conoccimento della calamità del mondo che della prosperità di quello non gli sera dimorstrato ce. »

(a) Per relaziono del rig. Maoni chbe la famiglia Villani antiemente m'altre appella nella chiesa di a. Precolo, la quale persiocohè rimue indotata in orgi non esiste più. Ciò si poò agevolmente credere, poichè i Villani chbero sempre le case di loro abitazione in questo popolo, como si redo sopra nella carteperora dell'archito del'Padri Servilla e in

altri contratti da me oitati.

# VOCI E MODI

MANCANTI NEL VOCABOLARIO

DEGLI

# ACCADEMICI DELLA CRUSCA

ESTRATTI DALLA CRONICA

DI

# GIOVANNI VILLANI

1

Accontato: add. confidente, intrinseco. Lib. 12, cap. 31, pag. 62. Mandando sovento sue lettere in Firenze a certi suoi accontati amici. — Deriva da acconto sost. come si ha nel Vocab. ov'è riportato il suddetto esempio.

- 2

Aneouan: agguagliare, pareggiare; lo stesso che adeguara. Lib. 41, cap. 1, pag. 207. lo che vidi queste cose, per nullo numero lo potreia, nè sapret adequare, nè porreivi somma di stima. — il Vocabolorio non ha il verbo adeguare, ma si il sost. adeguazione.

٠

AFFOLTARE: neut: pass- affoliarsi, urtarsi in folia, ammassari l'un sopra 'laite. Lib. 12, esp. 67, pag. 112. Credendo rompere gl' Inghilesi, egiino medesimi s' affoliavano i' uno sopra l'altro. — Qualche antico tesio a penna, e l'edizione de ciumgio. Villani T. IV. ti del 1559 legge affoltati invece di affoltati, poco sopra in questo stesso capitolo.

4

AFFANTARE: nent. pass. porsi a fronte. Lib. 8, cap. 58, pag. 71. Useirono di Doai, e s'affrontarono incontro all'oste del re, gridando di e notte battaglia battaglia. E Lib. 7 cap. 131, pag. 459. E ricevuto per il Fiorentini allegramente il gaggio della battaglia, di concordia si schierarono, e affrontarono le due osti più ordinatamente per l'una parte e per l'altra, che mai s'affrontasse battaglia in Italia.

5

Amichissimo: lo stesso che amicissimo. Lib. 12, cap. 10, pag. 23. Fu dolce signore e amorevole, e amichissimo del nostro comune di Firenze.

5

APPARECHIARE: neut. pass. accompagnato dal secondo caso di cocas, vale provedersi. Lib. 7, cqp. 1, p. pag. 319. Siccome per lo papa e per la Chiesa fa eletto re di Cicilia e di Puglia, si s'apparecchi di cavalieri e di baroni per fornire sua Impresa, e passare in Italia.

•

APPROVARE: neut. pass. venire alia prova, all'adempimento, ad effetto, avverarsi. Lib. 9, cap. 11, pag. 153. E approvossi la risposta di messer Maffeo, la quale gli fece per l'uomo di corte.

8

ARBITRATO: ordine o magistrato degli arbitri. Lib. 8., cap. 1., pag. 5. Faccendosi la Firenzo ordine d'arbitrato în correggere gli statuti e le nostre leggi. — Nel Vocabolario è riportata questa voce, ma senza esempio.

Arrivar male: capitar male. Lib. 1. cap. 15, pag. 3t. Distrutta Trola, i Greci che si partiro dall'assedio la maggior parte arlvaro male, chi per fortuna di mare, e chi per discordia e guerre tra loro.

10

Assexting lo slesso che antire la significato di conoscere o apere, ed ha l'incremento di una siliaba a principlo per vezzo di lingua; e si usa come il verbo assapere, cioè, solamente dopo il verbo fare. Liò. 8, cap. 101, pag. 134. Questo apparecchiamento del re, o son intendimento, fu fatto segretamente assentire al papa. . . . . Il papa temendo della venuta del re con fanta forza, ec.

11

ATABE: (AUTABE) col sesto caso accompagnato dalla prep. da: difendere, liberare. Lib. 2, cap. 20, pag. 119. Perocebà non atavano gil Romani dalle ingiurie de Lombardi e de Toscani, nè 'l papa nè la Chiesa de tiranni che la perseguieno. — Dante i Inf.

> Vedi la bestla per cu'lo mi volsi; Aiutami da lei, famoso saggio.

> > 12

Avrosamente: in luogo di avventurosamente. Lib. 2, cap. 8, pag. 99. Gli diede în guardia il suo maestro i suoi cammelli, e guidare sue mercatanzie, le quali bene avrosamente avanzò.

13

Avvisione: visione. Lib. 5, cap. 4, pag. 192. La notte che la madre il generò, le venne in visione, cho di corpo le usciva una quercia.... e veramente fu avvisione di vera profezia.

E cap. 25, pag. 207. Con tutto che in avvisione avvenne al detto papa, che la chiesa di Laterano gli cadea addosso.

§ Posto avverbialm. vale anche secondo l'arriso, o l'opinione di qualcuno. Lib. 4, cap. 2, pag. 138. Per lo bosco si smarri da sua gente, e capitò, alla sua avvisione, a una fabbrica dove s'usa di fare il ferro.

14

BASCIARE: v. a. baciare. Lib. 2, cap. 13, pag. 110. E là giugnendo, le porte della città e di tutte le chiese basció, e a ciascuna chiesa offerse riccamente.

15

BlaxCs: sost. f. panno di lana bianco per uso di foderare o soppananera enbiti di niverno, o eda far camiculose, che comunemente dicesì bianchette, la qual voce pur manca nel Vocabolario. Liò. 8, cap. 79, pag. 107. E in tre settimane dopo la sconitati ebbono rifatti padiglioni e trabacche; e chi non ebbe panno lino, si le fece di buone bianche d' Ipro e di Ganto.

16

BISTEXTARE: l'emporeggiare, stare nell'incertezza armegalare. Lib. 9, cep. 300, pep. 329. Nell'oste de Fiorentini, e ancora in Firenze, chbe contasto ad andare più innanzi, o di tornare all'assedio a santa Maria a honte; e in questo bistentaro e ristettono ad Atlopascio E agonice; and 300, pag. 363. Ma poco v'approdaro di racquistare fortezza niuna, se non che arsono per forza combattendo i torpidi di Lievanto, e poi quelli di Lerice; e bistentando nel golfo della Spezia, non s'ardirono di scendere in Lunigiana. — Il Vocab. Spiega: stare in gran pran e disagio, quasi che dir volesse depriamenta stentare; ma questo senso non par che convenera nel honchi citati.

17

CIANCELLARE: dissimulare, andar con finzione, vacillar nella fede. Lib. 12, cap. 104, pag. 155. E così avvenne fra li detti. reali, che tutiora con poca fermezza cianeellavano insieme. — Il Vocab. ha cancellare. Ved. la not. 1 a pag. 155 del T. IV.

18

CIMIERA: lo stesso che cimiero, cioè, la cresta che si porta su l'elmo. Lib. 7, cap. 9, pag. 332. E mettendosi l'elmo, un'aquila d'argento ch'egli avea ivì su per cimiera, gli cadde in su l'arcione dinanzi.

19

COMPRENDERE: disegnare, o fissare i confini. Lib. 1, cap. 38, pag. 60. Cesare adunque, compreso l'edificio della città, o messovi dentro due ville... voleva quella appeliare per suo nome Cesaria.

20

CONDUCERE, o CONDURRE: prendere o tenere al soldo, o a salario, nello stesso modo che si dice ondurre una casa, un campo ec. per prendere a pigione, o in affilto ec. Lib. 6, cap. 78, pag. 297. I sopraddetti Tedeschi non erano pagati per più di tre mesi... ne moneta non aveano da più conducergii.

21

CONTENZA: contesa. Lib. 6, cap. 3, pag. 227. E cominciossi (la guerra) per cost vil cosa, come fu per la contenza d'uno piccolo cagnuolo.

22

CONTRA: addietro, ovvero dirimpetto. Lib. 10, cap. 3, pag. 8.

Ove fu il duca, e tutta sua gente, e' Fiorentini e' forestieri
contra detti.



Conso: posto avverbialm. vale per maniera di contare gli anni. Lib. 10, cap. 34, pag. 36. Gli diedono la terra a di 8 d'Ottobre, gli anni della incarnazione di Cristo 1327, al nostro corso.

#### 21

D1: segnacaso del genitivo anche del numero del più, e sta invece di dei, o degli. Lib, 1, cap. 29, pag. 51. E l'origine e cominciamento di Troianl nacque e venne da Dardano figliuolo dello re Attalante della città di Fies e.

#### 25

DIFENZA: (dal francese) difesa. Lib. 6, cap. 38, pag. 261. Subitamente assalendo la detta gente, per la notte ch'era, e subito assalto, sanza nulla difenza furono sconfitti.

#### 26

DILIVERAGIONE: deliberazione, risoluzione. Lib. 9, cap. 214 pag. 279. E mandarono a Firenze ambasciadorl per la diliveragione del cavalcare o tornare l'oste a Firenze.

### 27

DOTARE: (col terzo caso di persona) dare in dote. Lib. 2, cap. 13, pag. 111. E confermó alla Chiesa ció che suo padre le avea dotato.

## 28

EMPITO: add. impetuoso. Lib. 8, cap. 71, pag. 90. E fu sl èmpito e furioso il maladetto fuoco col conforto del vento a tramontana, che traeva forte, che ec. Epicizaio: add. dissoluto, molie, al costume degli Epicurel. Lib. 6, cap. 1, pag. 224. In tuti' i diletti corporali volle abbondare, o quasi vita epicuria tenne — Nell'Etica di Aristotele di Brunetto Latini trovasi nel aumero del più epicurii. Ediz. di Linne 1568. Vedi annot. N. 1, Tom. 1, pag. 224.

30

FERRATA: l'orma che si fa dal ferro del cavallo. Lib. 1, cap. 32, pag. 53. Fece ferrare i suol cavalli a ritroso, acciocché partendosi, le ferrate de'cavalli mostrassono che gente fosse entrata in Fiesole, e non uscita.

31

Fiaro: di tre sillabe, da fo: servigio che si presta dal vassallo feudatario. Lib. 12, cap. 39, pag. 70. Più altri cavalleri oltramoniani v'andarono per avere perdono, e chi al fidio della Chiesa.

32

FREQUENTATO: (in qualche cosa) pratico, esercitato, ovvero dedito. Lib. 3, cap. 1, pag. 126. E sono i cittadini di quella (di Firenze) frequentati in mercatanzie, e in arti.

33

GIUGNERE: In signif. di ragglugnere. Lib. 12, cap. 108, pag. 162. E parlironsi di Firenze a di ec. e giunsono il re d'Ungheria In Forli, e là gli feciono riverenza.

34

INANIMARSI CONTRO QUALCUNO: Indisporsi, adirarsi. Lib. 8, eap.
 62, pag. 77. Il papa maggiormente s' inanimò contro al re.
 §. Porsi in animo, mettersi in cuoro di fare una cosa. Lib.

8, cap. 111, pag. 139. I Lucchesi vennero a Serravalie popolo e cavalieri, inanimati di disfare Pistoia al tutto.

35

INTAMOLARE: v. a. guastare, scalfire, spaccare, far crepare. Lib. 11, agp. 1, pag. 205. E al ponte Rubaconte l'Arno valicò l'arcora dal lato, e ruppe le sponde in parte, e Intamolò in più luogora. Ved. la nota 1, Tom. III. pag. 205.

36

INVIARSI CON ALCUNO: metaf. unifor, uniformarsi, prendere a far lo stesso che un altro. Lib. 1, cap. 38, pag. 60. Altora Macrino, Albino, Gene Pompeo e Marrio, apparechiati di fornimenti e di maestri, vennero da Roma alia cittade che Cesare e dificava, e inviandosi con Cesare, si divisono l'edificare in questo modo.

37

MISELLO: lebbroso. V. Du-Fresne alla voce misellus Lib. 8, cap. 108, pag. 138. Iscusandosi per certa malattia ch' avea di venire misello.

38

Nel Genero: avv. generalmente parlando, in generale. Lib. 2, cap. 8, pag. 104. Ma nel genero la legge dell'uno califfo e dell'altro si concordavano insieme nella larghezza de' diletti carnali.

39

ORIGINE: di gen. mas. Lib. 7, cap. 1, pag. 319. Ma acciocchè più apertamente si possa sapere per queili che sono a venire, come questo Cario fu ii primo origine de're di Cicilia e di Puglia stratti della casa di Francia.

PALLOTTIEM: quel rilegno nella corda degli archi ove si accomoda la freccia, o la pallottola per tirare. Lib. 8, cep. 35, pag. 53. Ordinò che tutte quelle (\*actte) di sua gente fossono sanza cocca, o le corde de suoi archi con pallottiera, che poteano sacttare le loro, e quelle de s'aracira.

4t

PORPRESO: circuito, giro. Lib 10, cap. 102, pag. 97. Il castello era assai forte di sito ec., ma era d'uno grande giro e porpreso. Il Vocabol. legge propreso.

49

PRENDERSI DI ALCUNO: innamorarsi. Lib. 7, cap. 39, pag. 369.
Adoardo veggendola, si prese di lei.

43

PROVEDENSI DI ALCUAL COSA: prevedere, antivedere. Lib. 12, cap. 102, pag. 151. E avendo non con buona provedenza dato comiato agli Arabi che l'avieno rimesso in signoria, e non provedendosi della guerra del fratello, il re Amare venne a Tunisi con duemila cavallera.

44

Resinio: luogo ove risedere. Lib. 1, cap. 56, pag. 76. E quelli rimasi in riposo nel detto luogo, vi si cominciarono ad abitare, e fecionvi due residii a modo di castella.

45

RETARE: redare, ereditare. Lib. 2, cap. 8, pag. 102. E fece legge, che quale ancella, cioè serva, ingrossasse di saracino, fosse libera; e così retasse il suo figliuolo come quello della moglie.

Gio. Villani T. IV.

Risposto: lo stesso che risposta. Lib. 1, cap. 9, pag. 27. Dal quale idolo ebbono risposto, o per commissione divina, o per artificio diabolico, che Dardano dovesse andare ec.

47

RIMESTIRE: mescolare, confondere due cose in una, quasi rinacstare. Lib. 6, cap. 82, pag. 305. E questi due proverbi rimesti in uno.

48

RUDO, O RUDE, O RUDDO: metaf. barbaro, crudele. Lib. 6, cap. 73, pag. 292. E sotto l'ombra d'una rudda e scellerata giustizia fece molti mali.

49

Salvo: per eccezione. Lib. 10, cap. 2, pag. 7. Volevano dare la signoria libera al duca, e sanza termine, e niuno salvo.

50

SCOMINABE: per sgominare, scompigliare, disordinare, metter sosopra. Lib. 6, cap. 33, pag. 253. Si fece a' detti cominciare dissensione e battaglia cittadina in Firenze, onde la città si cominció a scominare, e a partirsi i nobili e tutto il popolo

51

SCREFIGS strepilo, sussurro, discordia. Lib. 12, cap. 50, pag. 86.
Lasceremo alquanto de'fatti di Firenze, e racconteremo d'uno
serepio, e scellerato peccalo e tradimento commesso ce.
Ma per avventura dee leggersi serezio. Ved. la nota N.º 1,
70m. IV, pag. 86.

11 11 11 11

SEGRETALE: persona fidata cui si fidano i segreti. Lib. 11, cap. 70, pag. 296. E di ciò era caporale Marcello de' conti da Panigo, segretale e parente del detto capitano.

53

SOFFISTICA: per soffisteria, o soffisticheria. Lib. 11, cap. 74, pag. 302. Tutlodt cercavano cavillazioni in Pisa contro a postri mercatanti, per abbattere la nostra franchigia per indirette soffistiche.

54

SOSPEZIONOSO per sospetto: add. persona o cosa di cui vê inogo a sospettaro. Lib. 11. cap. 19, pap. 236. E. ció fece, secondo st disse, piò per infestamento del cardinale dal Poggetto suo nipote, e degli altri suoi parenti, acciocché non morisse con quella sospezionoss fama. Il 7. dell' Esp. Pat. cc. cho fu del Redi, a pag. 123, e 125 legge sospeccionoso

55

SPENDERE: (col terzo caso di persona) donar largamente. Lib. 2, cap. 19, pag. 118. Questi venne a Roma, e per podere di sua moneta che spese a'possenti Romani, e a papa Giovanni ottavo, si fece coronare imperadore.

56

Spensania: spesa. Lib. 1, cap. 56, pag. 77. La detta donna gii fece grande onore, e non gil lasció pagare nulla spensaria. E Lib. 9, cap. 81, pag. 199. Essendo in grazia del re Carlo, a sua spensaria il fece studiare.

SPROVVEDUTO: colui che non prevede, inconsapevole. Lib. 1, cap. 34, pag. 56. l Flesolani sprovveduti dell'aguato, veggendosi subitamente assaliti per Florino.

58

Toastow, e forzione: sforsione, o per estorsione violenta e sforzata eszione. Lib. 6, e.g. 29, pag. 26. Loulli della casa degli Uberti e tutti gli altri nobili ghibellini tiranneggiavano il popolo di gravi torsioni e forze e ingiurie. E egp. 21, pag. 27.1. I quali (esceosedi e badir) on lacsicara a quelli che degnamente erano eletti per lo papa tenere nè coltivare, faccendo forze e forzioni alle sacre persone.

50

TRACCURATO, o tracurato: trascurato, spensierato, inconsiderato. Lib. 6, cap. 77, pag. 299. Ma per lo popolo superbo e traccurato si vinse il peggiore.

60

TROMBARE: neul. mandar suono di fromba, ovvero, il suonare della fromba. Lib. 5, cap. 29, pag. 209. Per maestrevole artificio sopra i monti ordino trombe grandissime si dificate, che ad ogni vento trombavano con grande suono.

61

TETERIA, lo stesso che tutoria: tutela. Lib. 7, cap. 149, pag. 476. Il detto suo padre il lasciò alla guardia e tuteria del popolo e comune di Firenze.

62

Unenoso: lo stesso che ubertaso: abbondante, fecondo, fertile. Lib. 9, cap. 47, pag. 174. E fu quell'anno il più largo, o uberoso di tutte vittuaglie, che fosse trent' anni addietro.

## ATTERTIMENTO

#### DI IGNAZIO MOUTIER

Il dono che noi facciamo al pubblico d'una raccolta di buoni documenti Istorici del secolo decimoquarto, nella presente nostra edizione, tende a dimostrare ad esso in qualche modo la nostra gratitudine, avendo saputo incoraggire le nostre fatiche, e forse compatita la nostra insufficienza. Non ci eravamo astretti col nostro manifesto a dare alla luce questi documenti , ma giacchè il tempo e le nostre ricerche ci hanno particolarmente favoriti, abbiam voluto ornare questa ristampa di Giovanni Villani dei presenti documenti istorici, per maggiormente dimostrare il nostro buon volere, con la mira di giovare all'istoria e all'incremento di nastra lingua. I documenti che ani crediamo inediti sono due: un'epistola di Dante Alighieri agl'Italiani, e una del re Presto Giovanni all'imperadore Federigo di Roma: queste due epistole meritano tutta l'attenzinne d'un lettoro istruito. L'ultima particolarmente pensiamo che debba essere di molto interesse a qualunque lettore, e a colui che legge per istruirsi, e a quello che legge per passatempo. Prescindendo dalla sostanza della lettera, e dalle favole in essa narrate, vi si leggono delle voci bellissime, e dei modi di dire assolutamente classici, che fanno nascere Il desiderio di conoscerne il traduttore, dovenda esser probabilmente una versione dal latino, e forse azzardiamo dire dall'arabo. La venuta in Italia dell' imperatore Arrigo di Lusimborgo fu un avvenimento di tanta importanza per quella penisola, che sarà letta con piacere l'epistola che noi riportiamo dall' Alighieri indirizzata a quell'imperatore, eccitandolo vivamente alla conquista d'Italia

Benchè tante volte, e in più luoghl e tempi prodotta, siam riusciti a migliorarne la lezione coll'aiuto de' testi a penna. Federigo secondo fu de' più ostinati persecutori della Chiesa di Roma, ed 11 postro Giovanni Viliani moito si diffonde a parlar delle discordie e guerre fra esso e Gregorio nono; un' epistola indirizzata da questo pontefice a Federigo ne'primi tempi delle loro discordie non può che molto influire su l'interesse di queste storie, adattata ancora a far conoscere la politica di quei tempi . tanto variati dai nostri. Fu pubblicata quest' epistola dai diligentissimo Giovanni Laml, e noi col confronto d'un buon manoscritto n'abbiamo migliorata la lezione. Segue un' epistola di Morbasciano signor de' Turchi a papa Ciemente sesto, in cui si lamenta a ragione ch' egli abbla suscitato contro di lui tanti cristiani crociati per abbattere i suoi Turchi e ii loro dominio senza plausibile ragione, anzi si protesta amicissimo di tutti i cristiani, ed aggiugne, che secondo la legge cristiana non si può costringer nessuno a riconoscere quella legge. Fu pubblicata quest'epistola interessante nella raccolta delle prose antiche del Doni, ma noi n'abbiamo affatto migliorata la lezione col soccorso d'un buon manoscritto. Le novità politiche accadute in Roma nel decimoquarto secolo per opera dell'intraprendente Cola di Rienzo sono di tanta importanza per la storia . che pensiamo debbano incontrare il genio de'nostri lettori i tre documenti che noi riportiamo, e sono altrettante orazioni dette nel consiglio di Firenze da ambasciatori dei Rienzo. A chi ha l'orecchio assuefatto alla moderna maniera di scrivere , queste orazioni non piaceranno, e noi altronde non le diamo per buoni modelli, ma coloro che non saranno totalmente digiuni del bello e del buono degli antichi classici nostri non si pentiranno al certo d'averle lette.

## EPISTOLA

.

### DARTE A TUTTE GLE ETABLAND

NELLA VENUTA

DELL"

### IMPERADORE ARRIGO

In un codice riccardiano, cartaceo in foglio, che contiene diverse materie, abbiamo trovato la presente epistola del celebre nostro poeta Dante Alighieri; esso trovasi sotto il numero 1304. Ci rincresce peraltro dovero avvertire che la copia da cui l'abbiam tratta è molto scorretta e piena d'inesattezze, e forse ancora in qualche luogo mancante, ma noi confessiamo di pulblicarla tale quale si legge nell'antico manoscritto, per non defraudare i lettori che amano a ragione di leggero nella loro integrità le cose classiche de'nostri padri della lingua. Se le nostre ricerche fossero state tanto felici da farel scuoprire qualche altro esemplare manoscritto di quest'epistola, allora ci saremmo giovati delle migliori varlanti, ma inutili sono state per ora le nostre Indagini. Dirà alcuno, perchè dunque dare alia luce un' epistola di Dante, forse inedita, in una forma si scorretta e malconcia? Ma noi risponderemo, che abbiamo adesso assicurata l'esistenza di questo documento importante, sia più o meno corretto, poichè son tanti i casl variabili della fortuna che poteva facilmente smarrirsi l'unica copia manoscritta che esisteva; e forse col tempo riescirà a qualche industre studioso trovarne altro esemplare manoscritto, e allora si potra nubblicare ln miglior forma. Noi non asseriamo che questa epistola sla inedita, solamente diciamo che non è a nostra notizia che siasi mai pubblicata. Alcano può muover dubbio sopra la sua autenticità, molio più che non si conosce che l'Alighieri servicese un' epistola agi' Italiani nella venuta dell' imperatore Arrigo, ma rilevasi dall'autorità di Giovanni Villani, libro IX cap. 136, chiggii serises un'epistola a'radinali italiani, è cercio però che lo sille di questa lettera non si disensta da quello dell'epistola indirizzata dal medesimo Dante all'imperatore Arrigo, che noi riportiamo dopo questa, percibi ognum possa da se sitesso giudicarne a piacere. Resta ancora a conoscere se possa essere una traduzione dal latino, come si vanole che lo sia l'altra epistola ad Arrigo di Luzimborgo; nol per altro non ci sapremmo indurer che difficilmento a crederla una versione.

· A tutti e ciascuni re d'Italia, e a'senatori di Roma, a'duchi, · e marchesi, conti, e a tutti i popoli, l'umile Italiano Dante Alighleri di Firenze, e confinato non meritevolmente, priega · pace. · Ecco ora il tempo accettabile nel quale surgono i segni · di consolazione e di pace. In verità il nuovo di comincia a · spandere la sua luce, mostrando da oriente l'aurora ch'assot-· tiglia le tenebre della lunga miseria, e'l cielo risplendo · ne'suoi labii, e contra quella chiarezza conforta gli augurii · dello genti. Noi vedremo l'aspettata allegrezza, e quali lun-· gamente dimorammo al diserto, imperocché 'l pacifico sole · si leverà, e la giustizia, la quale era senza luce, al termine · della retrogradazione, impigrita, rinverdirà incontanente che · apparirà lo spiendore. Quelli che hanno fame , e che bere · desiderano , si sazieranno nel lume de' snni raggi ; e coloro · che amano le iniquità e' fiano confusi dalla faccia di colui che riluce, Certamente il leone del tribo di Giuda apre li · misericordiosl orecchi, avendo pietà de' mugghi dell' univer-· sale carcere, il quale ha suscitato un altro Moisè, che libera · i popoll suol de'gravamenti degli Egizi, menandogli a terra, · Il cul frutto è latte e mele. Allegrati oggimai, Italia, di cui · si dee avere misericordia, la quale per tutto il mondo par-· ral esser invidiata, ed eziandio da' saracini, perclocchè 'i · tuo sposo, che è letizia del secolo e gloria della tua plebe, · il pietosissimo Arrigo, chiaro accrescitore e Cesare, allo tue · nozze di venire s'affretta. Ascinga, o bellissima, le tue la-· grime, e gll undamenti della tristizia disfa', imperocch'egil é · presso colul che ti libererà della carcere de'malvagl, il qua-· le percotendo l perpetratori delle fellonie, gli dannerà nel · taglio della spada, e la vigna sua allogherà agli altri lavo-· ratori, I quali renderanno il frutto della glustizia nel tempo · che si miete. Ma non avrà egli misericordia d' alcuno? Anzi · a tutti quelli perdonerà che misericordia chiederanno, per-· cioccb'egil è Cesare, e la sua pietade scende dalla fonte della · pletade, il giudicio del quale ogni crudelezza avrà in odio, · e toccando sempre di qua dal mezzo, oltre alla meta meri-· tando si ferma. Or dunque inchinerallo frodolentemente alcu-· no malvagio uomo? ovvero egll dolce e plano apparecchierà · beveraggi per superstiziosi? No, imperocchè egli è accresci-· tore: e se egli Augusto non vendicherà i peccati de' ricadu-· tl, e Insino In Tessaglia persegulterà, per Tessaglia seguiral-· lo infinale dilezione. O sangue de' Longobardi, pon giuso la · sostenuta crudeltà , e se alcuna cosa del seme de' Troianl e · de' Latini avanza , da' luogo a lui , acciocche quando l' alta · aquila discendendo a modo di folgore sarà presente, ella · veggia l suoi scacclati aquilinl, e veggia ll luogo della sua · propria schlatta occupato da giovanl corbl. Fate dunque ar-· ditamente, nazione di Scandinavia, sicché vol godiate la · presenza, in quanto appartiene a vol, di colui il cui avveni-· mento è meritevole. Non vi sottragga la ingannatrice cupidi-· tade secondo 'l costume delle sirene, ne non so per qual · dolza mortificando la vigilla della ragione. Occupate dunque · le facce vostre la confessione di suggeziono di lui, e nel sal-· tero della penitenzia cantate, considerando che chi resiste · alla podestate resiste all'ordinamento d'Iddio, e chi al divino · ordinamento repugna a volontade, è eguale allo Impotente che · recalcitra: è duro contro allo stimolo calcitrare. Ma voi l qua-· li soppressi piangete, sollevate l'animo, imperciocche presso · è la vostra salute, e pigliate rastrello di buona umilità, e pur-· gate il campo della vostra mente dalle incomposte zolle del-· l'orrida animosità, acclocchè la celestial brina sopra alla se-· mente anzi il gittamento venendo, indarno dell'altissimo · caggia, nè torni addletro la grazia di Dio da vol, siccome · la cotidiana rosata d'In su la pietra, ma come valle feconda · concepete e producete verdl germini, io dico verdl, frutti-

Gio. Villani T. IV.

226 · ferl di vera pace, per la qual verdezza florendo la vostra · terra, il nuovo lavoratore de'Romanl di suo consiglio i buol · all' arato più desiderosamente e più confidevolmente congiu-· gnerà. Perdonate oggimai, o carissiml, che con meco ave-· te Ingiuria sofferta, acciocchè 'l celeste pastore vol mandria · del suo ovile cognosca, al quale se la provvisione temporale da Dio è conceduta a accora acclocché la sua bontá spanda · l'odore dal quale siccome da un punto si hifforca la podesti · dl Piero, e discesa desiderosamente la sua famiglia corregge. · ma a se plù volonterosamente misericordia tribuisce. Adun-· que se vecchia colpa non nuoce, la quale spesse volte come · serpente si storce, e in se medesima si travoglie, guinci no-· tete vedere, e all'uno e all'altro pare a clascupo essere ap-· parecchiato, e di sperata letizia già le primizie assaggiar po-· tete. Vegghiate adunque tutti, e levatevi contro al vostro re-· o abitatori d'Italia, non solamente serbati a lul a ubbidien-· za, ma come liberi al reggimento; nè solamente vi conforto · acclocché voi vl levlate incontro, ma altrest che il suo aspet-· to abbiate in reverenza. Voi che beete pelie sue fonte e per · li suol mari navigate, e che calcate le reni dell' Isole e le · sommità dell' Alpi che sono sue, e ciascune cose pubbliche · godete, e le cose private, non altrimenti che col legame · della sua legge possedete, non vogllate siccome ignari ingap-· nare voi stessi, siccome sognando ne'vostri corl, e dicendo : · Signore, noi abbiamo l'arco del quale esaltato è si che cer-· chia il cielo. Or non è di Dio il mare? egli il fece : e non · fondarono le sue manl la terra? Non riluce la maravigllosi · effetti Iddio avere predestinato Il romano principe? e nou · confessa la Chiesa colle parole di Cristo essere posto e con-· fermato? In veritade, se dell'umana creatura appare esser · detto le corporali per le invisibili cose d'iddio, egli s'appartie-· ne all'umana apprensione pervenire per le cose conosclute · a se nelle non conosciute in sua natura, sicché per lo moto · del cielo colui che muove conosciamo, e il cuore del quale · e la predestinazione levemente agli auguratori fieno chiari. · Imperció se dalla prima favilla di questo fuoco nol rivolgia-· mo le cose passate, cloè d'allora in qua che l'albergaria · a'Greci da'Trolani fu negata, e insino da'trionfi d'Ottaviano, · vaghi di rivisitare le cose del mondo, molte cose di coloro

al postutto vederemo avere passati l'altezze dell' umana virtu-

· de, e vedremo Iddio per gli uomini, siccome per nuovi cieli, · alcuna cosa avere operato; e in verità non sempremai noi · operlamo, anzi continuamente siamo fatture d'iddio e umane · volontadi, a'quali è naturalmente la libertade ancora de'sot-· tani affetti i quali non nocevoli alcuna volta apperano, e al-· la non colpevole volontade eterna spesse volte coloro ancil-· lano sconoscentemente. E se queste cose, le quali sono sic-· come cominciamenti a provare quello che si cerca, non ha-· stano, chi è costretto dottare della conceduta conclusione . · per tali cose innanzi passando la pace per ispazio di dodici · anni interamente avere abbracciato il mondo, la quale la · faccia del suo silogizzatore figliuolo di Dio dimostra, e co-· stul, con clò fosse cosa che a revelazione di spirito uomo · fatto c'evangelizzasse In terra, la quale dividendo due regni, · e a se e a Cesare tutte le cose distribuendo, tutto e all'uno · e all'altro comandò che fosse renduto quello che a lui s'ap-· parteneva. Ma se il contumace animo addimanda più innanzi, · non consentendo ancora alla veritade , la parola di Cristo · esamini, eziandio quando egli era già legato, al quale con · ció fosse cosa che Pllato la sua signoria contrapponesse , la · natura Cristo, luce egli di sopra essere affermò, la quale co-· Ini si vantava che in quel luogo per vicaria autorità di Ce-· sare e' tenea officio. Adunque non andate , siccome lo genti · vanno, in vanitade, i cui sensi sono oscurati con tenebre, ma · aprile gli occhi della mente vostra, imperciocchè 'l signore · del cielo e della terra ordinò a voi re costul, a colui al quale · Piero d'Iddio vicario onora ci ammonisce, il quale Clemente

ora successore di Piero per luce l'apostolica benedizione allu mina, accloeché ove 'I ragglo spirituale non basta, quivi lo

· splendore del minor lume allumini.

## EPISTOLA

### DI DANTE ABROURS RETACTION

MANDATA

### ALL! IMPERATORE ARRIGO

PER

SODDUCERLO CONTRO FIRENZE E SUOI COLLEGATI

Parra strano ad alcuno che nol riproduciamo quest'epistola tanto nota, e che si trova in moltissime edizioni di Dante e lu aitre raccolte, ma noi i'abbiamo qui inserita per due cagioni, la prima, per averne migliorata d'assai la lezione; la seconda, per potere aver subito un confronto alla precedente epistola agl'Italiani. Il codice che ci ha fornito di buone varianti è un manoscritto della Libreria riccardiana segnato dei numero 2545, scritto nei secolo XV. La miglior copia a stampa è queila che si legge nelle Prose di Dante Allghieri stampate in Venezia dal Pasquali nei 1741, in due volumi in 8vo, con le annotazioni d' Anton Maria Biscioni. Quella pubblicata dal Doni nei 1547 ed inserita nelle Prose antiche, è piena di mancanze e d'errori, che fanno torto non piccolo alia fama di cui gode quell'editore. Il titolo di quest'epistola si trova sempre variato nei manoscrittl, che è difficile, decidere qual possa essere il vero; la nostra intitolazione è quella che si legge nel codice riccardiano N. 1050.

Al giorlosissimo e felicissimo trionfatore e singulare signore Arrigo, per la divina provvidenzia re de' Romani, e

 sempre accrescitore, i suol devoti, Dante Alighieri Fiorentino, e non meritevolmente sbandito, e iuiti i Toscani univer· zl a' vostri piedi. Testificando la profondissima dilezione di · Dio, a noi è lasciata l'eredità della pace, acclocche nella sua · maravigliosa dolcezza l'asprezze della nostra cavallerla s'aumi-· liassero, nell'uso d'essa meritassimo l' allegrezze della vitto-· riosa patria dei cielo. Ma la sagacità e la persecuzione del-· l'antico superbo nemico, il quale sempre e nascosamente · aguata la prosperità, disertando molti i quali consentirono e · vollono, per l'assenza del tutore nol altri non volenti crudel-· mente spogliò. Quinci è che noi lungamente sopra i fiumi · della confusione piangemo, e gli ajutorii del giusto re con-· tinuamente addimandiamo , lo quale dispergesse la tirannia · del crudele tiranno, e che noi nella nostra giustizia rifor-· masse. Comunque tu , successore di Cesare ed Augusto, pas-· sando i gloghi d' Appennino gli onorevoli segni romani di · Monte Tarpeo recasti, al postutto i lunghi sospiri sostarono, · e i diluvii delle lagrime mancarono; e siccome il sole molto · desiderato levandosi, cosi la nuova speranza di miglior seco-· lo a Italia risplende. Allora molti veggendo il loro desiderio, · in gioia con Virgilio, così i regni di Saturno come la Ver-· oine ritornando . cantavano. Ma ora che la nostra speranza . · che vorremmo che già fosse, o l' effetto del desiderio, o la · faccia della veritá monisca questo, già si crede che tu di-· mori costi, o pensasi che tu torni in dietro, nè più nè meno · come se Giosuè, il figliuolo d' Amos , il comandasse ; siamo · costretti dubitare nella certitudine, e irrompere nella voce del · Batista cost: Se' tu colui il quale doveva venire, o aspettiamo « un altro? E avvengachè la lunga sete, siccome la furiosa · suol fare, pieghi in dubbio quelle cose le quali erano certe · perocch'ell'erano presso, nientedimeno in te crediamo e spe-· rlamo , affermando te essere ministro di Dio , e figliuolo e · promovitore della romana Chiesa. Imperò lo che scrivo, così · per me come per gli altri, siccome si conviene alla impe-· riale maesta, vidi te beniguissimo, e udii te pletosissimo, · quando le mie mani toccarono i tuoi piedi, e le labbra mie · pagarono Il loro debito, quando s'esultó in me lo spirito mio; . quand'lo in fra me dissi meco: Ecce agnus Dei qui tollit pec-· cata mundi. Ma che con si tarda pigrezza dimori? noi ci ma-

ravigliamo: quando tu, molto tempo già vincitore, nella valle
 dei Po dimorl non lungi, Toscana abbandoni, lascila e dimen-

- salmente che pace desiderano, mandano baci alla terra dinan-

· tichila? Che se tu arbitri che intorno a' confini di Lombar-· dia sieno intorniate le regioni da difendere l'imperio, non è · così al postutto, siccome noi pensiamo; imperciocchè la glo-· rlosa signoria de'Romani non si strigne co'termini d'Italia, nè · con lo spazio d'Europa, in tre parti divisa. E certo, se essa · Roma, la quale ció ha sofferto, forza contraerà, cioè racco-· glierà insieme quello ch'ella regge da ogni parte di ragione · non corrolta, aggiugnendo l'onde del mare Anfitrito, il quale · è in Grecia, appena degnerà d'essere cinta con la non ntil · onda del mare Oceano. E in verită è scritto, ch'egli nascerà · Il Trojano Cesare della bella schiatta, il quale terminera l'Im-· nerio col mare Oceano, e la fama con le stelle. E con ció sia e che Ottaviano Augusto comandasse che 'l mondo universal-· mente fosse descritto , siccome il nostro bue , santo Luca · evangelizzante, cioè lo Spirito santo, acceso della fiamma · dell'eterno fuoco, mugghia, s'egli non avesse aperto il coman-· damento della corte del giustissimo principato, l'unigenito fi-· gliuolo dl Dio fatto uomo, a confessare sè essere suddito se-· condo la natura ch' egli avea presa all' ordinamento d' Otta-· viano, non avrebbe allora voluto nascere della Vergine. In · verità egli non avrebbe confortato l'uomo giusto, al quale si · conviene adempire ogni glustizia. Vergognisi dunque di sta-· re implicato si lungamente in un' aia strettissima del mondo · colul il quale tutto 'l mondo aspetta : e non discorra dallo · sguardo d' Ottaviano Augusto ; che Toscana tirannesca nella · fidanza dello indugio si conforta, e continuamente confortan-· do la superbla de' maligni nuove forze raguna , aggiungendo · presonzione a presonzione. Intuoni adunque in te quella · voce di Curio a Cesare: Dum trepidant nullo firmatae robore partes .

Tolle moras semper nocult diferre paratis
Par labor, atque metus pretio majore petuntur.
Intuoni ancora in te quella voce discesa da cielo, increpante contra d'Enea:

Si te nulla movet tantarum gioria rerum, Nec super ipse tua moliris tande laborum, Ascanium surgentem, et spes haeredis Juli Respice, cui reguum Italiae, romanaque teilus Debentur.

· Glovanni, reale in verità, tuo primogenilo, e re, il quale,

- dietro al fine della luce ch' ora si leva , la successione del · mondo che segue aspetta, a noi è un altro Ascanio, ii quale · seguendo l'orme del gran padre , contro a quelli di Turno · la ogni luogo come leone incrudelirà, verso i Latini siccome · agnello s' umillerà. Guardino avanti gli alti consigli del sa-· cratissimo re, cioè di te, che 'l celestial giudicio per quelle · parole di Samuello non si rinasprisca : Quando tu eri pic-· ciolo dinanzi alla faccia tua, non fosti in fatto capo de' tribi · d'Israel, e il Signore unse te re, e miseti il Signore in via . · e disse: Va'uccidi i peccalori d'Amalec, e al re d'Agag non - perdoni, e vendica colui , il quale ti mandò, della gente be-· stiale; e della sua solennitade affreitata. Tu così vernando , · come tardando, a Milano dimori, e pensi spegnere per lo ta-· gliamento de' capi la velenosissima idra? Ma se tu ti ricor-· dassi le maghifiche cose fatte gioriosamente da Alcide, tu co-· posceresti che tu se'così ingannato, come colui al quale il pe-· stilenzioso animale rampollando con molte teste per danno · cresceva, infino a tanto che quel magnanimo istantemente - taglió ll capo della vita. In verità e' non vale a diradicare « gli alberi il tagliamento de' rami; anzi ancora moltiplicano , · essendo verdi i rami insino a tanto che le radice sono sape, · acciocch'elle dieno alimento. Che , o principe solo del mon-· do, annunzieral tu, che avral fatto quando tu avral piegato · il collo della contumace Cremona? non si rivolgerà la subita · rabbia in Brescia o in Pavia? si farà certo : la quale altresi - quando ella sarà stata flagellata, incontanente un'altra rabbia · si rivolgerà, o in Vercelli, o in Bergamo, o altrove; e infino · a tanto andrà faccendo così, che sia tolta via la radicale ca-· gione di questo pizzicore, e divelta la radice di tanto errore, · che 'l tronco e' pungenti rami inaridiscano. Signore , tu ec-· cellentissimo principe de'principi sei, e non comprendi dalle · sguardo della somma altezza ove la volpicella di questo puz-· zo sicura da cacciatori rigiaccia; in verità non nel corrente · Po, nè nel tuo Tevere questa frodolente bee, ma l'acque dei · finme d'Arno ancora li suoi inganni avvelenano, e, forse tu · nol sai? Firenze questa crudel morte é chiamaia. Questa è la · vipera volta nel ventre della madre, questa è la pecora in-· ferma la quale col suo appressamento contamina le gregge · del suo signore: questa è Mirra scellerata ed empla, la quale · s'inflamma nel fuoco degli abbracciamenti del padre, questa

232 · è quell'Amata impaziente, in quale rifiutato il fatato matri-· monio, non teme di prendero quel genero il quale i fati ne-· gavano, ma furialmente a battaglia il chiamò, e alla fine, · male ardita, pagando il debito con un laccio s' Impicco. Ve-· ramente con ferità di vipera si sforza di squarciar la madre, · infino rh'ella aguzza ie corna dei rubellamento contra Roma, « la quaie la fece di sua imagine e similitudine. Veramente · caccia fuori i veieoosi fiumi accendendosi ia rabbia; e quin-· di le pecore vicine e strane s' infermano, meotre che aliac-· ciando con false iusinghe, e con fingimenti raguna con seco i · suol vicini, e quelli ragunati fa impazzare. Veramente elia in-· cende e arde ne'diletti carnall del padre, mentre che con mai-· vagia sollecitudioe si sforza di corrompere contro a te ii con-· sentimento del sommo pontefice, il quaie è padre de padri. · Veramente contraria di Dio, adorando l'idolo della sua pro-· pria volontá, infino a tanto ch'ella avendo dispregiato il si-· gnore legittimo, e la pazza non si vergogna a pattovire con · non suo re ragiooi non sue, per potenzia di mai fare. Ma · la femmina furiosa attende al laccio coi quale ella si lega . · perocchè spesse volte aicuno è mosso in maivagio senno . · acciocché mosso vi faccia quelle cose le quali oon si con-· vengono, ie guali opere, avvegnaché siego ingluste, ie pene · d'esse sono conosciute esser degne. Adunque rompi le dimo-· ranze , aila schiatta d' Isala : prendi fidanza dagli occhi dei · tuo signore Dio Sabaot, dinanzi al quale tu adopri; e questo · Goiia colia fromboja della tua saplenza, e colla pietra della · tua fortezza abbatti, peroccbé nella sua caduta l'ombra deila · paura coprirà l'esercito de' Filistei: fuggiranno i Filistei, e · sarà libero Israel. Aliora l'eredità nostra, ia quaie noi senza · intervalli piangiamo esserci toita, iocontanente ci sará resti-· tulta. E come noi ora ricordandoci che noi siamo di Gerusa-· iemme santa in eslilo lo Babilonia piangiamo, cosl allora, · cittadini e respiranti in pace e lo allegrezza, le miserie delle · confusioni rivoigeremo.

· Scritta in Toscana sotto ia fonte d' Arno a di 16 del meso · d'Aprile 1311, neil'anno primo del coronamento d'Italia dello · splendidissimo e oporatissimo Arrigo.

# **EPISTOLA**

## DI PAPA CRECORIO IZ.

## FEDERIGO II.

Ouest'epistola si può giudicare essere stata scritta da papa Gregorio nel primo o secondo anno dei suo pontificato all'imperadore Federigo secondo. L'imperator Federigo fu coronato nel 1920 da Onorio terzo, e da esso fu guindi scomunicato; morto Onorio, fu assunto al pontificato Gregorio nono nel 1226, che tante sventure incontrò per la potenza di Federigo; le vertenze che insorsero fra questi due potenti si fecero in seguito tanto serie, che bisogna credere che Gregorio scrivesse la seguente lettera sui principio del suo regno, allorchè Federigo cominciò ad Inceppare l'ampissima libertà della Chiesa, poichè il tenor delia lettera porta a credere che fino a quel punto non si trattasse che di pretensioni di poco momento, considerando a quel che operò Federigo negli ultimi anni del pontificato di Gregorio. Per meglio istruirsi di questi fatti importanti rimandiamo il lettore ai nostro Giovanni Viliani che ne tratta nei Libro sesto, Tomo primo di questa edizione. Benchè quest' epistola sia stata aitra volta pubblicata da Giovanni Lami nella sua raccolta Deliciae eruditorum, nella prima parte della Cronica dei pontefici di Leone Orvietano, non dispiacerà vederia qui riprodotta, molto più che il confronto di un buon codice riccardiano, di numero 2313, e forse quelio stesso veduto dai Lami, ci ba fornito alcune varianti , sfuggite probabilmente alla diligen-Gio. Villani T. IV.

za del primo dotto editore, che molto n' banno megliorata in più luogbi la lezione in questa nostra ristampa.

· Lettera di papa Gregorio nono a messer Federigo secondo · imperatore, ed è risposta di molte altre lettere mandate e rice-· vute dinanzi, le quali qui non fa bisogno porre, perocchè que-. sta è si generale, che dimostra quasi ciò che in quelle si con-· tiene: ma per meglio sapere la materia e il tema di questa, mi · conviene un poco ritrarre indictro in questa forma, cioè: . Messer Federigo di Stuffo fu un grande barone della Magna, · ed uomo d'alto cuore, e di grande impresa. Avvenne, che vacan-· do lo 'mperio, ed essendo i prencipi della Magna in discordia · sopra la elezione del nuovo imperadore, alla fine s'accordarono · di rimetter le loro voci in detto messer Federigo: e questo pro-· cacció esso per grande sottigliezza d'ingegno, e per valore di · cuore. Poi venuto al giorno ordinato, ed acconcio di gente e di · potere, esso elesse se medesimo, e fu imperadore di Roma. Co-· stui distrusse Milano e disfece il Portico di san Piero di Ro-· ma e fu molto contrario a santa Chiesa, e fece un altro papa, · e mise altri rescori nella Chiesa dello imperio. Ma alla fine · andò a Vinegia, dore il diritto papa era fuggito, e fece i suoi · comandamenti, e passò oltre a mare, e bagnandosi uno giorno · per grande caldo in uno fiume che si chiama Salef, che è a'con-. fini d'Erminia verso Soria, annegò in detto fiume. Esso lasciò · due figliuoli, cioè Filippo ed Arrigo. Filippo fu signore nella · Manna, ed Arrigo fu chiamato imperadore, e tolse per monlie · la reina Costanza, la quale fu figliuola del re Ruggeri del li-· onaggio di Ruberto Guiscardo. Ma appresso la morta del pa-. dre fu rinchinsa mongea, e là dimord lungo tempo, fra 'l qua-. le tenne la terra il re Guiglielmo, e poi lo re Tancredi. Ma · l'arcivescoro di Palermo, ch' era nimico del re Tancredi, pro-· cacció tanto, che la monaca usci di monistero, e tolse per ma-· rito lo re Arrigo; e però lui ebbe il regno di Sicilia, e lei in-· generò Federigo secondo, il quale era pupillo, e quando la ma-· dre passó da questa vita si lo lasció in guardia e in tutela · della Chiesa di Roma e del papa. Stando lui in questa guardia, · fu fatto imperadore Oddo, ovvero Otto di Sassoona : e dono il

- suo trapassamento fu coronato e fatto imperadore questo mes-

- ser Fiderijo secondo, e coronato della imperiale corona per le manti di papa Onorio gli anni di Cristo MCXX. Questi ju vomo savio, e di grande cuore, ed ebbe molta briga con santa considerato, tanto che esso fu disposto, e dispossessato della sue dipinitadi, per sentenzia di papa Innocenzio quarto nel concilio tenuto a Lione in sul Rodano, e poi mori lui anni MCXL ed mese di Diembera e Fiorentia in Puglia. Visna illa lettera.

 $\cdot$   $T_u$  scrivesti a noi, che la nostra lettera parve molto da · maravigliare ne'tuoi senni, ma molto più parve la tua ne'no · stri. Ma non pertanto se tu avessi pensate le nostre parole · a esaminamento di giuste bilance, ed in presenza di non so-· spetto sponitore, e non avessi tratto la lettera a bastardo in-· tendimento , partendoti dal diritto ; tu averesti trovato in · quella di che cose tu se'tenuto allo spiritual padre e madre, · ed in altre cose. Contenea il tenore delle tue lettere, che fuo-· ri dell'oppinione, e del consiglio di tutti i prencipi, t'avemo · sempro trovato presto al nostri piaceri; sicchè non si ricor-· da nessuno de' tuoi antecessori essere stato così devoto. Ma · de'prencipi non informeremo noi altrimenti nostro argomen-· to, se non, come conviene, nella verace credenza provata per · sperimento di fatto. Nè di loro non si muterà la fermezza · dell'apostolica sedia, nè il giudicio della buona credenza non · si cambiera per malvagio sconmettimento, con ciò sia cosa · che i fatti si debbono innanziporre alie parole. Se le cose · certane pregiudicano all' oscure, ecco che nella sagrestia di · santa Chiesa si truovano pubbliche carte guernite di suggelio · quasi di tutti i prencipi, le quali contrastanno all'oppenione, · che tu pare volere impignere contro a loro; perocché non è · verisimile, che cotali e tanti prencipi, avessino dato alla tua · altezza consiglio, il quale fosse contro allo scritto loro. De · gli antecessori tuoi se tu avessi voluto esprimere alcuna co-· sa, aremo forse potuto misurare in loro quello che noi dob-· biamo sperare in te. Perció se la tua intenzione si riferisce · agli anticessori dei sangue tuo, poca devozione ti basta a · entrar loro innanzi. Ma se tu patisci , che la intenzione di-· scenda di per gli anlecessori che furono nella fede preciari, · nella carità ferventi, e nella devozione smerati , faccendo il

 prode di loro, e de'suggetti in parole ed in esempli, e che · guernirono santa Chiesa di nobili e di grandi privilegi e li-· bertadi, e che l'adottrinarono, e inalzarono di moite ricchez-· ze, a coloro, se ti piace, non s'agguagil, nè s'innanziponga · la tua altezza; ma considera, se per abbondanzia di cotali co-· se tu puoi agglugnere ai loro termini, ed esamina la sentenza · di verace savio, se tu degnamente ti poni nome di devozio-· ne, quando tu ti sforzi di recare in dubbio i beneficii della · madre Ecclesia; altres! come se per involvimento d' uno si · potesse celare quello che è saputo da molti. Ma non puote · uno solo uomo mettere la dubitanza quello che è saputo da · tutta gente. E certo quella maniera di sconoscenza che nie-· ga i beneficil ricevuti , suole ben dare aicuno turbamento ; · ma quella contiene angustie di smisurato dolore , la quale · prosuma nel bene male . e neil'amore odio. E non che altro · la tutela di te stesso . la quaie fu iasciata ali'apostolica se-· dia per la 'mperadrice Costanza regina di Sicilia tua madre, · vuo' tu trarre della grazia de' beneficii? Ma con ciò sia cosa che in quello tempo niuno articolo di necessità strignesse la · santa Chiesa a ricevere quello non lieve peso di te, che eri · abbandonato di tutto aiuto. E certo li ricevimento della tu-· tela, il quale ebbe cominciamento di grazia, non ti dover-· rebbe tornare sconoscente, che tu alia tutrice ponessi tega · di frodolente amministrazione. Quando tu dici, che la Chie-· sa sotto mostra di difenditrice trasmise coverti nemici a per-· dere l'anima del fanciulio, a torgii ii regno e corona, aveva · ancora la tua lettera un'altra aggiunta di grande infama-. zione, dicendo, che quando la nutrice ti dovea inalzare, st · t'abbasso, mettendo uomo strano nella sedla del padre tuo, ii · quale non stando contento alio 'mperio, sl sforzó d'avere il · regno. Ma certo la tua parola non è stata cotale per lufino · a ora ; ne non si contenea questo nelle tue lettere , nelle · quali dopo Iddlo tu reputavi allo studio della madre Chiesa, · e alle fatiche della tutrice ciò che tu erl. Ed ora , che tu ti · muti? Donde è adunque venuta cosa contraria nell'oppinio-· ne? Donde adunque è nata cost subitanea , e cost diversa · presunzione? Certo, che la tua cosclenza s'accordava con le · molte lettere che tu mandayl, con clò sia cosa che pol non · sia venuta niuna cagione di nuovo sapere, nè sapere di nuo-· va cagione : perchè s' impugna calunniosamente contrario ,

· che la semplice verità non sostiene. Ma se quelle cotali lette-· re non erano accordanti alla tua credenza, pensi il tuo sa-· pere , che di clò si debba credere o sperare. Sono dunque · questi e' servigi che tu promettevi alla Chiesa di Dio se bi-· sogno venisse? È questo l'effetto del guidardone che tu prof-· ferevi se gravezza apparisse? Non aspettava questo la ma-· dre dal figliuolo, ne non dovea questo sperare la tutrice dal · suo pupillo. Ai iddio! Che speranza rimane in cotale figliuo-· lo . so così amorevole madre conviene disperare! Ai Iddiol · Che esempio di favore prenderanno gli altri, se così utile · madre e cost gravemente percossa! Ai Iddio! Quante, e come · grandi fatiche ha perdute la Chiesa, se il mal figliuolo, che · essa avea plantato e coltivato con tanta sollecitudine, si con-· verte la amarezza di vite campestra. Acclocch'egli è minore · danno a non ricevere frutto nessuno, che tale che faccia · danno. O quante, e come amare lagrime sparse per molte · flate per te il buono papa Innocenzio nostro antecessore! O · con quante sollecitudini procacció di trarti delle nocitrici · mani, e di scamparti de'lacci de'tuol avversari, e di cavarti · quasi della foce di mortel Ecco il merito che la 'mperiale · altezza ne proffera. Ecco la compensagione che ne rende la · reale altezza, quando dice, che esso papa fu nascoso insidia-· tore della vita del pupilio, e tacito rubatore de'snol beni-· Ma pensa, e ripensa, figliuolo carissimo, e rivolgi nel petto · tuo, come picclolo, e come abhattuto ti ricevette quello · sommo pontefice dopo la morie della tua madre; e come · grande, e come inalzato ti lasció dopo la sua morte. Certo, · siccome nol crediamo, ancora non pure l'appressavi a'termi-· ni della tenera fanciullezza, quando Marcovaldo crudele ab-· bassatore del tuo nome, e desideroso occupatore delle tue · cose, entro nei confini del tuo regno, e distendendo le to-· glitrici mani , puose assedio a Montecassino , e grandi ed · aspri assalti vi fece per molte fiate, adoperando tutto suo · potere per prendere e avere la terra. Ma in questo non · venne meno la sollecitudine della Chicsa, la quale per due · cardinali, e spesa non piccola, porse agli assediati intera · mano d'ajuto, indebolendo la forza dello assediatore, e me-· nomando il potere dei nimico. Ma con ciò fosse cosa che io · flue non rispondesse al suo desiderio, e veggendo che la de-· fensione era lunga, e che i nimici prendeano cuore di con-

· tastare, il detto nimico si parti, et andonne in Sicilia , pen-· sando, che se egli della tua persona potesse compiere suo in-· tendimento, leggermente pol archbe la signoria del regno-· Ma niente quivi ritrasse santa Chiesa la mano dell' usata di-· fensione, anzi tramise là oltre al cardinale Carlo, e il conte · lacopo consobrino del nostro predecessore detto con moltl · cavalieri ln tno aiuto, et un altro cardinale fu deputato alla · guardia della tua persona propriamente: il quale non lento · alle tue utilitadi passò l'anno medesimo di questa vita; e · incontanente fu messo l'altro in suo luogo, acciocche piena · sollecitudine non fallisse intorno alla guardia di tua perso-· na. E infrattanto la milizia di Diapaldo crebbe tanto di lungi · e presso, e prese tanto di potere neile parti di Puglia e · Terra di Lavoro, che avendo esso vittoria sopra Il Conte · Piero di Celano, quasl la maggior parte del paese avea, e · mettea sotto sua signoria, e quelli alquanti che si difende-· vano guastava e distruggeva; sicchè non molto curava del · contasto di pochi e piccoli, quando esso avea trionfato di · molti e grandi. E con ciò fosse cosa che non avesse la Chie-· sa chi l'alleviasse in quello pacse, anzi avesse perdute le · molte spese che essa per te avea fatte negli uomini della · contrada di molte migliaja d'once, ricevette in tuo nome pa-· lesemente dal conte C. . . . . saramento di fedelté, tramisse · lui nel regno per rompere le corna al superbo nimico. Fu - adunque questa opera da tradire il garzone? Fu questa ope-· ra, che la Chiesa volesse ruhare li pupillo da credere? E'ven-· ga la sentenza del trono di Dio, ed aprasi il giudizio della · virtù dell' Altissimo, se alla tua altezza si conveniva di cre-· dere cotali cose contro alla madre Ecclesia, o se la conce-· puta credenza doveasi comparire che parola se ne trovasse. · Ma forse la divina provvidenzia ha ciò voluto, perchè si possa · avere più sicura cagione delle cose vedute intorno al conve-· nente dell' nomo strano, il quale fu elevato nella sedia del · padre suo, se sedia di padre si dee chiamare quella, che si · concede non per ragione d' ered tà, ma per elezione. Certo · ii tuo trovamento si dovea hen tacere contro alla Chiesa. · imperocchè colui che cela e niega la verità nelle cose ma-· nifeste, ritiene meno fede nelle celate. Già ben saputa cosa · è da ogni canto dello 'mperio, che dopo la morte dello 'm-· peradore Arrigo tuo padre, le volontà delle genti si divisero,

· e alquanti s'appresono a Filippo duca di Suavia, ed altri a · Otto di Sassogna, il quale poi fu imperadore: ed avvegnachè · Il detto Filippo mostrasse di prima fare per te, ed a tuo no-· me, tutta fiata venendo il fatto bene avventurosamente, con-· verti esso le cose si a sua utilitade, che pensando lui che · io 'mperio non gli potesse failire, si mise il suo intendimen-· to in occupare lo regno di Sicilia; e a torio tramise il vesco-· vo di Guermagi, ed altre genti. Ne in questo non ti falli la · provvidenza dell'apostolica sedia, anzi mandò a rincontro il · detto cardinale Carlo, e molti vassalli della Chiesa, i quali · abbatterono le forze de'nemici intro la Marca, e non gli la-· sciarono approssimare a' confini di detto regno. Poi veramen-· te passato il detto Filippo di vita, convenne che nol consen-· tissimo alla elezione del detto Otto di Sassogna la gnale ne fu · presentata per concordia di tutti i prencipi in tal maniera -· che a noi non fu lecito vietargli la imperiale corona. Ma es-· so, siccome tu scrivesti, subitamente divenne ingrato, vol-· gendo le reni nella faccia a santa Chiesa, e avvegnachè esso · la provocasse di molta ingluria, tuttavolta la Chiesa infignea · la misericordia per l'usata pazienza. Ma dacchè esso pure si · ruppe nelle tue offese, pon poté la Chiesa patire tanto con-· trario in te , siccome luce del suo occhio, anzi pensò molte · vie per le quali ella potesse plenamente sovvenire al suo pu-· pillo. O come tu eri prossimano a'pericoli l'O come tu eri appa-" recchiato alla caduta! Per la qual cosa la Chiesa chiamò l'atuto " di colui che contasta a'superbi, e da grazia agli umili, e che , comanda al mare ed a'venti, e cassa le tempestadi, che dipo-" ne i potenti dalla sedia e gli umili pone in alto. Chiamò an-" cora i cuori de' fedeii principi, sollecitando i grandi e i pic-" coll, perchè gli porgessero le loro alutatrici mani al rileva-" mento della tua rovina. Ma alla fine la divina pofenza con-" trastette allo sforzo del detto avversarlo, e fece in te segnale a di bene, perchè lui cadesse, e tu montassi; esso indebilisse, " e rinforzasse gastigo lui alla sua malizia: e riprese lui la sua " iniquità per tal maniera, che esso, che troppo avaramente " desiderava l'altrui cose, per giusto giudicio di Dio perdè le .. sue proprie. Il perchè tu, a cul appena eran rimase l'estremi-" tà del tuo regno, acquistasti lo 'mperio, e tutte le colni cose, " con tale rimedio di salvamento, con l'aluto de'prencipi, e con al la virtù della divina provvidenza, innanzi riprovide la madre

" Ecclesia. Cotali beneficii porse a te pupillo. Poscla cresciuto, " che dunque poteva più fare, e non lo fece? quando essa non .. lasciava a fare niente di quello si conveniva, e di quello v'ag-., glugneva ond'ella non era tenuta? Onde noi ci maravigliamo, ., che tu in questo ricordi le tue fatiche, dicendo, che venisti ., mettendoti in grande avventura, venendo a quello, onde al-" tri si procacciava. E così entrasti nell'altrai opere mietendo ., quello che tu non seminasti, e ricogliendo ciò che tu non ,, spargesti. Ancora ne'tuoi trovamenti non dimenticasti la no-" stra persona, cloè che noi trovammo buono seguitatore nel-. l'opera del nostro antecessore, non bene considerando, che .. quanto era pelle tue proprie utilità, noi desiderammo in tut-,, te guise ció che lui aveva incominciato intorno al proponi-" mento de tuoi onori. E a ció fare noi mettemmo potentemen-., te e palesemente molte cose; patimmo di menomare il nostro " onore per accrescere il tuo; divenimmo guastatori della nostra " fama, e della tua scarsi. Ma per questi, e per altri beneficii, .. ne rispondi tu di cotale guiderdone, che di che noi menomam-., mo nelle nostre costituzioni la ragione, la quale i re di Sici-" lia sogliono avere per usanza neile elezioni de'prelati. Ma se a tu avessi con sollecita mano rivedute e rivolte le scritture ., tne e della tua madre, e vedessi bene le costituzioni de'santi a padri, non incolperesti la Chiesa intorno alla defensione della " ecclesiastica liberta, perció, con ció fosse cosa che non deb-. be altrui biasimare della giustizia colui il quale contende dela la mala usanza. Dicesti ancora, che oltre alla forma comunemente usata, noi sanza tuo consiglio abbiamo messi prelati in alquante chiese del regno vacanti. Ma chente si sia quella , forma noi non sappiamo, se non che troppo sarebbe sformata. " se il giudicio dell'apostolicale sedia pendesse dal tuo arbitrio. " Ma per tanto non è di nostra intenzione di nromuovere per-" sona suspetta, purché tu non apponga più sospezione, che l'or-" dine della ragione non patisca. Dopo tutto ciò non volemo " noi lasciare l'arcivescovo di Taranto, il quale essendo annresso " di te in altezza di grazia, subitamente l'abbattesti in profon-" do di malavoglienza; sicchè chi poco dinanzi era tenuto uno " cuore ed una anima con teco insieme, di subito fu chiamato " furo e ladro, e detto traditore del tuo sangue. E maravigliam-" ci, che più n' aspetti: che cacciato lui della sedia, e toltogli " le sue possessioni, e contro a Dio e contro a ragione, seguen· se è alcuno che dice, che la sua persona dispiacque a' tuoi · servigi, perocchè ti piaceano le sue cose. Apcora non voglia-· mo obliare il vescovo di Cattania, per la cui superbia e lar-· ghezza, vai dicendo, che tutto il regno è divorato. Ma se la · divorazione è già così fatta in tutto, onde sono soperchiate co · tante remanenzie a divorare? Ed a colul se merito rispondesse · allo studio suo, e frutto alle sue fatiche, altro sanza fallo a-· vrebbe, che non gli è dato di quello che tu promettesti a noi · nella terra di Fiorentina. Quello ancora che tu promettesti al · nostri frati in san Germano tu lo sai bene. In questa manie-· ra, e in molte altre, percuoti tu le colonne della santa Chiesa « quando l'asprezza del tuo gravamento si stende nelle persone · de'prelati, e ne'gradi e negli ordini de'cherici, e quasi volendo · coprire e emendare gli altrui difetti, vai dicendo la negligenza · de'prelati, non pensando, che ancora non è venuta manco l'au-· torità della maggior sedia, la quale i peccati esaminati in dili-· gente giudiclo punisce con tanta giustizia, che la distruzione · della pena toglie esemplo di colpa, e la severità della vendetta · puote agli altri esser termine di mal fare. E perclocche noi · non potemo, ne vogilamo, ne dobbiamo venire alla santa · Chiesa di Dio sopra tutte queste cose, e altre che toccano · all' ecclesiastica libertade, però seguiremo noi in tal maule-· ra il debito dell' nficio nostro, che noi satisfaremo a Dio ed « al mondo. E di ciò faremo utilemente la vicenda della nos-· tra salute e della tua, con ciò sia cosa che piacere agli uo-· mini contro a Dio sia nuocere; il perdonare sia condannare; · acciocchè le mani delle pietose madrì cuochino agli loro fi · gliuoli, perciocché 'l verace amore ha sue piaghe, le quali · diventano più dolci quanto elle si danno più amaramente. · Dicesti ancora, che dopo la tua tornata nel regno, dacchè · avesti reintegrate le tue forze, le quall erano disperse per · lo svariamento de' tempi, e che avesti cacciati i tuoi ribelli · la madre Ecclesla, contro all' uficio di madre, aveva rite-· nuti i suspetti del figlinolo. E certo del reintegramento delle · forze siamo allegri. Ma Dio volesse, che l' effezione del re-· integratore fosse si contenta de' diritti termini, che della · giustizia del ricoveramento delle sue cose non trapassasse ad · ingiuria, e ad usurnamento dell' altrui; perciocché fuori di Gio. Villani. T. IV.

do tuo arbitrio di glà l'hai punlto, e la pena è venuta prima
 che la seutenza: sicchè l'esecuzione non attese libello. Ma for-

· quello che al novissimo giorno si renderà per discreta ven-· detta del sovrano giudice, conviene che la sustanzia ci con-· sumi, la quale nel beneavventuroso tempo sarà ammassata · ner non jeggittimi accrescimenti. Sopra al fatto degli seac-· ciati dei regno potemo noi bene sofferire la risposta: se non · che alcuna gente potrebbe credere, che il tardamento di · nostra responsione giustificasse questo tuo richiamo fatto già · per più volte. Ora risponderemo per dimostrare che l' affig-· gimento del rispondere è ritardato, ed ora viene inpanzi ad · istanzia di richiarimento. Nè non crediamo noi che sia del-· la tua memoria caduto, ehe al conte Ramondo, e a Rinaldo · d' Aversa, ed a' loro fattori, anzi che essi rendessero le ca-· stella che tu per forza avere non potevi, intra l' altre cose, · le quali sono scritte in patti piuvichi ed autentiehi, si con-· tiene spressamente la piena sicurtà che tu desti loro, e fa-· cesti. E perchè ella avesse fermamento di maggiore sicurtà, · pregasti tu noi ed i nostri fratelli per messi e per iettere · speziali, le quali sono probate per chiara testimonianza, che · ia Chiesa di Roma sicuramente gli ricevesse sonra se, e che · tu pienamente atterresti loro tutte sicurtà e promessioni-· Ma come i fatti seguono alle parole, e come fede segue la · promessione, più che non conviene all' apostolicale sedia, e · all' imperiale altezza dimostrano le pubbliche affizioni, e le · manifeste pene di molti di loro, i quall dopo i' aspettata fi-- danza hai cacciati e sbanditi, ed altri dannati a vituperosa · morte; e perció non sanza verace cagione potemo nol teme-· re nella nostra pazienza, per dare nome ed effetto di verace · pazienza. Per la qual cosa non credere che ciò sia dimen-· ticato, avvegnaché sia stato sospeso, Ma perché nelle simili · cose il simigliante vedranno per tuo esemplo commettere i - minorl; e da questo piccolo esemplo potranno prendere - specchio e veduta, nella quale quanto sia menomata la uti- litade dell' apostolicale sedia, la quale per molti tuoi prieghi · aveva ricevuti loro sotto sua sicurtà, dicanlo quelli che san-· no ii fatto del conte Matteo, il quale tu hal dispogliato di · tutti i suoi beni, stando iui a defensione della eroce, ed in · servigio del Crocifisso; e del conte Ruggeri imperaddietro · preso, siccome sai tu, e dappoi deliberato, come sapemo · noi: e di molti altri i quali per la tua persecuzione sono - fuggiti a Roma, ed in quelle parti. Non vogliamo ora più · dire parole, ma tacciano e raffreninsi le doglienze dell' alto · prencipe, nè pure smuova fuoco contro alla Chiesa, nè mo-· stri scendere contro a lei la sua potenzia. Già non truovi tu · questo nella memoria di Giulio Cesare, il quale riserbò in · vita Domizio desideratore di pena, e dispregiatore di perdo-· no. E Metello, che pure si offeriva alle coltella, l' ira di · cotanto prencipe riputò che esso non fosse degno di morte. · Ma certo le città erano refugio del popolo d' Isdraelle, e il · popolo cristiano non troverà città dove rifugga? David era · sostenitore degli afflitti, ed il sommo pontefice vicario del · grande David non mostrerà la faccia ai molestati e massima-· mente quando essi contro a te non fanno alcuna cosa? se · forse tu pon ti voglia recare a ingiuria che essi si lascino · vivere. Del conte I. . . . . . di Brenna, nobile suocero · tuo se noi avessimo saputo che non facesse verso di te · quello che dovea, nol certo l'aremmo ammonito, e pregato, · desiderando che esso sempre ti fusse grazioso. Ma in lui si · maravigilano molte gentl, che sogliono gli altri crescere del - parentado de' maggiori; ma esso ne pare che ne sia meno-· mato, non senza scandolo di molti, nè senza gran danno del-· la terra santa, nè sanza grande biasimo del nome tuo. Cer-· to cosi fatte cose non si trovano nei memoriali degl'impe-· radori; queste non sono i'usanze degli altri prencipi; cost · non si procura i' utilità della terra santa, sopra la quale tu · di' che noi ti ponemo forti legami, e pesi da non portarne. · Ma non ti ricorda, che tu medesimo per tua spontanea vo-· lontà ti sottomettesti a questi pesi, già sono molti anni pas-· sati, quando nella Magna tu prendesti il segno della croce? · E non tl ricorda quanta gente, e grandi, e piccoll, si sono · botati al servigio della croce? E non ti ricorda quanto · grande carico n' ha sofferto la Chiesa nelle decime dei pre-· benti, e degli ecclesiastici. Per gli mercatanti di Roma sap-· plamo bene, che t'avemo più volte scritto, siccome tu dice-· sti. Ma poiché essi non sono uditi di loro ragione, non deb-· be loro fallire l'ecclesiastica ginstizia. E de' vassalli, dei · quali tu ne scrivesti come piacque a te, la ragione che tu · v' hal si vede ne' privilegi e della tua madre e de' tuoi an-· tecessori. E non per quanto se tu avessi voluto di grazia al-- cuna cosa in aiutorio della Chiesa sauta, noi aremo volen-· tierl intesa la tua petizione, se tu l'avessi voluta dare. Però

· vedl ancora, che 'l nome che tu ti ponesti d'avocherla più " sono fiate, tu non lo tragga a mala usanza. Polchė avvocato " di Chiesa, si debbe intendere quello medesimo che n' è di-.. fensore. E se tu lasci l'effetto delle difensioni, per niente " ritieni il nome dell' avocherla. La qual cosa tu hai ben " mostra in Arcovata, ed in altre castella di nostre fedell, le " quali in tieni occupate sanza ragioni. E quando elli se ne " rlchiamano, tu di' che farai ragione nella tua corte. E sopra " questo si ritrovano novelle leggi, e regnano innanzi che " l'antiche non patiscono. Ma perciochè la mano di Dio non " è si abbreviata, ch' ella non possa plegare l'altezza degli " uomini, ed umiliare la grandezza de' grandi, guarda, che ,, quando lo splendore dei beneavventurosi avvenimenti t'al-" lumano ai tuoi piaceri, tu non ti dimentichi nel sereno quel-" lo che tu profferi nel turbato. Nol crediamo, ed aviamo spe-" ranza, che dimenticanza non adducerà tanto votamento nella " memoria di così discreta persona, ch' ella caggia in vizio " d' ingratitudine. Non t' ingannino dunque le prosperitadi. " Tanto ti debblano avere insegnato l' avversitadi, che la lu-. miera della nobiltade è tale, che l'altre cose non inorgoglis-., cano le menti de' nobili, nè le dolorose non le abbassino. .. Per la qual cosa, figliuolo carissimo, poiche hai provate .. l'effetto dell'apostolica sedia, non ti lasciare sconvolgere ad .. altrul suggezione, perciocché se troppa devozione non in-.. gombra, ella non ristrignera la mano degli usati beneticii, ", nè non nascondera il dolce volere; che non è cosa verisimi-" le che ella voglla di fatto del desideroso cuore ritrarre da .. colui, cui essa con molte fatiche mantenne nel tempo della , fanciullezza, e con molta sollecitudine inalzò nel tempo del-., la maggiore etade.

## LETTERA

### DEE PRESTO BIOTANNI

LA QUALE, PER LA GRAZIA DI DIO.

#### MANDO ALLO IMPERATORE

### FEDERIGO DI ROMA

Parlando il Villani, al capitolo ventesimonono del libro quinto, del Tartari che scesero le montagne di Gog e Magog, dice che guidati da Cangius entrarono in India, e vinsero il Presto Glovanni, e sottomessero tutto Il paese. Il presente documento fa conoscere chi fosse questo Presto Giovanni, e parla ancora dei Tartari di guelle montagne. Noi potremmo discorrere a lungo di questo importante soggetto, ma conosciamo non esser questa una circostanza opportuna, e solamente faremo osservare a coloro che lo desiderassero che Marco Polo ne' suol vlaggi parla molto di questo ro, e il Moreri nel suo Dizionario, e il Fleury lo rammenta nella sua Storia ecclesiastica. Nella nuova edizione di Marco Polo, procurata da un nostru Illustre tetterato, e da si gran tempo desiderata, vi si troveranno probablimente erudite notizie su questo Presto Giovanni. Possiamo credere con tutta sicurezza che questa letlera fosse scritta prima del 1200 all'Imperatore Federigo primo, poiché nel 1202 segni, secondo il Villani, l'uscita de'Tartari dalle montagne di Gog e Magog, e nella letlera seguente si legge che questi Tartari erano stati rinchiusi dal grande Alessandro in quelle montagne, e che non ne sarebbero esciti fino al tempo d' Anticristo, vaticinio che presto fu smentito. Dispiacerà veder miste le cose vere con le favole più grossolane, ma questo era il costume degli orientali e di quel tempo, dovendosi anche credere che colui che ne fece la versione dal testo primitivo v' agglungesse qualche cosa di suo, e rincarasse la maravigiia del suo originale. Quest'epistola l'abbiamo trala dal codice riccardiano segnato di numero 1475 in pergamalo scriito sembra sul finire del secolo XIV. Nol la diamo per inedita, polchè non ne conosciamo nessuna altra copia a stampa.

Presto Giovanni, per la grazia di Dio re cristiano, manda " salute ed amore a Federigo imperadore di Roma. Noi siamo " certi che voi desiderate di vedere per certe insegne l'esse-" re nostro e de'nostri fatti, e imperciocchè a noi é dato ad " intendere che voi dicete che li nostri Greci non credono fer-" mamente la vostra legge, e non adorano Iddio siccome fate .. vol., ora sappiate che noi vi mandiamo dicendo di vero... " che nol crediamo il Padre e 'l Figliuolo e lo Spirito Santo " In tre persone in uno iddio solamente, e questo crediamo " noi fermamente; e imperció vi preghiamo che voi ci faccia-" te assapere la vostra credenza e la maniera della vostra " gente e delia vostra terra per vostre lettere; e nol vi man-.. diamo significando la nostra maniera e la nostra legge; e se " a voi piacesse alcuna cosa che noi potessimo fare o trovare " nel nestro reame si ce lo fate assancre, e nol ve lo mande-" remo voientieri. E s' egli vi niaccsse di venire infin qua a " noi, nol ne saremmo molto lieti, e faremmovi siniscalco di ., tutta la nostra terra. Ora sappiate di vero che noi abbiamo " la più alta corona e la più ricca che sia al mondo " sicco-., me d'oro e d'argento e di pietre preziose, ed abbiamo in " tra noi di molte forti tenute, siccome sono città e castella. Ancora vogliamo che voi sappiate di vero che settantadue " re coronati sono sotto al nostro podere e di sotto alla nostra , corona, li quali sono tutti buoni cristiani; e si abblamo an-, cora aitri re coronati li quali non sono cristiani, e sono " sotto il nostro comandamento. Ancora sappiate di vero, che " tutti i poveri della nostra terra noi sosteniamo di limosine " per l'amore di Dio, sicch' elli hanno assal per vivere. Ancora " vogliamo che voi sappiate veracemente, che Il più tosto che ., noi potremo nol anderemo a visitare il sepolero del nostro .. signore Iddio in Gerusaiem e tutta la terra di promessione, , nella quale iddio ricevette morte e passione per noi ricom-

" perare delle pene dello 'nferno; e crediamvi andare onora-" tamente con grande compagnia di baroni e di cavalieri, per " adorare la santa verace croce di Gesù Cristo, e aggrandire-" mo la nostra fede e la nostra legge, e confonderemo gl'ini-" mici d'iddio. Ancora vi facciamo assapere che le nostre par-, ti sono tre Indie, la maggiore, e la mezzana, e la minore. " Nella maggiore India, dov'è il nostro stallo, si giace il cor-" po di santo Tommaso Apostolo, ed è divisata in verso orien-" te ; nell' altra India appresso troviamo noi Babilonia la di-, serta, la quale anticamente fu chiamata la torre di Babel : " l'altra India è la terza parte di settentrione, diviziosa d'ogni " vivanda che al corpo dell' nomo blsogna, ed è quest' India , tutta legittima nostra. Nella nostra terra nascono i leofanti a e molte altre bestie divisate, siccome sono morris, torma-., darie, dromadarle, bianchi, e cammelli bianchi, e nasconci ., torl salvatichl e lupi bianchi, i quall pigliano i cervi. Anco " ci nasconu asini salvatichi e leoni blanchi e neri e rossi e " taccati di diversi colori, e sono di grandezza come buoni " bufall. Ancora vi facciamo assapere che noi abbiamo bufali " salvatichi e molte altre bestie, le quall vol non avete in ., vostre contrade. Noi abbiamo uccelli grifoni, i quali sono , di tanta virtù ch'elli ne portano un bue tutto intero al ni-" do de'loro pulcinl, e tanto come queste bestie salvatiche e " maniere d'uccelli trovano che mangiare non escono mai del ., deserto. Ancora vi facciamo assapere che noi abbiamo in " tra noi li rodioni, i quali sono sopra tutti gli uccelli del mon-" do, e sono un poco maggiori che non è l'aquila, ed enno di " colore di fuoco, e le loro alle sono taglienti come rasolo, ed " in tutto il mondo non ha più ch'uno palo. Ancora vi faccia-" mo certi che la questo modo nascono questi rodioni; che ,, quando il palo di questi rodioni sono vissuti sessant'anni, ed " elli fanno due uova, e covanle sessanta di; pol s'aprouo ed " esconne fuori due pulcini, e quando il padre e la madre veg-" gono nati i pulcini si si partono fuggendo il più tosto che " possono volare, e sono accompagnati dagli altri uccelli della " contrada infino a tanto ch'elli vengono al mare, ed ivi s'affo-" gano entro Il mare, e quando sono affogati, tutti gli altri uc-., celli i quali sono andati in loro compagnia si si ritornano ad-" dletro infino alli due pulcini, e si guardano e nutricano li " detti due pulcini sessanta di allora sono drudi i due pulcini, " sicch' elli possono volare, o tutti gli uccelli che gli hanno .. guardati se ne partono immantinente. Ora avete inteso come " i rodioni nascono, e quanto énne la loro vita. Ancora noi ab-.. blamo una maniera di bestie chiamati tigri, i quali sono mi-" nori de'leofanti, e questi tigri divorano molte altre bestie. E .. nell'una parte del nostro deserto hanne nomini cornuti, e al-,, tre genti le quali hanno orecchie dinanzi e didietro, e li lo-., ro nomi sono Fanturi, Pincefall, Tlgrolope, e femmine hanne n in tra loro di quello medesimo lignaggio. Ancora abbiamo " altra gente li quali vivono pure di carne cruda, e cost si " mangiano gli uomini come le bestie, e questa gente non te-" me la morte. E quando alcuno di loro muore, s'egli ha alcu-" no parente ovvero amico egli so lo mangia, e dicono che ciò " è la miglior carne del mondo; e il nome di quella gente si " è Got, e Magot, e Amic, e Vegene, Arcennes, Farfor, Cine-., pi, Gangamare , Aglmodi. Tutte queste generazioni, e molte " altre, rinchiuse Alessaudro il graude re di Macedonia in tra " due monti, ció sono Gor e Magor, e sono nelle parti d'aqui-" lone dove noi abbiamo castella nelle quali noi teulamo gran-., de fornimento di gente per aitare nno nostro re che per noi , combatte contra quella setta; ed ivi appresso hanne una cit-" tá la quale si chiama Orludie. Né queste generazioni di genti " non furono de'figliuoli d'Isdrael pè sono, ma elli furono di .. Gos e di Magos. E quando noi vogliamo menare di questa " gente in battaglia noi st ve ne meniamo, e facciamo a loro a divorare tutti i nostri nemici e mangiare, e poi li rimettiamo .. addietro nelle loro luogora, Imperciocché se lungamente con-. versassero intra noi, elli consumerebbero tutta la nostra gen-", te e le nostre bestie; e questa gente non uscirá fuori infino a tanto che il secolo durerà nel tempo d'Anticristo: allora si " spanderanno per tutte terre. E sappiate che nulla persona " potrebbe assommare il grande numero di loro, se non come " della rena del marc, nè tutta l'altra gente del mondo non li " po!rà contastare: e questi sono coloro de'quali il Profeta die ce, che per loro peccato non saranno al di del giudicio al " giudicamento, ma il nostro Signore mandera sopra di loro il ", fuoco ardente che tutti gli ardera, e in questa maniera saran-, no distrutti questa generazione dello genti, e il vento ne por-, terà la loro ceuere. Ancora in una parte del mare arenoso , st hanne una mauiera di gente le quali hanno i piedi tondi " siccome cammelli, e sono fessi lu tre parti, e questa gente " sono sotto il nostro comandamento; ma elli non sono gente " d'arme, anzi sono lavoratori di terra, e niuna gente non puo-" te entrare nella loro provincia se uon noi , che guardiamo " l'entrata e l'uscita, e perciò prendiamo noi tributo da loro , continuo, e intanto non facciamo noi loro guerra. Nell'altra " parte del deserto si banne una città la quale ha nome Femi-", nia, dove neuno uomo non può vivere se non uno anno; e " quella terra si è molto grande, ch'io voglio che voi sappiate " di vero ch'ella tiene cinquanta giornate per lungo ed altret-", taute per largo, ed havvi tra loro tre reine senza l'altre don-" ne che tengono la città e le castella da loro; e quando ello " cavalcano sopra d'alcuno loro nemico, elle menano cento mi-" gliaia di donne di pregio bene a cavallo, senza quelle che " menano l'arnese e la vivanda. Ancora sapplate che la nostra " terra énue avvolta d'uno fiume il quale esce di Paradiso, il , quale ha nome Fison, che non si puote passare senza nave. .. Di la da questo fiume si hanne una terra la quale si chiama " Picconie, nella qual terra abitano sente nicciole, siccome fan-" ciulli di cinque anni ovvero di sel, ed hanno cavalli di gran-., dezza di montoni: e sono cristiani, e non è neuno che loro " faccia guerra, se non una maniera d'uccelli che vengono so-" pra di ioro clascuno anno due volte: l'una volta vengono ., nella vendemmia. Allora il loro re esce fuori a battaglia con-., tra quelli uccelli, e glà non se ne partono questi uccelli infi-., no a tanto ch'elli non hanno fatto grande mortalità di que-" sta gente: e questa pistolenza diede toro iddio per li peccati .. de'loro anticessori. Ancora abbiamo tra noi una gente di sa-" racini, i quali sono dalla cintola in su uomini, e di sotto ca-" valli, e portano archi, e stanno nel deserto, e appresso de lo-" ro confini stanno uomini salvatichi, i quali mangiano erba e " carne cruda, e questa gente non escono dei deserto, imperoc-" chè a iddio non piace, e giacciono continuamente in su l'er-" ba, e questi uomini salvatichi fanno guerra contro questi sa-" gittari, e i saglitari contra di loro, e percio giacciono costo-" ro in su l'erba che li serpenti non nocciano loro E voglio " che voi sappiate che noi ne facciamo prendere per ingegno a' nostri uomini, e guardiamii nella nostra corte perchè la ,, strana gente li veggano. Ancora abbiamo una manlera di bestle le quali hanno uno corno in fronte dinanzi lungo uno Gio. Villani T. IV.

" braccio: a queste bestie sono delti colori , bianchi e neri e " rossi; ma i biauchi sono più forti che gli altri, ch' elii si ., combattono contra il leone, e il leone per ingegno l'uccidez ., che quando eili si combattono Insieme li leone si mette do-" po nno aibero ben furte, e poi viene verso i'unicorno, e l'uni-" corno il crede ferire, e'l leone fugge il coipo, e l'unicornio " fere nell'albero si forte ch'egli non può riavere il corno, al-" lora viene il leone a lui, e si l'uccide, e l'unicornio uccide lui ., Ancora sappiate che nol avemo appresso di noi I giganti, i quali " soliano avere per antico tempo di lungo sessanta gomita, ma ora " non sono se non quindici, e non possono uscire del deserto se " non quando noi vogilamo, imperclocché sono al nostro coman-" damento. Ancora abbiamo una maniera d'ucceiii i quali , hanno nome fenice, che in tutto il mondo non ha se non uno " solo; e questo ucceiio vive cinquecent' anni, e poi fa uno ni-" do ed entravi dentro, e tanto il batte dell'alie che 'I fuoco " vi s'accende, ed arde iui e 'i nido; poi quello nido diventa , polvere, e di quella polvere nasce uno simigliante ucceilo-" Ancora vi facciamo assapere che nell' una delle nostre Indie " non ha ne verme ne serpente, tanto è netta, e correvi uno fiu-" me il quale è chiamato Ydal, il quale viene di Paradiso terre-" stro: e questo fiume si divide in sei parti, e va per la con-" trada d'India, e mena oro e pietre preziose, siccome smeraldi, " zaffiri, aspi e caicidoni, once, topazzi, rubini, grisopasse, ia-., chinte, grisolette, bericche e moite altre pietre preziose. An-" cora abbiamo intra noi un'erba che chiunque porta sopra " la barha puote cacciare via il diavolo, e farlo venire a se e " faveilargii; ed egii ti dice di ciò che tu ii dimandi, e impern ciò non osa abitare il diavolo intra noi. Nel nostro deserto " estremo cresce ii pepe e si lo cogiiamo ciascuno anno, e la " terra dove cresce si è tutta plena di serpenti, e quando il " pepe è maturo in su gii alberi, che sono drudi e fulti, e " ramoruti e bene caricati, aliora i paesani vi mettono il fuoco , e il bosco arde, e il pepe cade in terra, e i serpenti fuggo-., no tutti dinanzi ai fuoco, e queili che ardono ii bosco d'in-" torno si gli uccidono tutti; poi quando il fuoco è spento, gli ., nomini si tolgono forche e rastrella e fannone grandi monti. e lo mondano ai vento: pol lo cnocono nell'acqua per trar-., rene ii veieno de' serpenti. E questo bosco si è d' intorno ad " un' aita montagua la quale ba nome Olimpus, e di quella

" montagna esce una fontana che pare distemperata, quando " l' uomo ne beve, di tutte ie buone spezie del mondo, e qua-" iunque persona ne beve di queli'acqua non sente niuna in-" fermilade da indi a trent' anni , se tanto potesse vivere. E », in queila fontana nascono pietre chiamate indevoiro, e sono " di tale virtù quelle pietre, che i' aquila le porta ai nido del , suoi puicini per riconfortare ioro veduta, ch' elle rischiarano 2, gii occhi. Ancora vi facciamo certi che noi abbiamo un' ale, tra fontana la quale è di tanta virtù, che se un uomo vivo 2, vi si bagna dentro egli si trova dell' età di trent'anni. Auco-, ra abbiamo uno mare di rena pericoloso siccome mare " d'acqua, ed è moito grande, e niuno corpo d'uomo non " v' osa entrare dentro, e imperció non puole nenno nomo sa-" pere la grandezza della nostra terra, se non noi che n'ab-" biamo la scritta. E si abbiamo un altro paese per lo quale " noi possiamo visitare la nostra terra e andare oltre a quel-", io mare per uno fiume ch' esce d' una montagna, che è in-" tra noi e i figliuoli d' Isdrael. E questo fiume mena molte " pietre preziose, e fa il suo corso per lo mare arenoso, e sem-,, pre corre moito forte, se non se il sabato, che non si muta " in tutto il di, anzi sta queto e riposasi. Dall'altra parte del-, ia montagna d'onde questo f'ume nasce abbiamo noi setian-" tadue castelia delle plù forti del mondo, ed è i uno presso , all'altro ad una balestrata, e in ciascuno castello avemo noi .. per guardia quattrocento cavalieri; e tremila sergeuti, e cin-.. guemila balestrieri, e dugentomila arcadori, i guali guardano ., il monte e i monti , che la gente del Grotto del lignaggio ", de' figliuoli d' isdrael nou se ne potessero escire , impercioc-" ch' elli guasterebbero tutto il mondo, tanti sono. E voglio .. che voi sapplate, che per clascupo castello ovvero città la " quale nol abbiamo, elli n' hanno quindici , e per la grande ., spesa la quale noi facclamo nei fornimento di queste castel-" ia lo grande re d' Isdrael si ci dà ogni anno trecento cam-" meili carichi d'oro e d'argeuto e di pietre preziose; e que-", sto ci da perchè noi atteniamo la triegua che noi abbiamo », con lui. E questo re d'Isdraei si hanne dugento re sotto ia " sua podesta, i quali tutti ubbidiscono a iui, e si hanne sei-", cento principi, e tra duca e couti millequattrocento: e per " la sua terra corrono due fiumi i quali escono di Paradiso. E n ii monte dove noi abbiamo le castella si ha nome Gor e Ma-

" gor , ed è cost chiamato per due fratelli i quali usriro del " lignaggio de'figliuoli d'Isdrael, e guardarono quella monta-.. gna: e appresso di quella montagna stanno di nostri re per " guardarla, i quali ricevono il tributo del grande re d'I-" sdrael, e i loro mercatanti vanno sicuramente per la nostra " terra, e i nostri vauno per la loro; ma nol non lasciamo enn trare neuno di loro nelle nostre fortezze, e quando noi vo-, gliamo a loro far guerra noi li prendiamo siccome noi vo-" gliamo, e si uccidiamo tutti i vecchi, e i fanciulli teniamo " per noi servire, e tutti il facciamo sanare, imperciocche gii " nomini e le femmine di quella terra sono la più calda gente " che sia al mondo, e la più orgogliosa. Appresso di quello .. monte si ha uno deserto dove neuno uomo non puote ahitare ,, per lo grande caldo che v'ha, e correvi uno flume di polve-, re d'onde che neuna persona vi puole passare, se non quan-.. do il vento vi fiere entro ben forte, e fallo partire della ter-" ra allora vi si puote passare, ma se lungamente vi stesse to-" stamente vi perirebbe; e qualunque persona ne puole uscire " tulta la polvere ch' egli ne trae diventa pietra preziosa, e " quelli che ne traggono la polvere non possono vedere le pie-, tre infino a tanlo che non l'avemo vedute noi , e se a noi " piace noi st le teniamo, e se non, si le rentiamo. Ancora in " quella terra si nutricano molti fanciulli nell'acqua per acco-" stumargli d'andare cercando per le pietre preziose in del fiu-" me. Ancora presso del deserto si hanne una terra dove neu-" na persona non può abitare per lo grande caldo che v' ha, .. ed in quella terra nascono una maniera di vermini i quali " non possono vivere se non in fuoco, o questi vermi sono chia-" mati salemandre, ed hanno la loro pelle siccom' e' verri che ., fanno la seta. E di quelle pelli facriamo noi robe alle nostre " donne della nostra terra, e queste robe non si possono lava-" re se non in fuoro ardeute. E Imperció vi diciamo che noi " abhiamo intra noi tante ricchezze, che non è neuno, se vuo-" le guadagnare, rhe possa essere intra noi povero. E i santi · pellegrini i quali vengono a messer santo Tommaso apostolo, " e agli altri buoni santi nella nostra terra, per li quali Iddio " fa di molti miraroli, noi il governiamo delle nostre limosine " per amore di Gesù Cristo. E il nostro signore Reno fa di mol-., ti beili miracoli per amore di messer santo Tommaso aposto-., io , più che non fa per niuno degli altri santi della nostra " terra, che ciascuno anno esce fuori dei sepoicro in cotal di , come fu martoriato, e si fa predicazione a tutia la gente del-" la nostra cittade, e annunziaci il salvamento dell'anima; sic-" come noi ci dobbiamo contenere. E anco tra noi non abbiamo , niuno ladrone nè niuno avaro, imperocché Domeneddio nostro , signore non lo sofferrebbe nemico, che incontanente manda , distruggimento sopra di loro. Ancora vi facciamo assapere che ,, noi abbiamo i migliori cavalli del mondo, e sono molto cor-" renti, e sono tanto grandi, che quando noi vi vogliamo salire , suso si ci conviene salire per iscale, e si portano uno cava-.. liere a giornale tutto armato, tutta via correndo, colia vivan-.. da di tre di, se mestiero gli è. Ancora sappiate che in tutto ., il mondo non ba re che sia tanto ricco come siamo noi, sic-" come di buone castella e di buone città, e d'oro e d'argento, " salvo che il grande re d'isdrael. E avemo di molti buonì ca-" valieri, e grande quantità di pietre preziose, e si abbiamo " molti drappi d'oro e di seta, e quanto conviene a corpo d'uo-.. mo e di femmina , per istare ad agio e ad onore. E quando .. noi andiamo a battaglia noi ci facciamo portare dinanzi noi " quattro croci d'oro, e gonfaioni ed insegne, e gli altri re e " duca e principi e baroni e conti i quali vengono con noi, ban-., no insegne e conoscenza di palio e di zendado siccome deb-.. bono nelle loro insegne; e meniamo con nol trenta migliala ., d'nomini i quali sono tutti cherici, e ancora meniamo con .. noi cento migliaia di cristiani latini senza gli altri cavalieri, e ., ancora menlamo cinquantamila balestrieri, e quarantamila " arcadori, senza coloro che vanno colia vivanda e coll'arnese: " e tulta questa gente mantiene la nostra corie. Ancora abbia-" mo, siccome noi v'avemo detto, sessantadue re cristiani, i qua-" li sono sotto di noi, senza quelli che non sono cristiani, e " stanno sotto il nostro comandamento; e possiamo menare lo-" ro e la loro gente là ove noi vogliamo, e ciascono hanno " per se la sua terra bella e ricca. Ancora significhiamo a vola che quando noi andiamo a battaglia noi lasciamo la nostra " terra nella guardia di quattro patriarchi di santo Tommaso. E " quando noi cavalchiamo per la terra noi facciamo portare " una croce dinanzi da noi, la quale non è adornata nè d'oro, " nè d'ariento, nè di pietre preziose, perciocche noi abbiamo in " rimembranza la passione di Gesù Cristo nostro signore, E cia-" scuna delle nostre città ha due porte senza arco volto, che noi

" non vogliamo che la croce vi si bassi nè all'entrata nè all'u-, scita. E quando nol entriamo nella cittade noi facciamo por-, tare dinanzi da nol quattro vasella d'oro, le quali sono pie-" ne di terra per ricordanza che noi fummo fatti di terra, e \* terra diverremo: e ció é dimostranza che noi siamo di buon'aes ria. Ancora facciamo portare un altro vasello pieno d'oro, ,, perciocchè quelli che ci vedranno conoscano la nostra si-" gnoria, e siccome io sono il più grande re che sia da Gor e " da Magor Infino in occidente. E neuno è tanto ardito che o-, si mentire in tra noi d'ateuna cosa, che s'egli mentisse, noi , il testimonieremmo a falso e a disleale, nè giammai non a-.. verebbe onorc, che Gesù Cristo comandò che l'uno amasse " l' altro in buona lealtade, e comandó che avolterlo, né forni-", cazione, ne micidio, ne falso giudicamento non si facesse; e " se alcuno di nol fosse trovato in avolterio, noi l' ardiamo sen-,, za ateuno indugio, pertanto che sia peccato o di fornicazio-,, ne o d'avolterio, che Domeneddio ordinó che fosse matrimo-" nio, e che clascuno avesse moglie, perclocchè non facesse " peccato coll' altrui. Ancora vi facciamo certi che noi visitia-" mo il corpo di santo Danielio profeta, il quale è presso di n noi, e menlamo con nol la nostra compagnia diecimila ca-,, valli, e bene armati, e duemila balestrieri, e cento castella , fatte sopra leofanti in tale maniera, che clascuno castello è , fatto sopra quattro leofanti;e andlamo in questo modo perchè ,, noi ci difendlamo da' serpenti e da' dragoni, i quali hanno " otto teste l quali stanno in Babilonia la diserta; e convienci " andare in prima otto di per deserto prima che noi siamo in ., Babilonia; e questo facciamo nol ogni anno, ma nol troviamo " molte vivande per mangiare, slccome cervi rossi e unicorni .. di tre colori, e altre maniere d'uccelti chiamati fenice, ed a è la miglior carne del mondo a mangiare. E in queste otto " giornate del deserto troviamo noi Babilonia deserta , dove " giace il corpo di santo Daniello profeta; poi di la Infino nel-, ta fine del deserto hanne cinquanta giornate a uno tegnente, " e poi di la sono i giganti, i quali ci rendono tributo, e dei , tutto sono al nostro comandamento: ed è tanto grande la lo-" ro terra ched ella dura cento giornate per lungo e sessanta " d' amplo: che s' elli fossero prodi siccome elli son grandi , .. elli potrebbero combattere contra tutta l'altra gente del mondo; ma Il Signore si diede loro cotale dono, ch' elii non " s' intramettessero se non in lavorare la terra od altro lavo-" rio; e perció lo fece Iddio, che nello antico tempo i loro pa-" dri fecero e fondaro la torre dl Babel per combattere ii " cielo. E di questa gente abbiamo con esso noi incatenati. as siccome bestie, per mostrarii alia gente che non il conosco-", no, e la neuno modo nol non sofferiamo ch' altra gente n' a-, vesse neuno, perclocched elli sono nostri legittimi, e tutta ... la terra loro, che tanto è lunga e larga. Ancora vi facclamo ., assapere che il postro palazzo è fatto alla maniera ed alla " similitudine di quello che santo Tommaso ordinò al re God-" dofredi d' India; e il tetto del palazzo si è coperto d' uno " legno che ha nome libeno, e tutto il legname che 'i sostiene ., si è di cetino; e queito legno che ha nome libano non può " ardere in fuoco. E in su il palagio banne due mele d'oro. " e în clascuna mela si ba due scarboncoli, e perciò riluce di " giorno, e lo scarboncolo riluce di notte E le più grandi porn te del palazzo sono d' uno legno che ha nome cestro lavo-" rate con pietre preziose e con oro molto sottilmente; ed ban-" no tale virtà quelle porte, che niuno malvagio non vi puote " entrare dentro; e l'altre porte sono di libano, e le finestre " sono di cristallo. E le tavole dove noi mangiamo sono d'o-" ro lavorate con pietre preziose riccamente, e sono in quattro " puntelli d'almastica, la quale è una pietra che have tale vir-, tù, che neuno uomo si puote adirare al mangiare; l'altre ta-" vole sono d'almastica, e i puntelli d'avorio e d'almastica, i " quali li sostengono, riccamente intagliate. E dinanzi dal no-" stro palazzo si hanne una ptazza dove noi stlamo quando noi " vogliamo vedere i nostri giovani giostrare, ovvero fare al-" cun altro gluoco. E li nostro palazzo è fatto d'una pietra che " si chiama orimple, perciocchè i giovani abbiano i cuori mi-" gliori e più arditi. La camera del palagio dove noi giaciamo " si è coperta d'oro ed ornata di molte pietre preziose, e cla-" scuna notte v'arde una lampana piena di balsamo, e la tene-" mo nol corte alle nostre grandi feste, perciocche il baisamo ., rende molto buono odore. E nello letto dove noi dormiamo " si hanne moiti saffiri da tenere l'nomo casto: che noi avemo " di molte belle femmine, ma noi non giaciamo con loro se , non quattro mesi dell'anno, e solamente per cagione d'inge-, nerare figlinoli; e cotale costume teniamo noi, ma l'altra " gente fanno a loro volonta. E ciascuno giorno vengono alla

" nostra corte trenta uomini tra istrani e trapassanti, i quali tutti .. quanti banno al corpo quanto bisogna loro e per loro cavalie-., ri. E dinanzi dal nostro palagio alla nostra entrata avemo noi ., ordinato uno specchio per mei la porta, per molto grande " ingegno fatto, ed è molto bello e lucente, e quelli della città " il veggono di di e di notte. Con tutto ciò ch'è la ciltà dura " sette giornate, ed è tutta lutorno murata di profferito di di-" versi colori. E qualunque persona vuole andare là ov' è lo " specchlo, e'ne st gli convlene montare centosessantasette sca-" loni, e tutti gli scaloni sono di cristallo lavorati con pietre " preziose, siccome sardine, bericche, e aspe, baleste, almati-, ste, e di molte altre maniere ; e facciamovi certi che sopra " questi scaloni sono posti quattro pilastri, e ivi suso uno capi-" tello, e in su questo capitello si hanne otto pilastri, e in su-" so questi otto pilastri si banne uno capitello, e in su questo " capitello si hanne dodici colonne, e in su queste dodici co-" lonne si ha uno capitello, e in su questo capitello si hanne .. trentadue colonne, e su lvi banne quattro capitelli , e sopra .. questi quattro capitelli si hanne sessantaquattro colonne pic-" cole, e in su queste sessantaquattro colonne si banne uno ca-" pitello sopra al quale dimora la grande colonna dove lo spec-.. chio è commesso tanto sottilmente, che neuna persona che 'I .. veggla non sa dire come fu fatto, e non io farebbero tutti ", quelli del mondo; e neuno monta lassuso senza commiato. E " continuamente st lo guardano di di venti cavalleri armati di " tutta arme, e trenta st lo guardano di notte, perchè neuna .. persona vi montasse senza parola. Ancora vi facciamo assa-., pere che ciascuno mese dell'anno servono dinanzi dalla no-" stra tavola sei re incoronati, e cinquanta in tra ducă e con-" ti, di quanto che noi comandiamo loro, senza altra gente i-" strana, e una parte de' nostri sergenti stanno bell' e armati. " Ancora avemo con esso noi duemila Franceschi, i quall noi " avemo tutti fatti cristlani, e servono tutti alia nostra tavola " e alla nostra camera, e stanno in nostra corte. E quanti che-" riri vengono alla nostra corte, siano cherici o laicl, noi dla-" mo loro l'ordine di cavallerla, e perció il facciamo noi, per-" ch'elli sono bene perfetti nella fede di Gesù Cristo, e sono " buoni cavalcatori e leali in castella, e sono buoni balestrieri. " E quando noi andiamo in battaglia, i Franceschi stanno d'in-" torno noi per guardare la nostra persona e 'l nostro corpo. E

avemo con nol gente di tutte terre, i quali ci dicono I costumi e le maniere de'loro paesi. I Franceschi ci dicono buoa ne noveile del papa di Roma, nostro bnono amico e fratello ., in Dio, E tutti i re, e duca, e conti, e'Franceschi tutti man-" giano alia nostra tavola ordinati. E quanti re, e duca, e con-.. ti muojono senza rede noi diamo ta sua terra a' Franceschi. .. e tengono il juogo di colni ch'e morto. E in tra questi France-" schi che mangiano alla nostra tavola si ve n' ha dodici arci-, vescovi e ventiqualiro vescovi, e i quattro patriarca di san-,, to Tommaso apostolo: e sl avemo altrettanti abati quanti di " hanne nell' anno, e clascuno canta messa dentro alla nostra " chlesa, che tanto è ricca che niuna persona non lo potrebbe " credere se non lo vedesse. E quando elli hanno cantato la " messa si ritorna ciascuno alia sua badla a visitare i loro fra-, ti. E io sono chiamato Presto Giovanni, Imperciocch'io deb-" bo avere umilità siccome prete, che il nostro signore Gesù " Cristo fu nmile e prete, e dacchè Iddio ebbe l'ordine di pre-" te, dunque è il prete la più alta persona che sia, e imper-" ció dee il prete avere in lui umiltà e castitade e pazienza , .. che Gesù Gristo fu prete e re; e Imperciocchè il nome è tan-" to grande, sono io chiamato Presto Giovanni. E facciamvi as-" sapere che coloro che gnardano nol v'ha con loro re e arci-.. vescovi, e queiji che guardano i nostri mercatanti sono arci-.. vescovi e re, e cojoro che ci mantengono per ordine sono ar-" civescovi e re; e avemo la corona del patriarca di santo " Tommaso, e la corona per essere imperadore e re. E lm-" perciocchè tanti nobili signori servono alla nostra corte, e ., mangiano e beono, si ci conviene moito isnendere. Ancora " vi facciamo assapere che noi teniamo consiglio ogni otto " anni nella città di santo Tommaso apostolo, e fa quea sto benedetto apostolo corporalmente predicazione a tutto " Il popolo, e tutta la gente della nostra terra vengono al " concilio, il quale dura due mesi poiché noi siamo assem-" biati là, e quelli a cui nol diamo commiato si se ne partono . " e gli altri rimangono con nol. Ancora vi facciamo assapere .. che noi avemo un altro palagio, ii quale è tanto forte e " belio e grande come quello che noi v'avemo detto, e fu " fatto in questa maniera. Che prima ch' lo fossi nato si ven-" ne al mio padre nna boce, e disse: faral uno palaglo al tuo Gio. Villani T. IV-33

" figiluoio re, ancora è a nascere, il quale sarà li sovrano re " terreno, e quello pajagio avrá tanta di virtù da Dio, che a chiunque v' anderá a quello palagio, sia istrano di paese, ov-" vero sia della nostra terra, ed egli v'entrera dentro, non sara tanto famoso che incontanente non sia pieno, siccom' e-" gli avesse mangiate tutte ie buone vivande dei mondo. Co-., si fu detto al mio padre, e quando venne la mattina, che 'I " mio padre fu desto, egli fu moito sbigottito di quello che " ia boce gil aveva detto, incontanente comandó che il paia-" gio fosse incominciato, e che i maestri e i lavoratori fossero apparecchiati. E questo paiagio fu fatto di cristallo di fuori, " e dentro di pietre preziose, e di sopra di zaffiri e di topazzi n in somiglianza del cielo stelloto; io iastrico dentro si è di " grandi tavole di cristalio. Tutto fu fatto nella maniera co-" me il mio padre comandò, e dificato e sostenuto da cinquan-" ta coionne d'oro, e ciascuna è alta sessanta gomita, di sotto " grosse e disopra sottili per più fortezza; la grossezza è tan-" to quanto uno avignasse due voite colle braccia. Nè in tutto " il palagio non è nè uscio nè finestra, che li scarboncoli e ,, ie pietre preziose che vi sono dentro rendono grande iume , ai paiagio. Ed havvi tre sovrane pietre che niuna persona " le potrebbe preglare, e sono tanto chiare che niuno occhio " d'uomo le potrebbe guardare. Ancora vi facciamo assapere " che noi teniamo corte sei di deil' anno, siccome per Natale, " e per Pasqua, e la Pentecosta, e l' Ascensione, e due di di n santa Maria, e stiamo dentro del paiagio per queste feste , infino alla sera, e facciamo predicazione al popolo; e quan-" do la notte viene e noi usciamo del palagio, pleni e sazii " solamente del buono odore che noi vi sentiamo, siccome noi " avessimo ciascuno mangiato le migliori vivande dei mondo-" E neuno entra in questo paiagio se non questi sel di dell'an-", no , se non quando noi voiessimo trattare d'aicuno nostro " consiglio segreto. E voglio che voi sappiate che quaranta " cristiani franceschi e cento sergenti io guardano di di e di " notte. Noi n' avemo significato una parte de' nostri miracoli " e de' nostri costumi e della virtù di messer santo Tommaso apostolo, ma noi non v'avemo fatto certi degil aitri santi, ne " delle nostre chiese, nè de'paiagi di quattro patriarca, i qua-" li sono si maravigliosi che voi non lo potreste credere. E ., quanto che noi v'avemo mandato dicendo è così vero, come

- · voi credete che 'I vostro signore iddio onnipotente sia tutto
- · In clelo e in terra, e st com'egli è lu tre persone, ed è uno
- · solo Iddio. E Imperció vi facciamo certo che noi non v'ave-
- · mo detto alcuna cosa se non pura verità. Colul vi guardi
- · che regna senza fine.

# **EPISTOLA**

CHE SCRISSE IL GRAN TURCO

## PAPA CLEMENTE SESTI

## A ROMA

Quest'opistola fu pubblicata dal Doni nella sua raccolta di Prose antiche nel 1347. La sua lezione s'avucina a quella d'un codice laureziano, Piulce do Codice Aly ma un altro codice ricardiano ci ha dato migliori varianti, e noi eseguiamo questa nostra ristampa servendoci della lezione del medesimo codice riccardiano di numero 2392. Parla il Villani di Marbasciano signor de Turchi nel libro duodecimo capillo tertananove, Tomo quarto, della nostra edizione, ove racconta la presa di Smirne sopra il Turchi operata dal cristitani credita nel 1344, i quali dopo essere sisti sconfilli e tagliari a pezzi dai soldano, resisterono valorosamente contro la potenza de' Mussulmani nella conquistata città delle Smirne.

. Marbasciano Eben Jesi, con it suot fratelli Cerab e Luysbaye, o collaterall, comhattitori dello 'mperadore Organe, e signori nelle parti d'Acaia, al grande sacerdote de' Romani diletto secondo i meriti.

Novellamento è pervenuto agli orecebi nostri che a' prieghi e domande del popolo veneziano nelle parti d'Italia fate pubblicamente divulgare nelle vostre chiese, che qualunque e persona prendera l'arme contra di noi e nostra gente promettele remisiono de' loro pecati in questo, seculo, e vita beata nel futuro; della qual cosa la veritá abbiamo intexa · con segreta fede per io avvenimento d'alquanti pedoni cru-· clferi, i quail nuovamente hanuo faito passaggio in naviii del · Veneziani. Per la qual cosa siamo costretti maravigilarci som-· mamente, imperocchè dato che dai sommo iddlo vi fosse da-· ta podestade d'assolvere e legare l'anime, doveresti niente · di manco procedere in questo più maturamente, nè doveres-· ti Inducere sopra di noi i cristiani, e'massimamente gi' ita-· liani, ornati dei segno della croce. Con ciò sia che, secoudo · i nostri padri hanno informato, noi e ii nostro popolo fu in-· nocente della morte e ingiuria del vostro Cristo, e con ciò · sia che le terre e' luoghi dove sono i vostri oratorii non so-· no posseduti per noi , anzi sempre mai abbiamo avuto in o-· dio, ed abbiamo, i popoli de' Giudei, perocchè, siccome noi · abhiamo inteso per le antiche storie e per le nostre croni-· che, essi a tradimento e per invidia misono nelle mani del pre-· side romano in Gerosolima il vostro Cristo e profeta, il qua-· le io fece morire in sul legno della croce. E oltre a questo · siamo costretti maravigliarci che gi' Italiani si levino contro · a noi con cló sia che secreto amore c'infiammi di dovergli · amare, considerando che essi e loro magnificenze sono proce-· duti dal sangue de' Troiani, gii autori de' quali sapplamo che · furono Antenore ed Enea discesi della stirpe del magno Pria-· mo, in cui scambio noi dobbiamo tenere lo 'mperio nelle par-· ti d' Europa. E secondo le promesse che i nostri antichi han-· no avute da' nostri Iddii, intendiamo rifare la magna Troia, · e vendicare il sangue del forte Ettore, soggiogando al nosiro · imperio la ruina de' nobili Greci, e punire il furto della no-· stra Dea Pallade negli eredi de' trasgressori. E ancora inten-« diamo riacquistare in tutto il nostro impromesso imperio Cre-· ti e l'altre isole marine, le quali ci ha rapito il popolo dei · Veneziani, e quelle sottomettere alla nostra potenzia. E per-· tanto domandiamo e preghlamo la vostra prudenza che di · grazia pognate silenzio agii atti vostri mandati per lettere · d'Italia ad istanzia del predetto popolo veneziano, non pro-· curando più contro a noi il popoio cristiano sotto spezie di · pielà: con ció sia che tra noi e loro non abhiamo alcuna · guerra per la fede, considerato che niente ci porta se voi - adorate Cristo, imperocché noi lo reputiamo essere stato pro-· feta, nè secondo la legge sua, siccome abbiamo inteso, pote-· te costringere alcuno alla legge vostra. E se alcuna lite e

262 11- 4. · discordia è tra noi e I popolo veneziano, questo è Interve-· nuto perchè loro indebitamente, non fortificati da alcuno co-· lore di gittizia, non sotto nome dello 'mperio o d' alcuna · monarchia alla quale sieno commesse per aicuna legge le co-· se temporali, ma per sua superbia e temeritade banno sog-· giogato con crudele tiraunia grande tempo alcune isole ma-· rine e altri luoghi che sono ripromessi, come disopra dicem-· mo, allo 'mperio nostro, le quali cose non possiamo soppor-· tare. Con ciò sia che venuto è il tempo de' fati e della nos-· tra ripromessione, per le quali tutte cose e per altre cagioni · voi dovete e potete meritamente ritrarvi dall' impresa, e spe-· zialmente avendo nol udito ii predetto popolo veneziano es-· sere moito istrano della vita e costumi de' Romani, perché · non si convengono con li Romani, poiché non si convengono · con seco ne in legge ne in costumi, ma solamente si repu-· tano migliori che gli altri popoli circustanti, la cui super-· bia noi estermineremo con l'aiuto di Glove e delli nostri · Iddii . Altrimente se la prudenza vostra non si ritrarrà · dall' impresa fatta, noi attenderemo ad ampliare le for-· ze nostre prendendo l'aiuto del divino imperadore Orga-· ne, e degli altri re e primati orientali, i quali oggidi fanno · vista di dormire, coll'aiuto de' quali fortificati trarremo · da'confini della terra copiose schiere di gente d'arme, me-· diante le quali noi faremo resistenza non solamente a'vostri · pedoni cruciferi, ma eziandio intendiamo obliare inlmiche-· volmente, contra voi, milizia romana, germana, e francesca, · e finalmente col favore di Neltuno intendiamo passare pel · mare Ellesponto e Dalmatico con innumerabili navi condotto · da' venti o da Zeffiro, e con artificiosa armata visitare ie · parti orientali, e spezialmente circa Dalmazia e Oloazia.

Data l'anno di Maometto 745 nell'entrata del mese Chalden : · o sia l'anno di Cristo 1346.

# DICERIA

CHE PECE

### PANDOLFUCCIO DI GUIDO DI PANDOLFO DE' FRANCHI

AMBASCIADORE INSIEME CON ALTRI

#### COLA DI RIENZO

#### TRIBUNO DEL POPOLO DI ROMA

NEL CONSIGLIO DI FIRENZE

4 bi 2 DI WELIO 1347.

It Doni nella sua rarissima raccolta di Prose antiche pubblicò le seguenti tre dicerie sotto il mentito titolo d'orazioni mentre l'ocdici tutti le intitiona d'ierrie. Noi le riproducisma alquanto emendate con l'aiuto d'un codice laurenziano, pulote 40 codice 49. Codi di Bienzo si distinse moltissimo fra gli uomini del suo secolo, ne' v'è alcuno mediocremente versato nella patria istoria, e ho no l'ammiri e lo consideri come unono singolarissimo: quindi crediamo che debbano esser graditi alcuni documenti che lo riguardano, benchè indirettumente, mentre ci fanno conoscere in quanta stime ara tenuta laiora la repubblica di Firenze. Parla il Villani di questa solenne ambasceria al Libro duodecimo capilolo novanta, accennando che 'l Riemo spedi al comune una sua lettera, della quale non è stato possibile trovarne copias.

, Frater enim et caro nostra est. Signori Fiorentini , tutte , le cose che sono state dal principio del mondo insino a ora



264 · si sanno, e possonsi sapere per tre ragioni : principalmente · per scrittura, per pintura, e per viva parola. Sicchè noi tro-· viamo nelle nostre antichissime croniche, che voi sete disce-· si del nostro sangue romano e pure del più nobilissimo e · del più magno. E ciò si vede molto chiaramente, guardando · alle vostre magnifiche e gloriose imprese, alli vostri discreti e ragionevoll ordinamenti, alla vostra grandissima virtù e sa-· plenza, la quale è singolar confessione dell'universo mondo; · sicch'lo posso dire a vol in persona di quella nostra e santa - città di Roma e popolo la parola di Salomone: Gaudet pater . tuus et mater tua, quae te genuit sapientem: allegrasl Il tuo · padre e la tua madre, la quale t' ha ingenerato sapiente. E · però considerando a tanta congiunzion di sangue, tanta con-· giunzione d'amore, pare cosa molta degna e giusta che not · siamo venuti qui a farvi parte della nostra allegrezza, e a · notificarvi Il nostro felicissimo stato, il quale potete riputa-· re vostro proprio, e userò la parola di Isaia al nono capitolo: - Populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam. Se · niuno popolo al mondo fu la tenebre, fu la pericolose e mor-· talissime guerre, fu in pestilenzia, si è stato il nostro popolo · dl Roma, nè mal imperio, papa, nè altro principe del mon-· do vi potè porre rimedio di salute. Ora quello signore che · tutto sa . e puote ristorare . per la sua santa misrricordia · s'è mosso a pletà di nol , e per la grazia del santo Spirito · ha creato novellamente virtudioso padre e signore, che si · chiama Niccola. E veramente si può interpetrare Nicolaus. · nitens laus, una risplendente laude, la quale vi ha allumi-· nati tutti: di che? di giustizia, di pace, e di liherta, ch' ella · è si cara. Come sa chi per lei vita rifuta: come disse il vo-· stro Dante. Il quale nostro signore e tutto il popolo univer-· salmente vi mandano mille salutl, confortandovi a ben fa-· re . e offerendo ogul loro potere in tutte quelle cose che · sieno di vostro stato, di vostra pace, di vostra grandezza; e · In ció ha preso ordine di poter compiacere a vol e agli al-· tri amici, perclocché tutto ll mese d'Agosto egli avrá in or-· dine ottocento harbute a soldo, e fino a ora n'ha cinque-· cento, tutti nobili romani caporali, sanza cavalcante alcuno, · E però in tutti i vostri hisogni con grandissima fede potete richiedere quello signore e popolo, come carissimi fratelli · discesi d'un sangue e d'un padre, lo non voglio dire più

- · parole , perocché messer Matteo dottor di legge , il quale è
- . qui, e questi altri signori ambasciadori sporranno l'amba-
- · sciata tutta ordinatamente, e prego quel Signore il quale è · suppliture d'ogni difetto, che di tutte le cose ch'avete a fare
- · vi lasci eleggere ii migliore.

# DICERIA

CHE FECE

## FRANCESCO CHIAMATO LO SCHIAVO DE BARONCELLI

DI ROMA

AMBASCIADORE INSIEME CON ALTRI

## COLA DI RIENZO

#### TRIBUNO DEL POPOLO DI ROMA

NEL CONSIGLIO DI FIRENZE, A DI 2 DI LUGLIO 1347.

MAKE DOMINE 1347.

on è per temerità nè per soverchia audacia essermi " levato a sporre la presente ambasciata a tanta presenza quan-" ta è la vostra, perch' io conosco me essere insofficiente a " tanto: e potrei ben dire quella parola di Geremia: Nam puer " ego nesciens loqui, tardioris et impeditioris linguae sum, per ., la qual cosa nessuno ardire m'aiuterebbe a dover dire, ma " piuttosto mi osterebbe una propria cagione di dover tacere. " Ma tuttavolta per considerazione di due cose , la prima , il .. comandamento di questo nostro signorevole Pandolfo che det-" to ha, e di questi altri miei maggiori e onorevoli compagni: " la seconda , la discrezione e bonta di tutti voi , per il quali " mi confido che ogni mio difetto si sosterrà, dirò quello che " io ho da dire , cominciando col nome del nostro signor Id-.. dio e con quella parola nel salmo: Os meum aperiam, attra-., ham spiritum, et dilatabo eum, et ipse implebit illud. E prima · ch' io proceda più avanti, non parlerò della disposizione e · discrezione dell'autorità, le quali a questo dire mi muovono, · nè della seconda, perchè son certo che a voi sono ben ma-· nifeste. Dedit Dominus salutem magnam populo suo. Signort, · la presente ambasclata contiene più cose, ma potissimamente · tre, le quali cose distintamente proseguirò per far aluto alla · difettuosa mia memoria. Come già udito avete, il nostro si-· gnor Tribuno e liberatore, e 'l popolo tutto di quella santa · nostra città di Roma, vostra madre, sorella e amica, sl man-· da a voi grandi e cari salutl con caritativa nace, rinnova-· zione e confermazione d'antica parentezza: la quale pace · insleme con esso lui potele e dovete avere e nartecinare co-· me strettissimi d'essa santa città e nopolo, fratelli e amici. E · si pnò dire a vol quella parola di Geremia : Ougerite pacem · civitatis, et orate pro ea ad Dominum, quia in pace illius · erit pax vestra: e questo è quanto al primo. La seconda co-· sa si è , che vi nottfichiamo , a grande allegrezza ed esulta-· zlone , la liberazione e riduzione di essa santa città nostra · da tanta servitù , tribulazione , oppressione ed oscurità dove · ella era, e in questo, come manifesto si è a voi e a tutto 'l · mondo, per proprie colpe e difetti de' suoi tiranni rettort e · pastori fatti lupi, dei quali si potrebbe dire quella parola: · Rectores raptores. Ed era fatta vedova e ignuda d'ogni virtù · e d'ogni bene, madre e vestita d'ogni vizio e d'ogni difetto · divenuta, in tanto ch'ell'era selva d'offensione, spelonca di · ladroni, ricetto di micidiali, falsi, e d'ogni altra rea gente . · e solamente a'bnoni le porte si chindeano, e infra gli altari · o ne' luoghi santi ogni impresa crudele si trattava e com-· metteva. Lo donne lagrimose e 'l popolo, lacerato, i romel, · religiosi e altra gente, tutti travagliati e oppressi, quale · per uno modo e quale per un altro mostravano le loro pla-· ghe delle loro ingiurio a mille insieme, che non solo altri, · ma Annibale crudelissimo avrieno fatto pietoso. E i vostri · viaggi, sl di mercatantare, e sl di visitare quei beatissimt · principl nostri cittadini, messer san Piero e messer san Pao-· lo, e gli altri innumerabili martiri, e gli altri santi che vi · sono , erano tronchi e in tutlo tolti , e altre cose scellera-· tissime vi si commettevano tutto giorno, le quali ometto · per non impedire il tempo, e per non fare tristore nell'orec-· chie vostre. E per queslo modo non potevate bene fare salvo · le vostre anime, e visitare quella sacratissima nostra città,

· la quale non è fondata uè di pietre nè di calcina, ma d'os-

268 · sa, polpe e sangue di santi. E già parea che la sentenza fos-· se data nel ciclo contro a lei; ma quel signore che tutto · regge . lo quale moite volte quando si mostra più iontano . · aliora è più d'appresso, non permettendo lasciar perire il · santuarlo suo, ma volendo che si riconoscesse, ispirante esso · nostro signore Iddio, e esso popolo vigitando dei lunghi son-· ni delle molte angosce, voiendosl adducere a lume di verità, · conferendo infra loro medesimi, e dicendo quella parola del · profeta Geremia : Num invenire poteritis virum qui spiritu · Dei plenus sit? parlando della persona del nostro signor tri-· buno e liberatore. E considerando le universe virtà di esso, · coadunato esso popolo tutto insieme, di uno animo e d'una · volontà, come uno uomo fosse, gridando chiamarono: Te, Nic-· cola, chiamiamo aiutatore: te chiamiamo nostro signore: tu se' · nostro liberatore, te conosciamo tribuno. Tu ci aiuta, tu ci li-· bera ; lu ci ordina, difendi e salva, e questo popolo sedendo in · tenebre e in ombra di morte chiarifica; perocch' è venuta l'o-· ra, (la quale voglia Iddio che non si parta) concedendogli « ogni potestà che dire si potesse, e dicendogli quella parola · della santa Scrittura : Omnia quae locutus eris faciemus , et · erimus obedientes, ut bene sit nobis fl.o quale nostro signore · vedendo queste cose, e considerando ch' era opera dello Spi-· rito santo (della grazia del quale esso monifestamente era · ed è pieno) e ricordandosi del gran valore di queili eccel-· lenti nostri cittadini, i quail passarono di questa vita già è · più che 'l millesimo anno, e che la fama loro non perirà mai · se l'universo prima non si dissolve: come fu Giulio Cesare, · Scipione, Fabrizio, Ottaviano e gli altri, che per loro virtù · aveano locata Roma dove ella era al loro tempo. Ricordan-« dosi ancora delle manlere e fatti loro, i quali esso nostro · signore ha tutti bene a memoria, ed ebbe dal principio di · sua gioventù, virilmente egli accettò la signoria, e comin-· ciando a reggere e a correggere, c' cl ha saivati, ordinati, · chiarificati. E puossi dire di tul quella parola che si leggo . de' detti degli Apostoli: Signa et mirabilia fecit apud nos, · signa et prodigia magna in populo, tantaque gratia cum · fortifudine plenus . E infra l'aitre cose che ordinate ci · ha , e'ci ha ordinata e fatta una uobilissima milizia dei · nostri cittadini, in numero di cinquecento, e avanti che · passi il mese saranno mille, i quali tutti con tutto il po· ter suo vi si offera liberamente a tutti i vostri servigi e · piaceri, come a strettissimi fratelli e amici, che sempre deb-· bono e intendono d'avere. La terza e ultima cosa si è che · certi gravi bisogni ch' esso nostro signore e santo popolo si · ha a fare di presente, per volersi fortificare e fermare in · questo fellcissimo suo e vostro stato, lo quale sia preambulo · e confermamento del giubbileo, il quale sarà di qui a breve · tempo, del quale si ragiona nel libro de' Levitici, secondo il · comandamento di Dio a Moisè: Sanctificabis annum quinqua-· gesimum , vocabisque remissionem cunctis habitantibus terrae · tuge: ipse enim est jubilacus: e ancora per intendere ad estir-· pazione di qualunque male plante in esso bello viridario, e · In essa santa città fiorire non sapessero e a confusione di · qualunque questo stato contradicesse, dimanda a voi con · grandissima affezione e fede che vi piaccla di sovvenirgli d'a-· luto, consiglio e favore, al presente senza nessuno intervalio · di cento cavalieri più o meno dei numero del tempo come a · vol niacerà, faccendo questo servigio prima a Dio. E potras-· si ben dire di vol quella parola che scrisse Matteo : Merces · vestra copiosa est apud Deum: e glustamente, perchè aintere-· te osservare quella santissima città sua comune patria, legit-· timo ovile, fondamento della fede cristiana, gente santa, po-· polo da aquistare, lo quale Iddio in ereditá se lo elesse, e · della militante Chiesa. Obbligherete perpetuo quel santo po-· polo a voi e a vostre generazioni, lo quale mai non si scor-· do de' benefizi ricevuti ma riconoscitore sopra gli altri po-· noll del mondo. Anche intende e vuole, quando a voi piac-· cla, come anticamente fe' con esso voi fare de' suoi fatti, ac-· clocchè de' vostri, quando bisognasse facciate con loro. Pre-· go il nostro signore Iddio che vi faccia deliberare quello che - sia di sua laude, riverenza e piacere. Recitata a di 2 dl Luglio del 1347.

# RISP OSTA

## DI PANDOLFO FRANCO

ANBASCIADORE DEL DETTO ALLA PROTERRA

#### FIORENTINI

- Quando considero alla vostra perfettissima e buona volontă, e sento ii vestro minoni liberale, conseco here che questi signori ambasciadori, ed io, non hastiamo a rendere quelle mirabili grazie che si converrieno a voi; tuttavolta seno mollo certo che l' nostro maguifico e virtuoso signore col popolo insieme, i quali hanno il potere el sapere, vi saranno in perpetuo obbligati in cose simili e maggiori. Micordomi di una parola la quale fio delta a Cesare stando in Arimino per un exasilere al quale pareva, che la presenza
  - di Cesare in Roma fosse splendente e subita, considerando ciò chi avea a fare, e però disse: Tolle mora: semper nocui differre paratis; e però vi pregbiamo che logliate via ogni dimoranza e tardità, ed effettualmente mosiriate la vostra libera volontal in breve.
- Recitata nel consiglio di Firenze in risposta alla profferta
   ch'avea fatta messer Tommaso Corsini per lo comune, a di 3

# VOCI

#### LORO SIGNIFICATI

ED

#### ESEMPI MANCANTI NEL VOCABOLABIO

CHR SI LEGGORD

#### ME: OUI RIPORTATI DOCUMENTI

#### ISTORICI

1

Almastica.: pietra preziosa di questo nome. Presto Giov. Episi. p. 255. Le tavole.... sono doro lavorate con pietre prezioca riccamente, e sono in quattro puntelli d'admastica, la quale è una pietra etc. L'altre tavole sono d'almastica, e i puntelli d'arorio e d'admastica.

2

ASSOMMANE: sommare, annoverare. Presto Glov. Epist. p. 248.

E sappiate che nulla persona potrebbe assommare il grande numero di loro, se non come della rena del mare.

AVIGNABE: avvinghiare, stringere colle braccia. Presto Giov. Epist. p. 258. La grossezza è tanto quanto uno avignasse due rolte colle braccia. Il Vocabolario riporta soltanto avvinghiare

4

BIFFORCARE, o biforcare: dividere, partire in due, o a modo di forca, e anche diramare. Dante Ep. agl' Ital. p 226. Acciocchè 'l celeste pastore soi mandria del suo evile cognosca....

« la sua bonta spanda l' odore dal guale siccome da un punto
si bifforca la podestà di Piero. Il Vocabolario ha biforcamento, biforcato, e biforcuto, e non riporta il verbo biforcacare o biforcare.

5

CESTRO: sorta di legno prezioso. Presto Giov. Epist. p. 255. Le più grandi porte del palazzo sono d'uno legno che ha nome cestro.

CETINO: specie di legno dell'Indie. Presto Giov. Epist. p. 255. E tutto il legname che 'l sostiene si è di cetino.

7

COADUNATO: adunato, raccolto. Baroncel. Fr. Dic. p. 268. Considerando le universe virtà di esso (Cola di Rienzo) coadunato esso popolo (romano) tutto insieme, di uno animo gridarono ec. Il Vocabolario ha bensi coadunare.

5

CONOSCENZA: insegna, bandiera. Presto Giov. Epist. p. 253. E gli altri re e duca e principi e baroni e conti i quali vengono con noi, hanno insegne e conoscenza di palio e di zendado.

•

Caucifeao: crociato, insignito di croce. Gr. Turco Epist. p. 261 La verità abbiano intesa... per lo avvenimento d'alquanti pedoni cruciferi. E ivi p. 262 Noi faremo resistenza... a vostri pedoni cruciferi. Il Vocabolario non ha neppure crocifero.

10

Daudo: adulto, grande, e si riferisce a cose animate. Presto Giov. Epist. p. 247. Allora zono drudi i due pulcini, sicch'elli possono volare. E p. 450. E quanda il pepe è maturo in su gli alberi, che sono drudi e folti, e ramoruti e bene caricati, allora i paesani vi mettono il fuoco.

11

INNANZIPORRE: anteporre. Greg. IX. Epist. p. 435. I fatti si debbono innanziporre alle parole. E. p. 436. A coloro (che inalzarono di molte ricchezze la Chiesa) non s'agguagli, nè s'innanziponga la tua altezza.

12

LABIO: labbro; dal latino. Dante Ep. agl' Ital. p. 224. Il nuovo di comincia a spandere la sua luce . . . . e'l cielo risplende ne' suoi labii, e contra quella chiarezza conforta gli augurii delle genti. Qui è usato metaforicamente per il confine dell'orizzonte.

13

MARTORIATO: martirizzato, Presto Giov. Epist. p. 453. Ciascuno anno esce fuori del sepolero (santo Reno) in cotal di come fu martoriato. Il Vocabolario ha questa voce, ma senza esempio.

14

Mer: col per innanzi, vale per mezzo. Presto Giov. Ep. p. 456. Dinanzi dal nostro palagio . . . . avemo ordinato uno specchio per mei la porta. Il Vocabolario riporta questa voce troncata dall'apostrofo, cioè legge me'.

15

PATRIARCA: Dignità sacerdotale. Presto Giov. Epist. p. 257. Tra questi che mangiano alla nostra tavola si ve n'ha dodici arcivescovi . . . . e i quattro patriarea di santo Tommaso. E. p. 112. Non v'avemo fatti certi . . . . de' palagi di quattro patriarca. Manca nel Vocabolario la desinenza plurale in a a questa voce. 35

Gio. Villani T. IV.

POTISSIMAMENTE: principalmente. Baronc. F. Dic. p. 267. La presente ambasciata contiene più cose, ma potissimamente tre. Il Vocabolario non ha che potissimo.

#### 31

PREEEXTE: colul che ha prebenda. Greg. IX Epist. p. 243 E non ti ricorda guanto grande carico n' ha sosserto la Chiesa nelle decime de prebenti, e degli ecclesiastici. Il Yocabol. ha soltanto prebenda, con significato di rendita ferma di cappella o di canonicato.

#### 18

Presine: presidente, prefetto. Gr. Turco Epist. p. 261. Essi (Ebrei) a tradimento e per invidia misono nelle mani del preside romano in Gerosolima il vostro Cristo.

#### 19

Puntelli: le gambe che sostengono una tavola. Presto Giov. Epist. p. 455. Le lavole dore noi mangiamo... sono in quattro puntelli d'almastica. E ivl. L'altre tavole sono d'almastica, e i puntelli d'avorio e d'almastica.

#### 20

Rastratto: arease truale. Presto Giov. Epist. p. 450. Gii uomini si tolgono forche e rastrella, e fannone grandi monti (del pepe) e lo mondano al cento. Il Vocabolarlo riporta questa voce, ma nessuno degli esempl che vi si leggono ha la desinenza plurale in a.

## 21

Scannoncolo: pietra preziosa lucontissima. Presto Giov. Epist. p. 255. E in su il palagio hanne due mele d'oro, e in ciascu-

na mela si ha due scarboncoli, e perciò riluce il giorno, e lo scarboncolo riluce la notte. E p. 238. Li scarboncoli e le pietre preziose che vi sono dentro rendono grande lume al palagio. Il Vocabolario ha carbonchio, e carboncuto.

22

TRAL 170de, Inganno. Greg. IX. Epist. p. 436. Il riccionento della tutela. . non ti deverribo tornare col sconacente, che tu alla tutrice ponessi tega di frodulente amministrazione. Questa voce ha an carattere assai singolare, e non ggi sapremmo dare altra provenienza che dalla voce tegna, dal latino barbaro, che riporta Il Du-Fresne nel suo Giossario, col significato di doltu fraux.

93

TRAPASSANTE: viandante, passeggero, che passa da un luogo per andare in un altro. Presto Giov. Epist. p. 456. E ciascuno giorno tengono alla nostra corte trenta uomini tra istrani e trapassanti.

24

TRATOGLIERE: neut. pass. volgersi in tutti i sensi. Dante Ep. agl'ital. p. 226. Adunque se vecchia colpa non nuoce, la guale spesse volte come serpente si storee, e in se medesima si travoglie, . . . . di sperala letizia le primizie assagsiar poetes. Il Vocabolario riporta sollanto, travolgere, e travolerer.

25

UNDAMENTO: le rughe che si fanno nel volto in segno di grave ambascia. Dante Epist. agl'Itai. p. 225 Asciuga, o bellissima, le tue lagrime e gli undamenti della tristizia disfa'. Questa voco ci sembra bellissima e molto espressiva Verre: verme; dal franc. Presto Giov. Epist. p. 452. E questi vermi sono chiamati salemandre, ed hanno la loro pelle siccome verri che fanno la seta.

27

VICARIA: adiet. Dante Ep. agl' Ital. p. 227. Pilato . . . . si vantava che in quel luogo per vicaria autorità di Cesare e' tenea officio.

28

VINIDARIO: glardino, luogo dove son piante che verdeggiano. Baronc. Fr. Dic. p. 269. Per intenders ad estirpazione di qualunque male piante in esso bello viridario, e in essa santa città fiorire non sapessero.

# APPENDICE

# DI DOCUMENTI E NOTE

ы

FRANCESCO GHERARDI DRAGOMANNI

# CATALOGO

## DER COMPAROMIERI DI CIUSTIZIA

#### DELLA

#### REPUBBLICA FIORENTINA

- 1293. Baldo Ruffoli, Migliore Guadagni, Dino Compagni, Glovanni Bujamonte, Goso Mancini,
- 1294. Lapo Angiolicri. Rosso degli Strozzi. Tingo Aitoviti. Davizzino Davizzi. Betto Rinaldi. Bonaccino Ottobuoni.
- 1295. Pacino Angiolieri. Gherardo Lupicini. Nuto Marignolli. Vieri Baldovini. Chiaro del Cantore. Neri Corsini.
- 1296. Cambio d' Aldobrandini Bellincioni. Ardingo di Buonaginnta de' Medici. Cante Guidalotti. Lapo Minutoli. Cino Cotti. Spinelio Girolami.
- 1297. Duccio Anselmi. Lippo di Manno Manni. Cione Canigiani. Pacino Peruzzi. Arrigo Rocchi. Pagno di Strozza degli Strozzi.
- 1298. Lapo Ulivieri. Mannino Acciajuoli. Pagno Bordoni. Lapo degli Orciolini. Borgo Migliorati. Andrea de'Ricci.
- 1299. Guccio de' Medici. Lapo Bucelli. Borgo Rinaldi. Durante di Buonfantino Carnesecchi. Niccolò Ardinghelli. Tuccio Ferrucci.
- Cecco di Ciajo di Ristoro. Filippo Rinucci. Guido Ubaldini. Fazio da Micciola. Braccino Trinciavegli. Tedaldo Tedaldi.
- Orlandino Orlandi. Chiarissimo Buonapace (de' Clonacci).
   Guido Baldovinetti. Lapo di Vinci. Spinello Girolami. Pietro Brandani. Tedico Manorelli.
- 1302. Neri de'Ricci. Duccio Mancini. Geri Rosoni. Simone Guicciardini. Simone di Guazza. Mari da Mosciano.

- 1303. Lapo Minerbelti. Bezolo de Bezoli. Vanni Gherardini. Avvocalo dei Bello. Cenni del Giudice. Aglione Aglioni.
- 1304. Cione Magalolti. Jacopo de' Ricci. Vanni Accolti. Bartolo Bandini. Bartolino Aiberti. Nello Malegonnelle. 1305. Lotto Delli. Tuccio Ferracci. Dolfo della Rena. Neri Al-
- dobrandini Bellincioni. Niccolò da Cerreto. Piero Guadagni.
- 1306. Arrigo Sassolini. Ciangherl Beccanugi. Cacrino Bonciani. Neri Pepi. Lapo de' Magli. Giannozzo Bucelli.
- 1307. Chele Bordoni. Dardano Acciajnoli. Ardingo de' Medici. Giovanni de'Ricci. Vita Altoviti. Passa de' Passavanti.
- 1308. Banco di Guernierl. Deo Bentaccordi. Lippo Benvenuti. Tuccio dal Pino. Lapo Velluti. Naddo di Giunta (Ruceilai). 1309. Vieri Baldovini. Bianco Aglioni. Uguccione Tizzoni. Dar-
- dano Acciajuoli. Lapo Strozzi. Vieri Rondinelii. 1310. Bezolo de' Bezoli. Arrigo Sassolini. Glovanni Siminetti.
- Lapo Bucelli. Maruccio del Beccuto. Ruggiero di ser Benci.
- 1311. Vieri Rondinelli. Simone del Bello. Cione Alberti. Francesco Sassolini. Spinello da Mosciano. Gianni Alfani.
  1312. Loso di Lano Strozzi. Gherardo dei Baldese. Bellincione
- Aldobrandini. Gianuozzo Bucelli. Benino de'Medici. Cambio di Gerl Jacopo.
- 1313 Mosciano da Mosciano, Battezzino de Battezzini, Francesco di Corso, Zato Passavanti, Bello Mancini, Betto Betti, 1314. Banco Gianni, Cipriano di Buonaguida, Ruggiero di Ser
- Benci. Vanni Donnini. Pierozzo degli Uberti. Averardo de Medici.
- 1315. Giovanni Malegonelle. Jacopo Marsigli. Cionetto Bastari. Migliorato Domenichi. Coppo Buonajnti. Nello Rinucci.
- 1316. Michele Maffei. Cino Martiul. Fazio de'Gingni. Fazio Ubaldini da Signa. Bellinciono Cacciafuori. Gherardo da Caslelfiorentino.
- 1317. Alberto del Giudice. Giovanni Strozzi Giovanni Rustichelli, Pieraccio Guadagni. Tuccio Ferrucci. Medico Aliotti.
- 1318. Lotto Ardinghi. Ciampo Ducci. Giovanni de'Ricci. Donato Peruzzi- Giovanni Marignolli. Benino Borgoli.
- 1319. Zanobi Arnolfi. Tuccio Compagni. Gherardo Guadagni. Feduccio della Marolla. Piero Strozzi. Bindo da Quarata.
- 1320. Guerrianie Marignolli. Naddo Bucelli. Francesco Boncia-

- ni. Giovanni de' Ricci. Filippo Aldobrandini. Giovanul Compagni.
- 1321. Buoninsegna Gherardi. Banco Bencivenni. Bencivenni Buonsostegni. Giovanni Finucci. Ardingo de'Ricci. Forese da Rabatta.
- 1322. Currado de'Giotti. Bernardo Cattani. Geri Giberti. Zanobi Arnolfi. Rinleri dei Forese. Albizzo Soderini.
- 1923. Tegghia Tolosini. Giotto Angiolotti. Pugio di Jacopo Monti. Guerriante Marlgnolii. Giovanni de' Ricci. Francesco Baroncelli.
- 1324 Lapo del Buto. Nigi Spigliati. Bartolommeo Siminetti. Feduccio della Marotta. Grazia Guittomanni. Bartolo de'Ricci.
- 1325. Alessandro Cacciafuori Odaldo del Cianga. Bartolo Benci. Manetto degli Scilinguati. Giovanni Viviani Guglielmo Altoviti.
- 1326. Durantozzo Buonfantini. Buoninsegna Machlavelli. Bardo Risaliti. Francesco Acciajuoli. Beneivenni Ruceilai. Daldo Marignolli.
- 1327. Covone Covoni. Luigi de' Mozzl. Lapo Buonaccorsi. Bernardo Ardinghelli. Jacopo Beccanugl. Ghino Rondinelli.
- 1328. Filippo degli Albizzi. Bartolo Ridolfi. Piero Baroncelli. Francesco Acciajuoli. Spineilo da Mosclano. Cecco Spina Faiconl.
- 1329. Zato Passavanti. Filippo Benci. Clone Bisarnesi. Giovanni Siminetti. Bartolo Benci. Niccolò Rinucci.
- 1330. Lapo di Rinuccio Serguidalotto. Duccio Mancini. Francesco Baldovinetti. Falconieri Baldesi. Cenni Ghetti. Lapo Covont.
- 1331. Pugio Buonlasegna. Donato Peruzzi. Bartolo Paradisi. Tegghino Tecchi. Ricco d'Avanzi. Francesco Salviati.
- 1332. Banco Bencivenni. Giovanni deil'Antella. Bernardo Ardinghelli. Piero Guglielmi. Daldo Marignolli. Maso degli Uccellini.
- 1333. Cione Falconi. Giovanni Arnolfi. Rinleri del Forese. Cino Michi. Giovanni di Bernardino de' Medici. Lapo Covoni. Giovenco Bastari.
- 1334. Biliotto Biliotti. Jacopo degli Alberti. Giotto Fantoni. Maso Valori. Cecco Spina Falconi. Lottleri da Filicaja.
- 1335. Gerl Soderini. Bonaccorso Bentaccordi. Bartolommeo Si-Gio. Villani T. IV. 36

- minetti. Francesco di Lapo Gianni. Benedetto Gennai. Cambio Salviati.
- 1336. Rinaldo Casini. Pilippo Buonfigliuoli. Coppo di Stefano Buonajuti. Ubertini Strozzi. Gherardo Paganelli. Zato Passavanti.
- 1337. Alesso Rinucci. Giovanmanno Rinaldelli. Ugo Altoviti. Strozza Strozzi. Nerone Diotisalvi. Tano de Cionacci.
- 1338. Giorgio di Barone. Nastagio Bucelli. Rinieri del Forese-Chele Bordoni. Simone Guasconi. Bellincione degli Alhizzi.
- 1339. Lione Guicciardini. Taddeo dell'Antella. Bartolommeo Siminetti. Consiglio d'Ughi. Forese da Rabatta. Antonio degli Albizzi.
- 1340. Piuvichese Brancacci. Michele Medico. Nerl di Pagno. Naddo Casini. Giovanni de' Medici. Taldo Vaiori.
- 1341. Ruggieri Gianni. Porcello da Diaccelo. Iacopo Acciajuoti. Strozza Strozzi. Francesco Fiorentini. Lapo Sirigatti (Niccolini).
- 1342. Gherardo Corsini. Maso dell' Antella. Francesco Acciajuoli. Luigi Aldobrandini. Grazia Gulttomanni. Piero Giugni.
- 1343. Arrigo Guidi. Giovanni dell' Antella. Bettone di Cino Cini. Francesco di Pacino. Sandro da Quarata. Ormannozzo Dell.
- 1344. Filippo Soldani. Spinelio da Mosciano. Vanni Rondinelli. Vanni dei Migliore. Ruggieri da Castiglione. Paolo Bordoni.
- 1345. Maso degli Uccellini. Paolo Vettori. Giovanni Arnolfi. Paolo del Buono. Lorino Buonajuti. Luigi de'Mozzi.
- 1346. Giovanni Covoni. Primerano Serragli. Giovanni da Cerreto. Francesco Pegolotti. Agnolo degli Aiberti. Filippo dei Sagina.
- 1347. Piero dei Papa. Giovanni Lanfredini. Gianiano Rinaldelli. Ubaldino Ardingbelli. Matteo Rinaidi. Giorgio di Barone.
- 1348. Forese Sacchetti. Francesco Giovanni. Francesco de' Medici. Luigi Guicciardini. Giovanni del Bello. Francesco Strozzi.
- 1349. Naddo da Filicaja. Sandro Biliotti. Giovanni Raffacani. Luigi Aldobrandini. Giovanni de'Medici. Iacopo Ridolfi.

- Filippo Magalotti. Niccolò Malegonnelle. Nerone Diotisaivi. Niccolò Ridolfi. Filippo Bastari. Bindo d'Oilo Aitoviti.
- 1351. Francesco Rocchl. Donato Velluti. Simone dell' Antella. Paolo Bordonl. Bindo Guasconi. Giorgio di Barone.
- 1352. Nastagio Bucelli. Bencivenni Mancini. Francesco Acclajuoli. Lando degli Albizzi. Luigi de' Mozzi. Iacopo degli Alberti. Iacopo del Bene.
- 1353. Giovanni de' Medici. Manetto da Filicaja. Tommaso Corsini. Guglielmo Lupicini. Bernardo Ardinghelli. Uguccione de'Ricci. Castello da Quarata.
- 1354. Mugnajo da Diacceto Niccolò Rucellai. Mari de' Medicl. Aibizzo Rinucci. Paolo Covoni. Piero Aldobrandini.
- 1355. Giovanni di Neri. Schiatta Ridolfi. Guglielmo Lupicini. iacopo del Bene. Lapo Viviani. Lippo Tinghi.
- Dino Tagliamochi. Domenico Donnini. Giovanni de' Medici. Alamanni Vettori. Giovanni Salviati. Giannozzo Strozzi.
- 1357. Chiarissimo Cionacci. Sandro Quaratesi. Simone dell' Antelia. Bartolo Ubaidini. Simone Ristori. Bartolo Bonarli.
- 1358. Sandro Covoni. Ghino Bonciani. Berto Duranti de' Carnesecchi. Iacopo Strada. Geri Risaiiti. Ghino Anselmi.
- 1359. Manetto da Filicaja. Tommaso Guidetti. Michele Nardi. Barna Valorini. Bianco Bonsi. Taddeo Aglioni.
  1360. Bardo Corsi. Francesco Borghi. Bencivenni Benivieni.
- Ugolino di Vieri. Filippo Tolosini. Iacopo Brunetti. 1361. Giovanni Alfani. Lippo dello Scotto. Filippo Baroncelli. Ghino Bonclani. Francesco Nelli. Pierozzo di Banco.
- 1362. Francesco Corsi. Bernardo Ardinghelli . Zato Passavanti. Ormannozzo Deti. Francesco di Coso. Luigi Aidobrandini.
- 1363. Tommaso del Palagio. Schiatta Ridolfi. Niccolò degli Alberti. Maffeo de' Pigli. Chirico da Sommaja. Guido del Pecora. Giovanni di Giunta.
- 1364. Andrea Viiianl. Niccoiò Malegonnello. Simone Ristori. Ugolino di Vieri. Simone Peruzzi. Paolo Ruceliai.
- 1365 Aiessandro degil Aibizzi. Francesco Faiconetti. Francesco di Bonifazio. Maffeo de' Pigli. Giorgio Aidobrandini. Banco Bencivenni.
- 1366. Michele Castellani. tacopo del Bene. Manetto da Filicaja.

- Lionardo Ferrucci. Francesco di Caccino di Ricovero. Baidese Baldesi.
- 1367. Niccolò Vaiori. Sandro da Quarata. Filippo Baroncelli. Lulgi Aldobrandini. Bindo Guasconi. Piero Guicciardini.
- 1368. Tommaso di Dino del Garbo. Dego Spini. Giovanni Sostegni. Filippo Corsini. Niccolò Giugni. Guecio Gueci.
- 1369. Migliore Guadagni. Luca da Panzano. Filippo Bastari. Guido de Baldi. Geri Ghiberti. Giovanni de Mozzi.
- 1370. Lapo Buceiii. Bartolo Ubaldini. Saivestro de' Medici. Donato Veiluti. Sandro da Quarata. Giovanni Salviati. Baldese Baldesi.
- 1371. Andrea Rondinelli, lacopo Bencivenni, Buonaccorso Giovanni, Ghino Anselmi, Uguccione de'Ricci, Niccoló Soderini.
- 1372. Lapo Buceili. Andrea Mangioni. Iacopo del Pecora. Francesco Falconi. Michele Castellani. Dego Spini.
- 1373. Migliore Guadagni. Niccolò Gianni. Niccolò Mancini. Niccolò Malegonnelle. Giorgio Aldobrandini. Tommaso Guidetti.
- 1374. Filippo Bastari. Llonardo Beccanugl. Andrea Rondinelli. Filippo dello Scelto. Nofri Arnolfi. Giorgio Scali.
- 1375. Iacopo Pecori. Buonajuto Serragil. Niccolò Giugni. Luigi Aidobrandini. Matteo Soidi, Niccolò Rimbaldesi.
- 1376. Lapo Bucelli. Nircolò Malegonnelle. Blagio Guasconi. Iacopo Strada. Massajozzo Raffacani. Gbino Anseimi.
- Migliore Guadagni. Guldo Machlavelli. Giovanni Magalotti. Agnoio Ardinghelli. Lapo Viviani. Lodovico di Ser Bartolo.
- 1378. Domenico Borghini Taddel. Lionardo Beccanugi. Salvestro de'Medlel. Luigi Guicciardini. Michele di Lando. Bartolo di iacopo. Francesco di Chele. Andrea Salviati.
- 1379. Giovanni di Mone. Francesco Ardingheili. Buono del Pace. Nardo Pagnini. iacopo di Zanobi. Niccolò Rinucci.
- 1380. Francesco di Tiero. Francesco Bruni. Benedetto di Ciardo. Tommaso Guidetti. Francesco d'Agnolo. Recco Guazza.
- 1381. Niccolò Peiarani Buonaccorso di Vanni. Ventura Brunelli Lionardo Raffacani. Matteo di Tegghia. Guido Machiaveili.
- 1382. Antonio Busini. Rinaldo Glanfigilazzi. Filippo Cappelli. Agnnio Figilamochi. Cipriano Alberti. Francesco Federighi.

- 1383. Migilore Guadagni. Ubaldo Uhertini. Niccoló Bucelli. Piéro Aldobrandini. Francesco Bruni. Glannozzo Biliotti.
- Filippo Bastari. Gagilardo Bonciani. Matteo Pagnini. Chiaro di Casavecchia. Giovanni Riccialbani. lacopo Ardinghelli.
- 1385. Domenico Pecori. Simone Barone. Giovanni Baroncelli. Noferi Strozzi. Francesco Fioravanti. Tommaso Soderini.
- 1386. Lotto Castellani. Davanzato Davanzati. Biagio Guasconl. Guido Machlavelll. Niccoló Fagnl. Tommaso Rucellai.
- Domenico Bartolini Scodellari. Michele Brancacci. Bardo Mancini. Andrea Minerbetti. Iacopo Gherardini. Luigi Guicciardini.
- 1388. Vanni Castellani. Ugo Vecchletti. Galeotto Baronci. Agnolo Serragli. Buonaccorso Giovanni. Gucclo Bartolini.
- 1389. Niccolò Manetti. Zanobi da Mezzola . Domenico di Borghino Taddei. Ghino Anselmi. Ardingo de' Ricci. Iacopo Naci
- Niccolò Ricoveri. Llonardo Beccanugi. Iacopo Rinaldi. Francesco Falconi. Niccolò Giugni. Ciampolo da Panzano. Niccolò Baldovinetti.
- 1391. Niccoló da Uzzano. Filippo [Corsin]. Forese Salviatl. Donato Acciajuoli. Nofri Bischerl. Andrea del Benino.
- 1392. Marco Benvenuti. Arrigo Mazzinghl. Vierl de'Medicl. Giovanni Biliotti. Buono Busini. Strozzo di Carlo Strozzl.
- 1393. Filippo Pandolfinl. Dinozzo Lippi. Nofri Arnolfi. Agnolo Splni. Maso degli Albizzi. Niccolò da Uzzano
- 1394. Lionardo dell'Antella. Andrea Minerbetti. Guldo del Palagio. Agnolo Figliamochi. Rinieri Peruzzi. Donato Acciajuoli.
- 1395. Giovenco della Stufa. Tommaso Soderini. Jacopo di Ser Zello. Giovanni Aldobrandini. Matteo Arrighi. Andrea Vettori.
- 1396. Niccoló Ricoveri. Davanzato Davanzati. Piero di Firenze. Gherardo Boveregli. Forese Salviati. Noferi Strozzi.
- 1397. Noferi Bischeri. Bernardo del Cane. Lionardo dell'Antella. Pera Baldovinetti. Guldo del Palagio. Piero Pitti.
- 1398. Giovanni Riccialbani. Simone Bordoni. Nigi Diotisalvi. Francesco Falconi. Vanni Castellani. Filippo Ardinghelli.
- 1399. Francesco Fioravanti. Luigi Caniglanl. Noferl Arnolfi. Giovanni Aldobrandini. Matteo Arrighi. Giovanni Biliotti.

- 1400. Forese Salviati. Guccio de'Nobili. Filippo Pandolfini. Bartolo Ridolfi. Taddeo Mancini. Pera Baldovinetti.
- 1401. Niccoloso Cambi. Gino Capponi. Lapo Niccolini. Rinaldo Gianfigliazzi. Cante Ammannati. Luigi Guicciardini.
- 1402. Filippo Giugni. Jacopo Malegonnelle. Rinaldo Rondinelli. Niccolò Gianni. Piero Baroncelli. Tommaso Marchi.
- 1403. Bartolommeo Valori. Ubaldo Ubertini. Niccolò Peruzzi.
  Tommaso Ardinghelli. Ridolfo Ciai. Bartolo Ridolfi.
- 1404. Niccoló Fagni. Cristoforo Spini. Paolo Carnesecchi. Lorenzo Machiavelli. Lotto Castellani. Paolo de'Nobili.
- 1405. Maso degli Albizi. Cristofano Biliotti. Bartolommeo Corbinelli. Giovanni Bucelli. Aghinolfo Popoleschi. Niccolò Cambi. Benozzo di Benozzo.
- 1406. Lapo Niccolini. Francesco Federighi. Ruggieri de' Ricci. Ubaldo Ubaldini. Vanni Castellani. Francesco Ardinghelli.
- 1407. Glovenco della Stufa. Niccolò da Uzzano. Marco Benvenuti. Niccolò Davanzatl. Piero di Firenze. Lorenzo Ridolfi.
- 1408. Piero dell'Antella. Glovanni Ubaldini. Filippo Arriguect. Filippo Corsini. Piero Baroncelli. Giovanni Aldobrandini.
- 1409. Bartolommeo Valori. Lorenzo Machiavelli. Taddeo Mancini. Cristofano Spini. Niccolò da Filicaja. Niccolò Gianni.
- 1410. Filippo Giugni. Antonio Mangioni. Glorgio Aldobrandini.

  Barduccio di Cherichino, Giovanni Bucelli, Sandro Altoviti.
- 1411. Bernardo Guadagni. Bartolommeo Corbinelli. Giovanni Riccialbani. Kinaldo Gianfigliazzi. Rinaldo Roadinelli. Van-
- nozzo Serragli. 1412. Antonio da Panzano. Giovanni Aldobrandini. Noferl Bischerl. Lorenzo Ridolfi. Lapo Niccolini. Antonio Davan-
- 1413. Jacopo Guasconi. Fllippo Corsial. Filippo Giugni. Antonio Mangioni. Guidaccio del Pecora. Barduccio di Cherichino.
- 1414. Ridolfo Peruzzi. Arrigo Mazzinghi. Maso degli Albizzi. Ubaldo Ubertini. Vanno Castellani. Paolo Bordoni.
- 1415. Agnolo Pandolfini. Bartolo Ridolfi. Antonio da Panzano. Giovanni Temperani. Paolo Carnesecchi. Francesco Canigiani.
- 1416. Giovanni Riccialbani. Plero Bonciani. Vieri Guadagni. Gherardo Machiavelli. Giorgio Berlinghieri. Marco Bartoll.
- 1417. Filippo Arrigucci. Buonaccorso Pilli. Filippo Giugni. Filippo Carducci. Ugo della Stufa. Filippo Corsini.

- 1418. Antonio da Rabatta. Tommaso Ardingbelli. Giovanni Bischeri. Gino Capponi. Giovanni Buselli. Francesco della Luna.
- Jacopo da Filicaja. Bernardo da Quarata. Niccolò Sacchetti. Rinaldo Gianfigliazzi. Rinaldo Rondinelli. Giovanni Soderini.
- 1420. Giovanni Riccialbani. Giovanni Minerhetti. Agnolo Pandolfini. Gherardo Canigiani. Piero Baroncelli. Luigi Spini.
- 1421. Bartolommeo Valori. Niccolò da Uzzano. Lapo Niccolini. Piero Bonciani. Giovanni de'Medici. Piero Guicciardini. 1422. Giannozzo Cafferelli. Giovanni Altoviti. Jacopo Ciai. Bno-
- naccorso Pitti. Bernardo Nardi. Giovanni Aldobrandini. 1423. Rinaldo Rondinelli. Giovanni Barbadori. Bernardo di ser
- Zello. Tommaso Minerbetti. Piero Ginori. Gherardo Canigiani. 1424. Tommaso Borghini Taddei. Lionardo Fantoni. Filippo Ar-
- rigucci. Bartolo Bencivenni. Matteo Castellani. Piero Beccanugi. 1425. Piero della Rena. Vannozzo Serragli. Lano Niccolini. Lo-
- renzo Lenzi. Niccolò Manovelli. Schiatta Ridolfi. 1426: Cristofano Brandolini. Jacopo Federighi. Vieri Rondinelli.
- 1426. Cristofano Brandolini. Jacopo Federighi. Vieri Rondinelli. Lorenzo Ridold. Giovanni Salviati. Salvestro Popoleschi. 1427. Guidaccio Pecori. Astorre Gianni. Fruosino da Verrazza-
- no. Carlo Bonciani. Bartolommeo Gherardini. Sandro Bitiotti.

  1428. Rinieri Bagnesi. Paolo Ruceliai. Neri Fioravanti. Parigi
- Corbinelli. Zanobi Arnolfi. Giannozzo Gianfigilazzi.
  1429. Loreozo della Stufa. Goro Dati. Andrea Giuzni. Carlo Bar-
- toli. Berto da Filicaja. Tommaso Barbadori. 1430. Antonio da Rahatta. Piero Bonciani. Niccolò Rittafè. Giovanni di Cherichino. Bartolommeo Peruzzi. Lionardo Fan-
- 1\$31. Giovanni Arrighi. Filippo dei Bugliaffo. Jacopo Giugni. Luigi Aldobrandini. Agnolo Pandoifini. Antonio Serragii.
- 1432. Ubertino Risaliti. Dosso Spini. Piero Pecori. Lorenzo Ridolfi. Ridolfo Peruzzi. Oddo Alloviti.
- 1433. Andrea Rondinelli. Guido Detl: Giovanni Salviati. Tommaso Minerbetti. Bernardo Guadagoi. Bartolommeo Ridolfi.
- 1434. Manetto Scilinguati. Tommaso Lucalberti. Aldohrandino

- Aldobrandini. Donato Velluti. Niccolò Cocchi. Giovanni Minerbetti.
- 1435. Cosimo de' Medici. Filippo del Bugliaffa. Taddeo dell' Antella. Domenico Buoninsegni. Berto da Filicaja. Piero Guicciardini.
- 1436. Bernardo Gherardi. Giuliano Davanzatl. Niccolò Valori.
  Neri Capponi. Jacopo Clacchi. Manno Temperani.
- 1437. Simone Carnesecchi. Glovanni Nasl. Bernardo Ciacchi. Piero Beccanugl. Niccolò degli. Albizzi. Antonio Boverelli.
- 1438. Niccolò Cocchi. Niccolò Malegonnelle. Bartolommeo Orlandini. Luca Ubertini. Bartolo Corsi. Dardano Acclajuoli.
- 1439. Cosimo de'Medici. Piero Guicciardini. Aiamanno Salviati. Filippo Carducci. Nerl Bartolini Scodellari. Guido Machia-velli.
- 1440. Paolo del Diacceto. Lionardo Bartoli. Giuliano Martini Gucci. Luiozzo Nasl. Andrea Nardi. Domenico Pescioni.
- 14\$1. Alessandro degli Alessandri. Daniele Canigiani. Giovanni Morelli. Domenico Buoninsegni. Bartolommeo Oriandini. Castello Ouaratesi.
- 1442. Taddeo dell'Antella. Carlo Bonclani. Luca degli Albizzi.
  Giovanni Falconi. Bernardo Gherardi. Manno Temperani.
- 1443. Francesco Gherardini, Giovanni Boveregli. Bartolommeo Spinelli, Simone Gulducci, Antonio Masi, Giovanni Benci.
- 1544. Antonio Serristori. Francesco Venturi. Giuliano Martini Gucci. Sandro Biliotti. Francesco Berlinghieri. Carlo Federighi.
- 1445. Nerone Neroni. Giovanni Corsini. Niccolò Giugni. Dardano Acciajuoli. Cosimo de'Medici. Tommaso Corbinelli.
- 1446. Galileo Galilei. Ugolino Mazzinghi. Giovanni degli Albizzi. Ruberto Pitti. Andrea Nardi. Domenico Pescioni.
  1447. Bernardetto de'Medici. Lutozzo Nasi. Lodovico Verrazzani.
- 1447. Bernardetto de'Medici. Lutozzo Nasi. Lodovico Verrazzani. Giovanni Bartoli. Puccio Pucci. Castello Quaratesi.
- 1448. Bernardo Gherardi. Manno Temperani. Alessandro degli Alessandri. Luca Pittl. Alamanno Salviatl. Agnolo Acclajuoli.
- 1449. Ugolino Martelli. Tommaso Soderini. Niccolò Giugni. Piero Davanzati. Diotisalvi Neroni. Piero del Benino.
- 1450. Francesco Sacchetti. Niccoló Malegonnelle. Simone Carnesecchi. Lulgi Ridolfi. Lorenzo Spinelli. Giovanni Popoleschi.

- 1451. Aldobrandino Aldobrandini, Simone Canigiani, Bernardo Giugni, Niccolò Mori, Bernardo Carnesecchi, Niccolò Soderini.
- 1452. Mariotto Benvenuti. Domenico Buoninsegni. Ugolino Martelll. Giannozzo Pitti. Francesco Orlandi. Federigo Federighi.
- 1453. Francesco Neroni, Luigi Guicciardini, Bernardo Gherardi, Martino Bencivenni- Matteo Paimieri. Luca Pitti.
- 1454. Matteo Morelli, Manno Temperani, Diotisaivi Neroni, Tommaso Soderini. Giovanni Niccolini. Agnolo Acciajuoli.
- 1555. Agnolo della Stufa. Bernardo Ridolfi. Piero Orsi. Piero Bucellai, Bernardetto de' Mediei, Francesco del Renino,
- 1456. Mariotto Renvenuti, Francesco Venturi, Domenico Martelli, Daniele Canigiani. Donato Cocchi. Bartolommeo Lenzi.
- 1157. Andrea della Stufa. Francesco Bonsi. Matteo Moreili. Simone Guiducci. Francesco Ginori. Luigi Guicciardini.
- 1558. Noferi del Caccia, Matteo Bartoli, Ugolino Martelli, Luca Pitti. Otto Niceolini. Bardo Altoviti.
- 1459. Ruherto Sostegni. Agnolo Vettori, Bernardo Gherardi, Lionardo Bartolini. Niccolò degli Alessandri. Giovanni Canigiani.
- 1160. Francesco Orlandi, Jacopo Mazzinghi, Salvestro Lapi, Tommaso Soderini. Giovanni del Caccia. Francesco Tigliamochi.
- 1161, Piero di Cosimo de' Medici, Bernardo Corbinelli, Franco Sacchetti, Guido Bonciani. Cario Pandolfini. Alessandro Machiavelli.
- 1462. Carlo da Diacecto. Giuliano Vespueci. Piero de Pazzi. Lulgi Pitti. Francesco Bagnesi. Gherardo Gianfigliazzi.
- 1163. Antonio Pucci. Cristoforo dei Bugliaffa. Francesco Salviatl. Manno Temperani, Giovanni Lorini, Antonio Ridolfi.
- 1161. Orlando Gherardi. Andrea Carducci. Nigi Neroni. Giorgio Ugolini. Giovanni Serristori. Giovanni Venturi.
- 1465. Maso della Rena. Niccolò Capponl. Lorenzo Niccolini. Martino Scarsl. Niccolò Soderini.
- 1166. Francesco Bagnesi. Bartolommeo Lenzi. Muso degli Alessandri, Bernardo Lotti, Ruberto Lioni, Paolo Federichi, 1467, Carlo Pandolfini, Tommaso Soderini, Glovanni dell'Antel-
- la. Bongianni Gianfigliazzi. Andrea di Cresci. Bertoido Corsini. 37
- Gio. Villani T. IV.

- 1468. Piero Mellini. Cipriano di ser Nigi. Carlo de'Medici. Mariotto Lippi. Fraucesco Dini. Niccolò Tornabuoni.
- 1469. Jacopo de' Pazzi. Jacopo Guicciardini. Francesco Cocchi. Piero Minerbetti. Giovenco della Stufa. Piero Nasi.
- 1470. Bernardo Salviatt. Antonio de' Nobili. Carlo Pandolfini. Giovanni Ridolfi. Ristoro Serristorl. Bongianni Gianfi-giiazzi.
- Agnolo della Stufa. Gino di Neri Capponi. Bardo Corsi. Piero Malegonnelie. Antonio Taddel. Zanobi Biliotti.
- Piero Malegonnelle. Antonio Taddei. Zanobi Biliotti. 1472. Giovanni Salvlati. Giovanni Compagni. Antonio Martelli Tanai de'Nerli. Giovanni Oriandini. Piero Berardi.
- 1473. Piero de'Medicl. Luigi Guicciardini. Chirico Pepi. Bartolommeo del Vigna. Antonio degli Alessandri. Jacopo Ridolfi.
- 1474. Jacopo Cocchl. Donato Acciajuoli. Maso degli Aibizzi. Bernardo Antinori. Paolo Niccolini. Tommaso Davanzati.
- 1475. Alessandro da Filicaja. Bernardo Del Nero. Ruberto Lioni. Giovanni Rucellal. Giovanni Carnesecchi. Giovanni Canigiani.
- 1476. Cristoforo Spinelli. Carlo Carducci. Domenico Pandoifini.
  Tommaso Ridolfi. Girojamo Morelli. Filippo Tornabuoni.
- 1477. Giovanni Aldobrandini. Iacopo Guicciardini. Giovanni deil'Antelia. Francesco Federighi. Giovanni Lorini. Iacopo Lanfredini.
- 1478. Berlinghiero Berlinghieri. Cesare Petruccl. Jacopo degli Alessandri. Paolo Machiavelli. Simone Zati. Piero Minerbetti.
- 1479. Andrea di Cresci. Piero del Benino. Giovanni Serristori Lorenzo Davanzati. Cristofano Carnesecchi. Duto Masi. Tommaso Soderini.
- 1480. Averardo Salviati. Bernardo Lucalberti. Bernardo Bongirolami. Giovanni Bonsi. Piero Mellini. Bernardo Ruceliai.
- 1481. Antonio Pucci. Bernardo Corbinelli. Cristofano Spinelli. Cosimo Bartoli. Attilio de'Medici. Lorenzo Nasi.
- 1482. Lapo Niccolini. Noferi Acciajuoli. Pier Filippo Pandolfini. Ruggieri Corbinelii. Carlo Serristori. Giovanni Tornabuoni.
- 1483. Francesco della Stufa. Antonio Ridolfi. Niccolò Sacchetti. Lorenzo Carducci. Alamanno de'Medici. Giovanni Lanfredini.

- 1484. Galeotto dei Caccia. Antonio Spini. Francesco Vaiori. Antonio Canigiani. Ruberto Lioni. Mariotto Rucellai.
- 1485. Averardo de' Medici. Agostino Biliotti. Averardo Salviatiiacopo Venturi. Antonio Lorini. Antonio Paganelli.
- 1486. Ristoro Serristori. Piero Berardi. Bartolommeo Scala. Ridolfo Ridolfi. Giovanni Dint. Tommaso Minerbelli.
- 1487. Sigismondo della Stufa. Buonaccorso Pitti. Averardo Serristori. Guido Vespucci. Giuliano de' Medici. Bernardo dei Nero.
- 1488. Niccoló Sacchetti, Domenico Bartoli, Maso degli Alessandri, Domenico Bonsi, Giovanni Serristori, Nero Cambi.
- 1489. Francesco Valori. Tommaso Antinori. Agnolo Niccolini. Ruggieri Minerbetti. Braccio Martelli. Niccolò Hidolfi.
- 1490. Andrea Giugni. Bernardo Bartolini. Bartolommeo Pucci. Piero Alamanni. Francesco Dini. Giovanni Davanzati.
- 1491. Iacopo de' Medici, Piero Corsini. Lorenzo Morelli. Piero Altoviti. Francesco Taddei, Girojamo Corbinelli.
- 1492. Niccoló Cocchi. Niccoló Federighi. Domenico Pandolfini. Matteo Canigiani. Andreuolo Sacchetti. Mariotto Rucellai.
- 1493. Dionigi Pucci Francesco Nasi, Giuliano Salviati. Giovanni Francesco Tornabuoni. Francesco Valori. Piero Capponi.
- 1494. Filippo dell' Antelia. Tommaso Minerbetti. Niccolò Martelli. Giovanni Paolo Lotti, Francesco Gherardi. Francesco Scarfi.
- 1495. Filippo Corbizzi. Tanai de' Nerii. Bardo Corsi. Lorenzo Lenzi. Gino Ginori. Antonio Manetti.
- 1496. Matteo dei Caccia. Domenico Mazzinghi. Piero degli Aibizzi. Tommaso Antinori. Giuliano Oriandini. Piero Lenzi.
- 1497. Francesco Valori. Bernardo dei Nero. Piero degli Alberti. Domenico Bartoii. Paolo Carnesecchi. Paolo Antonio Soderini.
- 1498. Giuliano Saiviati. Piero Popoleschi. Vieri de' Medici. Ridolfo Ridolfi. Bardo Corsi. Guidantonio Vespucci.
- 1499. Paolo Faiconieri. Tommaso Giovanni. Francesco Gherardi, Salvestro Federighi. Giovacchino Gnasconi. Giovanni Batista Ridolfi,

# BELLEZZE DI FIRENZE

### TANT D

#### DI ANTONIO PUCCI

- Settantrè mille trecen correndo Mi veggio vecchio, e non mi dice il core Poter più oltre segultar volendo.
- Lasciando adunque il dir dell'Autore
   Ad-altro di magglor sofficienza,
   Mi parrebbe commetter grande errore,
- 3. S' io non dicessi della mia Fiorenza
  Alcuna cosa, come situata,
- Ed adorna la vegglo in mia presenza; 4. Perchè alla gente, ch' ancor non è nata Memoria sia, ed a que che non sanno, Com' ell' è bella, e 'n pregio sormoulata.
- E ciò si vede per gli stati, c'hanno Racconto i versi mici del tempo antico, Nel qual si fè memoria del suo affanno.
- Secondo il mio parer, comincio, e dico, Che le tre parti di Firenze è posta In piano, allato all'Arno, e come a bico,
- L'altro quartier di là dal fiume sosta, E quasi inver Levante alza le fronti, Perocchè 'n parte piglia deila costa.

- E'n sopra 'l detto flume ha quattro pouti Bellissimi di pietra, e di calcina, Con altri adornamenti non qui conti.
- Appresso ha del Comun belle mulina,
  Onde non ha temenza, che per guerra
  Poss' essere assediata di farina.
- Le mura poi, che cerchian questa Terra Hanno tre braccia, e mezzo di grossezza, Di sopra, dico, e quattro, e più sotterra.
- E dal lato di fuori banno d'altezza
   Ben trenta braccia di buona misura,
   Coi barbacan, ch'è fatto per fortezza,
- Ed infra 'l cerchio delle belle mura Tredici porti son, braccia settanta Alta ciascuna, e venti di largura.
- Le Torri, che l'adornan son sessanta, Coila grossezza ognuna, che l' è tocca, E ciascun' alta il men braccia quaranta.
- 14. E li fossi di fuor son larghi in bocca Ben venticinque braccia colla sponda Che 'l terren della via sostieno in cocca.
- Sedici braccia poi la via seconda
   Con termini, che mostran veritade,
   Perché il terren comun non si nascunda.
   Ouindicimilia braccia la Cittade
- Gira d'intorno, e non è maraviglia, Contando il flume nella quantitade. 17. Se alcun dice, cho gira cinque miglia,
- Ch' è per misura anticamente usata,
  Tremila braccia per miglio si piglia.

  18. Firenze è dentro tutta lastricata,
- E fra l'altre ha due vie, che stanno in croce, Che ti dimostran, quant'è lunga, e lata. 19. L'una si muove alia porta alia Croce,
- 19. L'una si muove alla porta alla Croce, Ch' è dai Levante, e poi verso 'l Ponente Alla porta del Prato è l'aitra foce.
- Dali'una all'altra andando rittamente
   Ha quattromila settecento braccia:
   Mercato vecchio è il mezzo veramente.

E misurar voiendo l'altra faccia
 Dalla Porta a san Gal, ch'è a Tramontana,
 Ed al diritto seguitar la traccia,

Infin al sito di Porta Romana,
 La qual si chiama San Pier Gattolino,
 E tiene in mezzo l'Arte della iana,

23 Son cinquemila braccia di cammino: Deh come naturalmente comprese Qualunque fu quel caro Cittadinol

24. Appresso ha dentro più di cento Chiese, Sanza contar gli spedali, ch' a onore Di Dio son fatte tutte queste spese.

25. Lascio dell'altre, e vo'della Maggiore
Alquanto dir, di Santa Reparata,

O vogliam dir Santa Maria del Fiore. 26. S'ella si compie, com' è stanziata,

Si belia Chiesa non fu glà mili'anni, Come sia questa, nè si adornata. 27. Appresso questa si è San Giovanni,

Ch'a tutto 'l mondo debb'esser notorio, Ch'ogni altro Templo avanza senza inganni.

Di nostra Donna ci è poi l'Oratorlo,
 Che costa più, che non vale un Castello
 Quaiunque ci è di maggior tenitorio.

Écci il Palagio de' Signor si belio, Che chi cercasse tutto l'universo, Non credo, ch'e' troyasse par di guello.

Cercando la Città per ogni verso,
 È plena di palagi, e di giardini,
 Più belio l'un, che l'altro, e più diverso.

E più di ventimila Cittadini
 Dentro ci son tra Grandi e Popolari
 Lasciando star da parte i Contadini.

32. E questi sono i Casati più cari:
Ciò sono i Bardi, Rossi, e Frescobaldi,
E Cayleciuli insieme, ed Adimari,

 E Pulci, Gherardini arditi, e baldi, Tornaquinci, Bisdomini, e Donati, E Cavalcanti, e Buondelmonti caldi,

- Cerchi, e Nerli, e Pazzi, e Giandonati,
   Uberti, Abati, Amidei, e Lamberti
   Ancor ci son, benché sieno scemati,
- Bostichi, Berlinghieri savj, e sperti,
   Franzesi, Brunelleschi; ed or di quelli,
   Che son di popol, ii conterò certi.
- Albizzi, Ricci, Strozzi, e Baroncelli,
   Medici, Alberti, Altoviti, e Guasconi,
   Vettori, Castellani, e Rondinelli,
- Peruzzi, Giugni, Bastari, e Covoni, E Salviatl, Mancini, e Magalotti, Oriceliai, Beccanugi, e Bordoni,
- 39 Sacchetti, Pigli, Serragli, e Biliotti, E Soderini, e Mozzi, e Quaratesi, Ridolfi, Pitti, Pepi, e Pegolotti,
- Que' da Panzano, Davizi, e Bagnesi, Boscoii, Risaliti, e Rinuccini, Ricoveri, Acciajuoli, ed Antellesi,
- E Gianfigliazzi, Cocchi, e Scali, e Spini, Baldovinetti, Buceili, e Barracci, Cederni, Macchiavelli, e Guicciardini,
- Agli, Vecchietti, ed Asini, e Ferrucci, E Ramaglianti, Magli, e Canigiani, E Bonaccorsi, Velluti, e Rinucci,
- Aldobrandin, Bombeni, e Raffacani, Razzanti, Filicaja, e Manovelli, Ed Attavanti, ed Ugbi, e Cerretani,
   Guadagni, Lupecani, e Boverelli,
- Busini, Siminetti, e Sassolini, Manetti, Lanfredini, e Belfredelli, 44. Aglioni, e Sirigatti, e Valorini, Que'da Strada, Marsili, e Tigliamochi.
- E Mariguolli, Faginoli, e Benini,
  45. E Passavanti, Usimbardi, e Giuochi,
  E Campiobbesi, Corsi, ed Aldighieri,
  E Macci, Foraboschi, e Tigliamochi,
- E Soldanier, Pretasini, e Manieri, Duranti, Rocchi, Armati, e Scodellari, Malegonnelle, Mangioni, ed Armieri,

47. Marchi, Magaldi, ed Erri, e Giambollari, E Biffoll, Carucci, ed Avviati, Guidalotti, Ammoniti, e Portinari,

 Manfredi, Michl, Figliuopetri, e Zati, Arnolfi, Guidi, Orlandi, e Corsini, E que' da Castiglionchio, ed Infangati,

Girolami, Brancacci, e Ferrantini,
 Ed Arrigucci, Bonarli, e Viviani,
 Ed Ardinghelli, Ardinghl, e Tolosini,

 E Falconler, Pallarcioni, e Villani, E Caponsacchi, Guardi, e Salterelli, Ed Orlandini, Arcagnoli, e Soldani,

Benizi, Botticini, e Cafferelli,
 E Corbinzi, Bellandi, e Riccomanni,
 Ciuffagni, Vai, Gattoli, e Carcherelli,

Angiolini, Uganelli, e Figiovanni,
 Bianciardi, ed Ammirati, e Tedalbini,
 Sigoli, Sannambenci, ed Alamanni,

 E Falconi, Sassetti, e Porcellini, Que' da Sommaia, Chiamontesi, e Baldi, Baronci, Cosi, Alfleri, e Cornacchini,

 Aliotti, Bellincion, Casi, e Tedaldi, Lottini, e Borsi, e poi que' da Rabatta, Que' della Casa, Mazzinghi, e Monaldi,

 Bonciani, Ardinghi, e di più non si tratta, Perch' al presente non ebbi notizia, Bastinti que', de' qua' memoria è fatta.

56. Firenze governa oggi sua grandizia,
Per otto Popolan, che son Priori,
Ed un Gonfalonier della Giustizia;

 De' qua' son due Artefici minori, Che per due mesi han del Comun pensieri Nel Palagio maggior, come Signori.

58. E dodici altri son lor Consiglieri,
Il cui uficio per tre mesi dura,
E sedici son poi i Gonfalonieri,

 Che duran quattro mesi per misura, E quel, ch' è per costor diliberato, Per due Consigli ancora si procura.  L'uno è Consiglio del Popol chiamato, Che son dugento, e delle ventun'Arte Convien, che v'abbia d'ogni Consolato,
 E capitani della Guelfa parte:

E per non voler far le cose brune, Quel, che si vince qui per le due parte,

Appresso va al Consiglio del Comune,
 Che son dugento, Popolani, e Grandi ,
 E 'n simil modo tirando una fune,

63. Convien, che poi a secuzione il mandi
Podestà, Capitano, e Asseguitore,
Quando per gli Signor clò si comandi.
 64. E niuno Grande può esser Priore.

Dodici ancora, nè Gonfaloniere,
D'ogni altro ufficio han parte dell'onore.

 Në Ghibeliino alcun, në forestiere, (Secondochë per legge par, che sia)
 Cittadinesco uficio puole avere.

66. Firenze è terra di mercatanzia, Ed eccl ogni Arte; pognam, che ventuna Son quelle, ch'hanno del Comun balia.

Le qua'ti conteró ad una, ad una,
 E chiaramente pol conoscerai,
 Che par Città non è sotto la luna.

68. La prima è di Giudici, e Notal, E la seconda sono i Fondachieri

Di Calimala, siccom'udit' hai.

69. La terza, Cambiatori, e Monetieri,
Che risedenli a 1 loro banchi stanno,
Cambianda la nonuntura relatitari

Cambiando lor pecunia volentieri.

70. La quarta è Lana, come molti sanno,
Che molta gente pasce tuttavia,

E fa ben trentamila panni l'anno.
71. La quinta si è Porta Santa Maria,
Di Setaiuoli, e di molti altri, i quali
Legati son con loro in compagnia.

La sesta sono Medici, e Speziali,
 E Dipintori, e di più altri assai,
 Ched in quest'Arte son con loro iguali,
 Gio. Villani T. IV.

La settima Vaiai, e Pellicciai;
 L'ottava son Beccai; e poi ia nona
 Sanza compagna sono i Calzoiai.

La decima de'Fabbri grossi suona,
 L'undect Rigattieri, e Panni lini,
 Ch' è 'nsieme un'Arte con ior, si ragiona.

Maestri delia pietra Cittadini
 Cb'a'Fornaciai s'accostan di leggieri,
 Dodecim'arte son tra'Fiorentini.

76. La terzadecima è de'Vinattieri,
Che vendon vin, che ne berebbon gii Agnoli,
L'aitra gli Albergator de'Forestierl.

77. Quindecima, sono i Pizzicagnoli, La sedecima sono i Galigal,

La sedecima sono i Galigal,
Che sentir fan da lungi i lor rigagnoli.
78. Seguitan poi Corazzai e Spadai.
Delia diciottesima son figtinoli,

Con altri membri insieme, i Coreggiai; 79. Diciannovesima sono i Chiavainoli,

Con Calderai, ed attri ior mestieri; E ventesima sono i Legnaiuoii.

80. L'uttima son Fornat, e Panattieri; E ciascun' Arte di queste è reggente, Sicchè il governo è quasi degit Artieri.

Questa città è ricca, e sofficiente
D'avere, e di persone, e di sapere,
E deile inginrie motto sofferente.

Ma quand'ella dimostra suo potere,
 Non ha Città d'intorno a più giornate,
 Che la sua forza non faccia temere.

83. Quando alie spese le mancan l'entrate, Ed eila accatta da'suo' Fiorentini, E le prestanze assegna meritate.

84. E impon cinquanta migliai'di fiorini,

Tre per miglia, di ciò, c'ha di valsente,

Benchè si stenda a' più bassi vicini.

85. E chi n'ha due, o men, sicuramente Può venti soidi per fiorin pagare Ed assegnato non giien'è niente.

- Di maggior somma chi non vuol prestare, Truova chi presta con allegra fronte Per certo prezzo, e faglisi assegnare.
- 87. E se de'creditorl è grande il Monte
  Non ti maravigliar, che molto avanza
  L'onor, che vendicate son più onte.
- 88. E quasi d'ogni meso una prestanza
  Abbiamo avuta, e ciascuna è riscossa
  Abilemente, e sappi per certanza,
- 89. Ched aspramente Firenze percossa
  Fu pe 'l diluvio, e più bella, che prima
  Oggi è rifatta, e cresciuta la possa.
- Sicché le spese grandi sanza stima ,
   Che secondo i bisogni son portate,
   Del Monte han fatto più crescer la cima.
- E come che le cose sieno andate, Co'danar nostri più Città d'intorno Abbiam con noi insieme rifrancate.
- E il nostro Comune è, di pregio adorno, Nella sua libertà rimaso al fine, Ed è per sormontar di giorno in giorno
- 93. E dico, se le donne Fiorentine
  Portar potesser qui le giole loro ,
  Che in Firenze averle mille Reine
  94. Incoronate d'ariento, e d'oro,
- Con tante perie, e con tanto ornamento, Che veramente vagliono un tesoro. 95. Ben fe' chi la chiamò quinto elimento,
- Ed io, per grazia del Signor verace, Non ne fu' mai, com'oggi son, contento. 96. Perch'io la veggio riposata in pace,
  - E veggiole recate ai suo muiino Dimoito Terre, onde molto mi piace.
- Veggiole sotto in parte il Casentino,
   E del Valdarno di sopra e di sotto,
   E di Vai d'Elsa più Terre, in dimino;
- Agii Ubaidini toito ogni ridotto
  Deli'Aipe, dei podere, e d'ogni lato,
  Ed in più parte, di che non fo motto.

- Non tacerei del bel Castel di Prato, Volterra, Vaidinievole, e Pistoia, E 'ntera signoria di Sanminiato.
- 100. E veggio Pisa con Firenze in gioia, E Lucca a parte Guelfa; laond' io Poco mi curo omai, perch'io mi muoia, Poich' acquistato è tanto al tempo mioa

## SERIE

#### DEI CONSOBI E POTESTA

#### DI FIRENZE

(Delizie degli Eruditi Toscani. T. VII, pag. 136 e seg.)

Anni

- 1138. Buccellus et Florenzettus Consules civilatis; sono nominati nella compra fatta dai conte Uguccione di Azzone.
- 1172. Focesius Forteguerra et Arlottus; ricevono la donazione di alcune terre.
- 1173. Giannes Donati et Mannus; sono nominati nel deposito fatto dei prigionieri Lucchesi presi nella guerra che i Fiorentini e i Pisani fecero contro i Genovesi e i Lucchesi.
- 1174. Gioseffus della Lupa, Albizzus, Bonella, Astoldus, Guidus Uberti, Amideus, Borgognonis et Prete de Odarigo; i detti consoll sono nominati nella donazione fatta di Poggio Petri.
- 1116. Abate del Lambarda, Caraleana, Codenaccius Foresis, Inimutus Rogorti, Giannus Donati, Filocarus Tornaguinici, Balduinus Ugonit, Juda Jacobi et Berlangherius Simeonis; sono nominati nella concordia fatta fra i Fiorentini e i Sanesi della quale si fa parola in un'antica Storia manoscritta, esistente nella Biblioteca Gaddiana, che viene attribulta a Brunetto Latini.
- 1180. Ubertus Uberti et Lambertus Lamberti.
- Ormannus, Ubertinus, et Marcellus; questi Consoli e quelii dell'anno precedente si trovano nominali nelle carte dell'archivio di Vallombrosa.

- 1182. Boniannes Amides et Ubertus Infangati, questi Consoll ed i seguenti fino all'anno 1192 sono nominati nella detta Storia che si crede di Brunetto Latini.
- 1183. Bonfantinus Bogolesis et Donatus Caponsacchi,
- 1184. Vecchiettus Vecchietti et Gianni Uberti.
- 1185 Scolujus Scolai et Ugholinus Tifanti.
- 1186. Petrus Bostichi, Uguccio Uguccionis, et Ugus Ughi.
- 1187. Caponsacchus Caponsacchi et Guarentus seu Accorri Ubaldini.
- 1188. Rustico Abati, Giocus Giochi et Ugo Albizi de Galigariis.
- 1189. Ubertus Macci, Carretto Compioblesi, et Tinosus Uberti.
- 1190. Marianus della Tosa et Bambarone de Sitiis. 1191. Manfredi Ponzetti, Giannes Fifanti et Schiaccia seu Schiat-
- ta Uberti. 1192. Dom. Tegrinus de Comitibus Guidis Palatinus in Tuscia,
- et Giannes Fijanti.

  1132. D. Ghrerdus Caponacchi Potestas Florentiae, Tedaldus 

  f. Tedaldini, D. Gherardus q. Cipriani Judez, Stroffaldus 
  f. Bellincionis, Conte Arripo, Teghiarius Q. Bondimontis, 
  et Gianni di Fitipola; questi Consoli sono chiamati Consiliarii Domnio Potestati, Barone f. Ardinghelli, Giramonte, Rodulfus f. Durelli, Companus f. Spiriti, Angolarius et Certettus; questi hanno il Itilol di Rectore ar-
- tium. 194. Catalanus della Tosa et Ubertus Uberti.
- 1195. Lambertus Lamberti et Ubaldus Usimbardi.
- Aldobrandinus Barucci; è nominato nella Cronaca di Ricordano Malespini.
- 1197. Arlotus Spuarciacachi, Raynerius Balduini, Ubertus Barveci, Gherardus Rossus, Gianase Belliuser, Charitus P-gli, Spinellus Malespini, Guide q. Sanguigni, Sinibaldus del Compare, Ginani Berlo, Sitina q. Buttigelli, Ubertus Guiden, Aldobrandiusus, Sciancati, Randdeaus q. Miles, Uguecio q. Gherardini Attaviani, Gottiyrebus Guidi Rossi, Acorbus q. Falecionis, Gianni Bello q. Tedaldini, Schiatta Uberti, et Companus Arrigueci; alcuni dei detti Consoli si trovano nominati nella rieletta Storia di Brunetto. Latini, altri nella Cronaca di Ricordano, ed altri nel nostre Villani.
- 1198. Gianni Bello, Rainerius Balduini et Gherardus Rossus.

- Restaurus, Acerbus et Compagnus; fanno delle convenzioni col Conte Alberto di Certaldo.
- Davizzinus della Tosa et Gherardus Vicedomini.
- 1199. Dom. Paganellus de Porcari Potestas Picrentie, Tedaldus f. Tedaldini de Cantors, Adiophus Guernerii de Riccio, Ottavianus Guidonis Rossi, Miottus Vicedominus, Giannet Giroldi, Trinciavellia de Mosciano, Guido de Arcopado, Manettus Foccis, Ugo Vinciguerra, Abate Ridolfi, Gianni f. Azzi; questi Consoli hanno il titolo di Cansiliarii Domini Potestatis, Arrigo Gonte di Carpia, Bunoccompagno Lamberti, Conte Arrigo della Toca, Bambo de Mompi sono chiamati col titolo di Consule Crivilatis.
- 1 200. Buoncompagno Lamberti è chiamato Consul civitatis; Stoldus Musciatti è delto Consul mercatorum.
- 1201. Dom. Paganellus de Porcaris Potestas Florentie; Sitius f. Burrigéli et Mélore f. Catalani hanno Il titolo di Cousiglieri del Potesta, mentre i seguenti si chiamano Consules civitatis r. Raynerius Uberti, Raynerius de Bella, Raynerius Siminetti, Ubertus Bernardi, Albertinus Alamanni Vingonentis, Corbisus de Caccia, Ugo Monaldi, Ildebradinus Guittonis, Manoprinus, Lucterius f. Gianni Gurrerti ilone Guerreri, Donaccursus de Canpi.
- 1202. Aldobrandinus Barucci, Galganus Adimari, Franciscus Chiaramontesis, Aldobrandinus Adimari, Boncambius Guidonis Ormanni.
- 1903. Scolqiu q. Sinishali it Monte Buoni, Donato Tolomei, Albertina Uptetti Brilluszoli, Brodarius f. Sacchetti, Gianni Bellifoce f. Ubertini Donati, Brunue Jude, Brunellinus Brunellini de Razzanti, Cavatenan Daini, Altavinus Gerardini, Gianni Soldanerii, Adimarus Gianni Bello q. Tedalaini del Cantore, Davizus Megiorelli della Tota, Acerbus i, Soo pradetti nelle vecchie memorie sono chiamati Cansules civiatis, ed 1 tre seguenti Casustematorum: Melior Abbati, Tonello da Scadato, Giambertus Cavatenni; fatelanus hai nques' mon la carte, ali Canus Intilum.
- 1203. Guido Überti, Roggerius Giandonati, Albertinus Odarigi deilo Scotta, Companius Arrigucci, Aldobrandinus Cavalcantis, Berlengherius Jacopi, Jacobus Nerli, Gherardus Bossus, Baldovinettius q. Borgognonis, Ugus Judex, i so-

praddetti sono chiamati Consules civitatis Florentie; Mannus Albonetti si Irova in quest'anno col titolo di Consul justitis, e i duo seguenti sono chiamati Consulus mititum: Sitius et Trincavallia; Latinus, diambonus, et Guadagnus sono detti Priores Mercatorum et Artium, e Forte Bilicozzi vien chiamato Senator Civitatis.

1210. Catalanus della Tosa et Bonifacius Bonaguisi.

1212. Arnoldus Consul militum.
Giraldus Chiermontesi consul mercatorum.

Giraldus Chiermontesi consul mercatorus 1214. Gonzettus f. Albertini dello Scotta. Latinus f. Albertini Galigai.

Latinus f. Albertini Galigai.
Schiatta Cavalcanti.
Aldobrandinus Passavanti.

1215. Dom. Grimaldus Judex.

Guidottus del Chiarito.

Bonaguisa f. Uguccionis Oechio di ferro.
Raynerius Rinucci.

Consules mercatorum.

1218. Arrigus Erri Consui mercalorum.

Finiquerra Consul mercatorum artis iane.

Uguccio Cavalcanti Consul mercatorum Porte S. Marie.

1219. Albizzus Foresis.

Jacobus Caralcantis.

Giannes Pelavillani.

Benchè questa serie incominci solamente dagli anni 1138, contuttoció è certo, che anni prima era in Firenze incominciata questa forma di governo. L'Ammirato il Giovane, se maie non ho osservato, li nomina la prima volta all' anno 1102. Lib. 1, accrese. . pag. 46, trovandogii esso citali in un Istrumento di promissione tra que' dei castello di Pogna ed il Comune di Firenze : nel quale I Consoli si fecero promettere con giuramento dagli abitanti del Castello di Pogna di Valdelsa di far guerra, e pace a volontà loro, e di non mutare il castello di Poqua situato nel poggio dalla forma, che si trovava: e che non solo non anderebbero a edificare castello , o fortezza nel poggio di Semi-E i Consoli promessero di giutare, e difendere i Pognesi, ec. Forse da chi potesse, e avesse tempo di bene addentro penetrare tutti i copiosi nostri Archivj pubblici e privati, si troverebbono anche qualche anno prima, e poi, non solamente ricordati, ma descritti eziandio per proprio nome diversi Consoli, che governarono la Città.

All'anno 1138, a quella citaziono de' due primi qui descritti Consoli, In emptione facta a Comite Uguccione Azonis de. . . . penso, potersi con sicurezza supplire de Vico, e che possa essere queil' Uquiccione, o Uquecione d' Azzo de' conti di Vico in Val di Sieve, del quale è memoria nel Catasto, o Registro de' benl antichi della mensa Vescovile di Firenze, pubblicato già dal Lami , Tom. 1t. Memorab. Eccl. Flor. pag. 848, nella Parte 28, ch'è de Plebe veteri, ec. til. Affictus perpetui de Plebe veteri Vallis Sevis, dove apparisce questa partita: Qualiter heredes L'auiccionis Azzi de Vico tenentur, et debent dare, et solvers annuatim perpetuo dicto Episcopatui pro corum poderi starios duodecim orani. E tra' giuramenti di fedeltà prestati da diversi populi e persone al Vescovo di Firenze, pubblicati pure nel medesimo Tomo del Lami, tra quelli della gento di Vico di Vai di Sieve, pag. 925. evvl Azzo fil. Uguiccionis. Il nome di Uguccione nella casa Azzl si vede frequente, come apparisce in uno Istrumento del 1297, nel medesimo Catasto, par. 27. ove si leggono, Azzo, et Cursus fratres filis Unuiccionia Azzi populi Sancti Niccholai de Vico Vallis Sevis.

All'anno 1176, presso l'Ammirato Giovane, L. cit. pag. 5.6, trovo qualche varietà ne' nomi di questi Consoli, perché ove nei nostro dice Codennaccius Fereris, egli ha Catenaccio di Fentio, e in vece di Iniematus, ha Miemato, ed in cambio di Berlengherius Simenis, legge Belesqurio di Simon. A questi Consoll pol ne aggiunge altri due sotto questo anno al mese di Dicembro, fiore però destinata laposta, e solamente dalla Repubblica per ricevero da' Sanesi la rinunzia di alquanti Catelli
contenuti da dove la Burna mette nell'Arbia fino al Castagno Aretino; o sono Ritoradanno, ed un altro Cacalcante, se pure
non é lo stesso di quello, che è giá in serie. Questo Ritoradanno si vede poi nel seguente anno 1181, presso lo siesso Ammiralo Giudice ordinario de'tre Coasoli qui descritti e dell' Impredator Federiço suo.

All' anno 1189. l' Ammirato , in luogo di Tinosinus Uberti , legge Tiquoso degli Uberti.

Neil' anno 1193. manca nella nostra serie uno del Rolleri dell'Arti, ch'erano sette. Di quest'anno, dice molto a proposito il citato Ammirato Giovane, Non troviamo i Consoli; si trova Gio. Villani T. IV.

resource Convic

bene Gherardo Caponsacchi chiamato Podestà di Firenze; onde non so rinvenire perchè il Malespini e il Villani diano principio alla Podesteria l'anno 1207; poiche fin l'anno 1184. s'è reduto far menzione del Podestà di Firenze; se però non si voglia dire di questo, come di molte altre cose esserne stati al bujo. La memoria, che l'Ammirato dice qui esservi dell'utizio di Podestå in Firenze, fin deli' anno 1184. riguarda l' Istrumento da lui aliegato di confederazione fatta da' Lucchesi co' Fiorentini. n'dt 21. dl Luglio, per mezzo di Tignoso da Montecatino Consolo di Lucca, nel quale si dice, che in ogni altra guerra ad ogni richiesta de' Consoli , del Podestà, o d'altro Retture della Città di Firenze gli arrebbero porto aiuto, ec. Ma per tornare al proposito del presente Podestà Caponsacchi, si vede ancor da questo, quanto l' Ammirato si uniformi al nostro MS. perfino ne'monumenti che e' cita, per tirar fuori i Podesta, i Consoli, e gli altri Uficiali di Firenze; imperocchè dopo le parole riferite, così prosegue a dire del trattato, che cibbero i Fiorentini con que'del Trebb'o, che è per avventura il trattato medesimo, che accenna qui il detto MS. colla citazione dei libro delle Riformagioni 29. a 76 Come il fatto si stia, dice, noi siamo sicuri, che il Caponsacchi con i suoi consiglieri, e con i sette Rettori , ch' erano sopra i capi dell' arti , accordò a' 11 di Luglio . nella Chiesa di S. Cecilia in nome del Comune di Firenze, con Guido del già Ridolfino, e suoi consorti Signori del Castello del Trebio, e con il Consolo del medesimo Castello di ricevere in esso presidio . e quarnigione da mettervisi a volontà de' Fiorentini . ec ..... e il Podestà promesse loro, che i Fiorentini non permetterebbero , che persona andasse contra detti Trebiesi , ec. Del resto anche il nostro Marchionne Stefani è nel medesimo errore del Malespini, e dei Villani, tardando fino all'anno 1207, a riconoscere nella persona di Gualterotto, o Gualfredotto, ch' ci chiama Gualfredi, il primo Podestà di Firenze, col solo divario, ch'ei lo appella Rettore, come si è visto lib. 1. Rub. 60.

All'anno 1196. è da notare la diversità del nome del Console Barurci tra il nosiro MS. ove si legge, didornatirus, e l' Ammirato, che lo chiama Ebaldo, L. cit. pag. 63 Ma anch'esso Ammirato tace i nomi degli altri compacaj; siccome li tace pure Simone della Tosa, che da quest'anno incomincia la sua serie de'Consoli, ed anch'esso chiama il Barucci Aldobrandino. All'anno 1197. dove noi abbiamo Acerbus q. Falscionis, l'Ammirato legge, Acerbo del già Falserone.

All'anno 1198. in cambio di Gherardus Vicedomini, egli legge Gherardello. Chi pubblicò gli Annali di Simone della Tosa ha supplito in quest'anno il nome del Conso'o mancante nel loro Testo col Conte Arrigo di Capraia, che noi abbiamo più probabilmente nel seguente.

All'anno 1199. tra'Consoli l'Ammirato in vece di Buoncompaano Lamberti, legge Alberti, e così pure qui appresso; nè nomina in questo anno quel primo, Arrigo Conte di Capraia . ma solamente lo pone nel seguente. Simone della Tosa in cambio di Conte Arrigo della Tosa in terzo luogo qui nominato, legge, Messer Darizzo della Tosa. Ecco nel celebre Pagano, o Paganello de Porcari, il secondo Podestà di Firenze, che noi finora conosciamo per nome, benchè certa cosa sia, che altri molti io precedessero in quella dignilà, come abbiamo veduto : Il quale per la sua virtù stette nell'uficio, confermato per tre anni, cioè fino a tutto l'auno 1201. Di lui si trova nell'Archivlo delle Riformagioni , forse al lib, citato dal nostro MS, questa ricordanza, riportata così dal sig Domenico Maria Manni, Tom. XIII. de'Sigilli pag, 99, e dal Lami Memorab. Eccl. Floren, T. 1, p. 392, Dominus Paganellus, sive Paganus de Porcaria, sive de Porcari de Luca Potestas, erat in officio pridie Idus Februarii 1199, Indict. 3. et finem habuit Kalendis Januarii 1201. Indict. 5. Questi pure è quegli, che accetto in quest'anno medesimo, pridie Idus Februarii, che vuol dire il giorno medesimo della detta memoria. la donazione del combattuto castello di Semifonte dal Conte Alberto f. del Conte Nottigiora, e da Maghinardo suo figliuolo, fatta al Comune di Firenze, come accenna il nostro MS. e più distesamente l' Ammirato, l. cit. sotto quest' anno medesimo, e nel Catalogo de' Vescovi di Volterra pag. 114. fermandone a nome della itenubblica il contratto, che è rinortato a disteso da Messer Pace da Certaldo nella sua Istoria di Semifonte, e dal Lami, luoq, cit. paq. 391. Nel qual luogo il detto Lami corregge anch' egli il Malesnini, ed il Villani del sonraddetto errore preso nell'assegnare il primo Podestà di Firenze.

An. 1200. Qui vi s' intende în primo luogo îl Podestă, ch' era lo stesso de' Porcari come lo pone l' Ammirato I. cit. pag. 64. e Simone della Tosa, che lo nomina solo, anche per l'anno seguente. Vi s' intendono ancora i suol Consiglieri, che purra erano gli stessi, o almeno parte degli stessi deil'anno passato; cice, Tedaddo del Cartere, Ardingo del Riccio, Ottaviano di Guido de l'Anni, Trinciacella da Moerano, e Guido, Arogadi, como gli appella lo stesso Ammirato; il quale quello Siedus Musciatic Canul Mercaturum, lo leggo Stoldo di Muscio, tri pago. Son el magningue anche un Rainieri della Bella, non so, se per altro Cossolo, o per Consigliere.

All'anno 1901. si possono agglugnere ancora due Consoli dei Soldati, che si scoprono in uno istrumento di pace giurato pe Fiorentini a'Sanesi, presso l'Ammirato saddetto pag. 65. e sono Guido d' Darto, e Darizo Viadomini, del qual giuramento veggasi qui appresso Num. Vi

All' 1902. Il medesimo Ammirato assegna, o nomina due so-10 Consoli, cho d' Addorandina Parueri, e Nrol e d' Siz), che a noi qui mancava: ed altro pure ne riporta, pag. 66. cio è Ildetionalio ai Giutore o Guittone, che giura in nome del Comune di Firenze a favore de' Montepulcianesi, di non essere ni del Vescouda, se del Contado di Siena. Nell' Sitrumento di concordia giurata tra' Fiorentini da una, e il Semifontesi e Sangemignanesi dall' altra parte, si trova quel Chiarrio Pipit Cansolo de' Mercatanti, che fece le parti lutte della Repubblica in quel contratto. Il quale fan fermado parum longa — Ponte, qui ett uniteu Vicum Vallis Else, anno Domini milletimo ducentesimo secundo, tertio Nonas Aprilis, Ind. guinta; dei riprotato distramente dal detto Pace da Certaldo, Istor. di Semifonte, pag. 55. e 1809.

All'anno 1203. Nirilo de' Sizj è similmente assegnato (tr. 1 Consoli dal detto Ammirato pop. 66. che a nol pur manca. Simone della Tosa la vece di Brundlinus Brundlini, legge Brundlino Brundli, La nostra lezione è la più sicura, perchè cavata dalla Risformagioni.

All'anon 1304. Baldorinettus q. Bergogonor, l'Ammirato pag-67. legge Raldorinuz: Mannus Mhonetti, lo serire d' Mhonizio. Ma qui piacemi riportare quel, che scrive in detto inngo lo stesso Ammirato iniorno al governo di Firenze di quei tempi, perchè conferma maravigliosamente quanto iniorno a ciò abblamo detto di sopra col sentimento del Lami. Dice dunque così: Persono il Consolato in Firenze l' anno 1301. Guido Eberti, e compagni, nel quale non narà fore inutile il dimostrare yaud era in gui et empi il governo della Repubblica. Il quale in una proccura fatta a' 15. di Maggio nella person di Tignoso di Lamberto uno de' Consoli a comparire avanti del Papa, come Procuratore del Comune apparisce assai chiaro. Del numero de' Consoli non mi assicuro già trovandone quando più, e quando meno, e pur dorea essere determinato, essendo i Consoli delle Arti gli stessi che quei del Comune, onde vi erano quei de Giudici, e Notai, de Cambiatori, di Calimala, de Mercanti del Comune, dell'Arte della Lana, e di Porta S. Maria. Nominati nella proceura sono Guido d'Uberto, ec., ..... (come nelia nostra serie) e cusi con Tignoso di Lamberto si veggono undici Consoli; ne'quali par che si riconoschino le famiglie degli Uberti, de' Giandonati, degli Arrigucci, de' Iacoppi consorti de' Rossi, de' Nerli, e de' Lamberti. Oltre a' suddetti uno era Proposto all' Amministrazione delle cose della Giustizia, il quale era Manno d' Albonizio. Due erano i Consoli de' Soldati, i cui nomi furono Sicio, e Trinciavello. Tre erano i Priori delle Arti, e costoro ebbero in quell'anno nome, Latino, Giambono e Guadagno, da cui per avventura i Guadagni derivano. Onde si può scorgere il nome de' Priori dell'Arti non essere stato nuovo nella Repubblica quando l'anno 1282. levato quel de' Consoli fu primieramente introdotto per supremo Magistrato nel governamento della città. Oltre questi nomi d'uffici, e di dignità vi era ancora il Senatore, che fu Forte di Bilicozzo: questi i Gondi pretendono, che sia de'loro. Ci era un Consiglio generale, uno speciale e dicci buoni nomini per Sesto. Da questo anno pol sino al 1210. ne pure l'Ammirato mentova più i Consoll, e ciò forse perchè com' egli stesso osserva, pag. 68. fu data quasi tutta la forza del governamento ai Podestà, che era sempre forestiero, non per altro, che per non tirarsi i Magistrati addosso l'odio dei lor cittadini : benché pol tanta se ne arrogassero oltre misura . che fosse d'uono raffrenarla. Ma frattanto più del Podestà, che de' Consoli, faccasi stima; ond'è, che anche i nostri siorici rammembrano più quelli, che questi; de' quall ancor noi ne daremo qui brevemente la serie, cavaia dal più volte nominato Simone della Tosa, dal Viliani, e dailo stesso Ammirato, fino ail' Istituzione del nuovo reggimento de' Priorl.

An. 1207. Podesiá di Firenze, Gualpredotto, o Gualterotto Graszelli Milanese, dal Malespini, e dai Viitani detto faisamente il primo; che fu confermato anche per l'anno seguenie 1208. e forse anche in que!!i appresso, ne'quali non ne trovo altri descritti. All'anno 1210, tanto l'Ammirato, che il Villani, l. 5. cap. 32. nominano Consolo il solo Catalano della Tosa, benchò aggiungano, e acopagni; presso del quale pare, cho estesse il fiore migliore dell'autorità. Mi fa maraviglia il veder vòto quest'anno nella serle di Simone della Tosa, che non mentova neppure quel Catalano, ch'er chi sua famiglia.

An. 1211. Si può supplire il voto col catalogo del detto Simone della Tosa, che pone Mess. Ruggieri Giandonati, benchò io per me creda, che con esso vi fossero confermati molti dell'anno antecedente.

An. 1212. Si supplisca il Consolato della Città col suddetto Simone, che vi pone Messer Ridolfo Conte di Capraia.

- 1213. Podestà, Uguccione Leoni di Roma. Simone della Tosa.
- 1214. — Iacopo di Giovanni Rosso di Roma. Dello. — 1215. — — Gherardo Orlandi. Simone della Tosa legge
- Orlandini.
   1216. Messer Arnaldo da Bologna setto mesi, con
- Piero, Consoli un anno. Sim. della Tosa.

   1217. Messer Bartolommeo Nasi da Bologna. Detto.
- 1218. — Otto da Mandella. Milanese. Simone della Tosa, da Bandella, e così sotto.
  - 1219. Alberto da Mandella.
  - 1220. Ugo del Grotto Pisano.
- 1221. Messer Bambarone di Perugia. Simone della Tosa.
- 1222. Messer Oddo di Pietro Gregori. Delto. — 1223. — Gherardo Orlandi. Simone della Tosa Orlan-
- dini.
   1224. Torello da Contrada. Simone della Tosa Messer In-
- ghirano da Magreta.

  1225. Bernardo di Pio de Manfredi, riceve per la
  Repubblica la vendila del Castello di Travalle; e perciò era o
  Consolo, o piuttosto Podestà. Anmir. l. 1. pag. 76. Simone suddetto lezza Bernardino di Pio.
- 1226. — Messer Guido Giovanni di Guido, Simone del-
- 1227. Messer Guido da Monastero. Detto.
- 1228. — Andrea di Iacopo da Perugia. — 1229. — — Gio. Bottacci. Ammiralo, Giovanni di Boccaccio.

- An. 1230. Podestà. Otto da Mandella Milanese.
- 1231. Messer Otto medesimo. Simone della Tosa.
- 1232. — Iacopo da Perugia. Meglio Simone della Tosa Andrea di Iacopo.
  - 1233. Torello da Strada.
  - 1234. Giovanni del Giudice Romano.
  - 1235. Compagnone del Poltrone Mantovano.
- 1236 — Rubeconte di Mandella, al cui tempo fu fabbicato il Ponto, che perciò porta il suo mone; perchech fu confermato per l'anno seguente, e forse ancora per lo 38. Simono della Tosa il cambio dei suddetto pone qui Mester Guigittimo Venti di Genova, e Mester Bernardo d'Orlando Rosso, un anno. Il Rubaconte lo pone ne due anni seguenti; ma nel 1238 vi aggiugne: E Mest. 3ppolo Maldorana, un anno.
- 1239. Podestà, N. de Gesso. Sim. della Tosa ci flà per Consoli di quest' anno, Mess. Guiglielmo Usimbardi, e Mess. Guido di Rosso da sesto, un anno.
  - 1240. Castellano di Cafferi.
- 1241. — Mess. Ugo Ugolini da Castello. Simone della Tosa.
- 1242. Alberto Canale. Simone della Tosa. Messer Gottifredo. — 1243. — Bernardino Rosso. Simone della Tosa, Mess.
- Ugolino q. Ugoni Rosso, e all'anno seguente.

   1244 Messer Bernardo Orlando Rosso, ch'è lo stes-
- so che Bernardino suddelto.
   1245. Messer Pace Pesamiola. Simone della Tosa.
- 1236. Messer Pace Pesamiola. Simone della Tosa. 1246. Messer Federigo d'Antioccia, e Messer Manovello Doria da Genova, un anno. Detto.
- 1217 — Messer Federigo d'Antioccia , e Messer Ruggieri da Bagnuolo, un anno. Detto.
  - 1248. - Alessandro Iacopo da Rota. Delto.
  - 1249. Messer Ubertino da Lucca. Detto.
- 1250 Messer Rinieri da Monte Merli. Detto. Capitano di popolo, Uberto Rosso da Lucca, essendo stata o tolta, o depressata la signoria al Podestà Ammir. lib. 2 pag. 90.
- 1251. — Uberto di Mandella Milanese, perchè fu rimesso questo uficio, ivi pag. 93.
  - 1252. — Filippo degli Ugoni da Brescia.
  - 1253. - Paolo di Soriano.

Capitano di popolo Lambertino di Guido Lambertini. An. 1254. Podestà. Guiscardo da Pietrasanta.

Capitano di popolo Giuliano de' Rangoni.

- 1255. - - Alamanno della Torre da Milano. Vill. l. 6. c. 63. e Ammirato. l. 2. pag. 105.

Capitano di popolo, Bartolommeo de'Nuvoloni.

- 1256. - ii suddetto Alamanno della Torre.

Capitano di popolo Paneuocio da Concesio.

- 1257. - Gherardo da Corregio di Parma. Simone della Tosa legge Matteo, e vi aggiugne Mess. Luce de'Grimaldi. - 1258. - Bernardo d'Orlando de Rossi da Parma. Sim

della Tosa legge Jacopino Bernardo. Capitano di popolo, Guidetto da Pontecarrali. Ammir. 1. 2.

pag. 109. Vedi sopra pag. 117. - 1259. - - Dianese (o Danese) Crivello Milanese.

- 1260. - Jacopino Rangoni Modanese.

Capitano di popolo, Filippo de' Visdomini.

-- 1261. Vicario del Re Manfredi, e Capitano di guerra Con te Guido Novello, succeduto al Conte Giordano, nel tempo de'quali, e de'seguenti Vicari quasi tutto il governo della città si ristrinse a loro.

- 1262. - Conte Guido medesimo. Slm. della Tosa.

- 1263. Podestå, Manfredi di Lupo de' Canuli.

- 1264. - - Marco Giustiniano da Venezia

- 1265. - Mess. Marco medesimo. - 1266. - - due, Loderingo di Liandolo Frati godenti Institutore, e Catalano de'Malevotti.

Simone della Tosa pone in primo luogo Mess. lo Conte Napoletano.

## NUOVA FORMA DI GOVERNO IN FIRENZE.

- 1267. Podestå, Ormanno de' Monaldeschi Orvietano. Sim. della Tosa aggiugne, Amelio di Corbano, e Mess. Gottifredi della Torre, un anno.
- 1268. Gottifredo della Torre. Simone della Tosa vi unisce Isinardo Ugolini, Mess. Malatesta da Rimini un anno. - 1268, - - Mess. Malatesta da Rimini. Detto.
  - 1270. Mess. Berardo Ariani di Puglia. Detto.
  - 1271. Vicario Regio, Isinardo Ugolini Provenzale.

- 1272. Mess. Taddeo Conte di Molte Feltro, Sim. della Tosa.
  - 1273. Ruberto de'Ruberti da Reggio.
- 1274. Palmerolo di Fantino da Fano. Sim. della Tosa legge Mess. Palmeriolo figliuolo di Mess. Martino da Fano.
  - 1275. Guido Marchese di Valiano.
  - 1276. Currado di Palazzo da Brescia.
  - 1277. Pietro de'Gonfalonieri da Brescia.
- 1278, Vicario, Tedice da Sanvitale. Sim. della Tosa dice cosi: Mess. Gianni di Braida di Piemonte, e Mess. Tedice di Parma, un anno; e qui finisce egli la sua serie de Consoli.
  - 1279. Baglione da S. Giovanni.
  - 1280. Podestå, Stefano Raineri Romano,
  - 1281. Maffeo de' Madii, o Maggi.
- 1282. — Jacopino da Rondelia. Simone della Tosa: da Rodiglia di Reggi, ma lo pone di sopra.

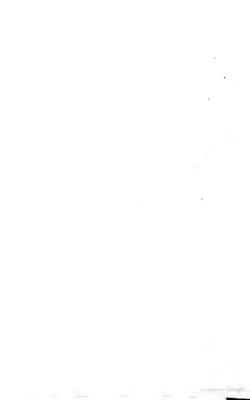

# APPENDICE

(1) A completare ciò che parra il Villani intorno ai mezzi che adoprò il Duca di Atene per essere eletto a vita Signore di Firenze, credo utile il riferire elò che scrive in proposito nei suoi Ricordi storici Filippo di Cino Rinuccini, i quati Ricordi sono stati pubblicati dall' erudito e benemerito sig. Giuseppe Ajazzi nella sua Storia genealogica della famiglia Rinuccini, opera degna del maggiori encomi, e che viene salutata eome un modello dei lavori genealogiei che possono servire all'illustrazione della patria storia-

- · In questo tempo essendo la nostra città di Firenze in gran-· di affanni, e tribulazioni, e divisioni per la sconfitta avuta · alia Ghiaia, e per avere cacelate e sbandite e guaste le case
- · a molti grandi e potenti cittadini ed eziandio per la perdita
- · di Lucca, e per le soperchie spese avute nella detta guerra, · ed essendo falliti moitissimi mercanti e compagnie, che già
- · erano falliti, fra' quali fu la compagnia de'Bardi, quella dei
- · Peruzzi, quella degli Spini, quella degli Accialnoli quella dei
- · Perondoli , quella de Baroncelli, e altre compagnie e merca-
- · tanti che pochi anni innanzi erano fallite. E trovandosi a no-
- · stro soido e capitano generale Messer Gualtieri, nato per stir-
- · pa materna de'reali di Francia, il quale s'intitolava e chia-
- · mava duca d'Atene, con 350 barbute, che son circa 1000 ea-
- · vagli, li quale stava alloggiato nell'Abituro de'frati di S. Cro-
- · ee in Firenze, e vedendo iui, e considerando il cattivo stato
- · deila nostra città, e in quanti affanni e tribolazioni ella era, · e ehe moiti cittadini v'erano che viveano mal contenti, gli
- « venne in pensiero di farsene signore, e cominciossi a inten-
- · dere con alquanti cittadini grandi e popolani, che mal
- · contenti viveano, promettendo loro, che se gli dessono aiuto

· a farlo signore, che gli farebbe grandissimi maestri. E ap-- pressandosi al tempo della sua riforma, se n'andò a' priori, · e disse loro che volea fare un parlamento in sulla plazza di · S. Croce, e che 'l popolo lo raffermasse a boce viva, a cui i · priori al tutto lo negarono, assegnandogli molte ragioni, e · mostrandogli i pericoli che ne potevan ben seguire, metten-· do l'armi nelle mani al popolo; e dopo molte disputazioni, · lui rispose che intendeva in ogni modo di cost fare, Il per-· chè veggendosi i priori mal parati a potere resistere, con-· sentirono a questo, ma feciono che dove il parlamento si do-· veva fare a S. Croce, si facesse in piazza de' Signorí: e a · di 8 di Settembre 1342 il parlamento si fece dove venne · tutto il popolo armato in piazza, e simile vi venne il detto · duca con tutta la sua gente d'arme e bene in punto, aven-· do prima ordinato con gli amici suoi, che come il notaio a-· vesse letto i capitoli della sua riforma, che era per 5 anni, · che gridassono a vita a vita, erviva il Signore: e simile fu · seguito da molti del popolo; il perchè di presente fu messo · nel palaglo de' priori, e fatto signore. Come egli fu entrato . · ne mandó di sotto i priori, e fece ragunare i collegi e pro-· pose loro, che poichè gli era piaciuto all'Altissimo iddio e al · popolo di Firenze d'averlo fatto signore a boce, che voleva · essere confermato per la via ordinaria degli opportuni consi-· gli, e che piacesse ioro di confermarlo, il perchè il proposto · moltissime volte lo mise a partito tra' signori e collegí; e · veggendo il duca che questo non si vinceva, comandò che · le fave fusson ricolte; allora veggendosi sforzare, e per pan-· ra di non si scoprire suoi nemici, vi renderon le fave; e vin-· sesi. L'altro di fece sonare a consiglio di popolo, e a questo · non bisognó durare troppa fatica, che alla prima fu verità, . E l'altro di feco sonare a consiglio di comune, e simile alla · prima si vinse. Il perrhè essendo lui signore ordino circa · 300 provigionate alla guardia della piazza . fra' quali tolso · molti glovani bisognosi ma di buone famiglie della Città, dan-· do loro buona provigione: e di mano in mano cominciò a ra-· re riveder molte ragioni, e massime di quegli che avevano · trassinato la pecunia del comune: e quando gli troyava in · errore, gli condannava secondo gli ordini di Firenze, e co-· me a lul pareva, mandando per molti cittadini : e in molte · cose si giustificava, e anche faceva pagare danari sanza giu· stificazione sotto nome d'attaccare; e fece tagliare la testa a · Glovanni di Bernardino de'Medici, e fece impiccare Cenni di · Naddo Oricellai, e molti altri cittadini condanno in pecunia · per modo che si dice cho in mesi 10 e di 18 ch' egli stette

· signore di Firenze, ne trasse tra dell'entrate della città, e · di dette condennagioni, plù di quattrocento migliaia di fiori-· ni. Sicché earlsslmi mlel cittadini, guardatevi di non venire

· a tiranno ·.

(2) I fatti ehe precederono e seguirono la cacciata del duca d' Atene vengono nel modo seguente narrati dal sopraceltato Filippo di Cino Rinuceini:

· In questo tempo essendo già rincresciuta la signoria del · duca a molti potenti cittadini, così a' grandi come a' popo-· lani, per le molte storsioni ehe da lui avevano ricevute, e · perché a' grandi non aveva attenuto eosa, che da lui fosse « stata lor promessa, deliberarono di cacciarlo, e molti grandi

· e popolani s' intesono insleme e trattarono di sua cacciata. · E acclocché i grandi fussino plù favorevoll, fu lor promesso

· di dar loro il terzo degli ufici della città : ed eraci in Fi-· renze cinque trattati, che ognun trattava di cacciario, e l'nn · non sapeva dell' altro, che dell' un trattato era capo il vescovo di Firenze degli Acciajuoli, e un altro n'avean fatto a · casa i Bordoni; e avevano ordinato, ehe quando il detto du-· ea vi passasse, di dargli da una certa balestriera d'un ver-· rettone perocché spesse volte vi passava, perché gli era in-· namorato d' una dello lor donne. E d' un altro trattato, che

· fu quello che pur ebbe effetto n'era capo Andrea di Filip-· pozzo di messer Gualferotto de'Bardi e Manno Donati , che · allor non era cavaliere, e messer Antonio di Baldinaccio Adl-

· mari, e altri lor seguaci, così grandi come popolani; e dua · altri trattati ci era oltre questi tre sopraddetti. Avvenne che · avendo il duca alcun sentore del trattato che guidava messer · Antonio di Baldinaccio Adlmari sopraddetto, subito lo fece

· pigliare e mandare al capitano; il perebè i fratelli del detto · messer Antonio di subito n'andarono ad Andrea di Filippozzo. « e a Manno Donati e agli altri eapi del trattato dicendo loro,

· che se prestamente non mettevano in esecuzione il trattato, · che a messer Antonio lor fratello sarebbe tagliato la testa. Ai · quali Andrea e gli altri contrardiceano, assegnando loro che

· la fanteria e gli ordini dati non ci poteano essere prima che

· il di a ciò ordinato etc. Ed essendo da casa Bardi in questa · disputaziono Manno Donati, ch' era uomo di grande animo · trasse fuori una sua hasalarda . e cominció a gridare · rira il popolo e muoia il tiranno »: e cost gridando passò li ponte · Rubaconte, e andossene a casa e fece armare tutti i suoi con-· sorti e amici e simile si armò ia famiglia de'Bardi con tutta · loro amistà, e spargendosi questo per la terra, tutta la terra · si messe la arme per venire la plazza; e vedendo che li duca · suhito mandò al capitano per messer Antonio sopraddetto, e · fecelo venire appresso di se, dicendoli che meritava ia morte, · perocché trattava di torgli la signorla; ma che se egli vole-· va giurargli nelle mani d'essergli buono e leal cavaliere, che · gli perdonerebbe la morte. A cui messer Antonio si scusò · non avere di ciò colpa nessuna, ma che voleva fare quel che · a lui piaceva, e giurò d'essergli buono e icai servidore. Al-. lora il duca lo richiese che lo consigliasse quello che gli pa-· rea che far dovesse. Al quale messer Antonio rispose che gli · parea che si dovesse armare e uscir fuori alla difesa. Il per-· ché il duca mettendosi in ordine, in questo mezzo venne in · piazza tutte le arti colle loro insegne e con molto popolo ar-· mato gridando · viva il popolo e muoia il tiranno · salvo · che l'arte de'beccal che gridavano · viva il signore · ma · presto si rivolsono. E passando la famiglia de'Bardi il ponte · Rubaconte con grande quantità d'armati e appressandosi il · romore al palagio, domando ll duca che rumore quel si fus-· se, al quale fu risposto, ch'era la famiglia de' Bardi che ve-· niva in piazza; e credendo lui ch' in suo favor venissono, ed · essendogli risposto che gii venivan contro, allora perdè la · speranza della difesa, e deliberò di farli disarmare. Il perchè · il conte Simon da Poppi, che allora in Firenzo si trovava, « s' intramisse dell' accordo fra lui e il popolo, e fece ched · e' se n' andasso salvo l' avere e la persona ; con questo che. · quando e' stesse fuor del terren de' Fiorentini, dovesse ri-· nunziare alla Signoria. E per sospetto che villania dal po-· polo non gli fusse fatta, stette nascoso da dl 26 Luglio . 1343, che fu il detto rumore, Insino ai di 30 di detto mese . · e a di 30 si parti di Firenze accompagnato dal detto conte « e da alquanti potenti cittadini Inslno a Poppi; e quando fu-· rono a Poppi, il conte gli disse ch'egli era fuori del terreno · dei Fiorentini, e che rinunziasse la signoria, come promesso · avea. Il perché lui ricusando o non volendol fare, dicendo · ch'era stato cacciato per forza, il conte gli disse, che delle · due cose gll bisognava pigliare l'una, o che rinunziasse, o · che lo rimetterebbe nelle mani de'Fiorentini ; il perchè veg-· gendosl malparato rinunzió alla signoria, e funne rogato ser · Fijippo Pandolfini da Poppl e sonne le carte In palagio de'si-· gnori tra l'altre scritture pubbliche del comuno, e il detto · notaro si tagliò il pennaiuolo da cintola e gittolio via di-· cendo, che avea rogato un tal contratto, che più non isperava · avere bisogno d'esser nolaro, e così avvenne, peroccliè ebbe · buona provigione. Questa cacciata fu a di 26 di Luglio 1343 · il di di S. Anna, e però infino a oggidi se ne corre il paijo. · e tracsi fuorl tutte le insegne dell'Arti in tal di, per comme-· morazione di detta cacciata.

· Non si maravigli alcuno perchè noi autore abbiamo così · particularmente raccontato detta caeclata, perocchè la udim-· mo dire a Cino di Messer Francesco Rinuccini mio padre, e · a Jacopo suo fratello, I quali l'udirono da Messer Francesco · ioro padre che a tutto si trovò presente, ch' era allora gio-· vane di circa a 27 anni, ma non era ancor cavaliere, e · avea per moglie la sirocchia carnale di detto Andrea di Fi-

· lippozzo capo del detto trattato.

. Pol a di 2 d'Agosto si chiamarono XIV, clttadini che aves-· sono balla insleme col Vescovo di Firenze per tutto il meso · di Settembre 1343 di riformar la terra come a lor paresse . e dipoi l'ebbon riformala trassono a di 28 Agosto 1343 XII · priori, il quale ufficio durasse tutto il mese d'Ottobre, con · questo che IV de' detti priori fussono del numero dei gran-· di, e VIII del popolo; e dove la terra era divisa in sesti , la · divisiono per quartieri ; cloè il primo si chiama quartier S. · Spirito; il secondo quartier di S. Croce; il terzo quartier di · S. Marla Novella, e l'ultimo quartiere di S. Giovanni. I no-mi de'riformatori della terra son questi:

Questi sono XIV cittadini della balia 1343.

Messer frat'Agnolo Accialuoli, vescovo di Firenze. Messer Ridolfo de' Bardi Messer Pino de' Rossi Sandro Biliottl

```
APPENDICE
Messer Giannozzo Cavalcanti
                              S. P. S. (San Pier Scheraggio)
Messer Simone Peruzzi
Filippo Magalotti
Messer Giovanni Gianfigliazzi
Bindo di Messer Oddo Altoviti Borgo
Messer Testa Tornaguinel
Marco di Rosso degli Strozzi S. B. (San Brancazio)
Messer Francesco de' Medici
                                     P. D. D. (porta del
Bindo di Messer Bigliardo della Tosa | Duomo)
Messer Talano Adimari
                         P. S. P. (porta San Piero)
Messer Bartolo de'Ricci
Ser Ugolino di Ser Tondo da Gambassi } loro notari
```

```
Priori da di 2 d'Agosto a tutto Ottobre 1343.
Messer Zanobl di Messer Lapo Mannelli
Sandro di Simone da Quarata
Niccolò di Cione Ridolfi
Messer Razzante Foraboschl
Nastaglo di Buonaguida Tolosini Quartier S. Groce
Messer Marco de Marchi quartier S. Maria Novella
Antonio d'Orso
Messer Francesco dl Lapo Adimari
Neri di Filippo
Bellincione d'Uberto degli Albizzi G. di G.
Ser Francesco Lapi, notaro.
Dipoi chè delti priori furon entrati, e stati nel loro ufficio
```

insino a di 22 di Settembre, ne furon disposti IV, ch'erano dei grandi cioè: Messer Razzante, Ugo Spini, Messer Francesco Adimarl, Zanobi Mannelli, gli altri stettono tutto il meso d'Ottobre; e dipoi si prese di trarne II per quartiere e non più a sesti, e trarti popolani, e uno gonfaloniere di Giustizia, toccando a ogni quartiere il gonfalone la volta sua-

(3) Alla nota prima dell'Appendice dei vol. III a quanto ho parlato a lungo del Re Roberto di Napoli, ora aggiungo le

seguenti considerazioni. Questo monorca è stato dagli scrittori guelfi celebrato come l'uomo più dotto e savio dei suoi tempi. e dai ghibellini è stato vituperato come uomo vile, avaro e pieno di ogni vizio; e Dante più volte fa ailusione a iui nella Divina Commedia vituperandolo, e per ischerno lo chiama re da Sermone; Il Petrarca all'incontro dopo avere esaurite a favore di Roberto tutte le formule laudative, si serve per encomiarlo delle stesse frasi che aveva adoprate per cciebrare la sua Laura; eccone una prova tratta da una delle sue epistole : Or chi fidasi nel valore dell'inocono suo venga, ma non si fidi nel tempo a indugiare, il pericolo sta nell'indugio. Egli (Roberto ) è degno di andarsene a regno migliore, e il mondo oggimai non si merita di possederlo. E di Laura in duo sonetti aveva detto: Chi vuol veder quantunque può natura venga a mirar costei s venga tosto . . . . questa aspettata al regno degli Dei . . . ma se più tarda avrd da pianger sempre, il mondo che di aver lei non fu deono. Chi dello studio della storia non fa un trastullo dalle stesse divergenti opinioni degli scrittori saprà trarre il vero ritratto morale del re Roberto.

(4) Oltre ció che bo detto del duca di Atene nelle prime duo note di questa Appendice credo utilo il riferire il ritratto cho ne fa il chiarissimo cav. Inghirami nella più volte iodata sua Storia della Toscana, « Era Gualtieri nato in Grecia ed apparteneva a quella tralignata stirpe ch'era in Levante succeduta ai primi crociati, indicata perciò coll'ingiurioso soprannome di pullani, cioè viziosi. Era costui di bassa statura, e di aspetto deforme, ed accoppiava ad un animo sospettoso e falso un cuore perfido e costumi corrottissimi. La sua ambizione non era frenata ne daile leggi dell'onesta, ne dalla religione, e la sola avarizia avanzava l'ambizione: per dirlo in una parola, di tutte le virtò, che avevan resi gloriosi i suoi antenati, non avea ereditato che la prodezza, dote splendida benchè non rara, ma compatibile con ogni sorta di vizi, e talvolta ancora colla stessa viltà d'animo. Il ducato d'Atene era stato tolto a suo padre da' catalani l'anno 1312; il ducato di Lecce in Puglia gli rimaneva, e quello era il solo suo patrimonio. Dono il 1326 la compagnia dei Catalani essendosi sottomessa al re di Sicilia, tre figliuoli di Federigo avevano successivamente avuto il titolo ed il governo del ducato d'Atene. Nondimeno Gualtieri era tenuto come nomo d'alto conto, perché supponevasi ch'el godesse il fa-

Gio. Villani T. IV.

vari beni e vassalaggi, posti nel territorio vicino al detto castello di Cuona, fatto in Campigliole nel 1188. Dell' affisso pol di Cuona ritenuto da queste nobili possessioni, e successivamente di quello da Castiglionchio, assunto dopo disfatto il castello di Cuona e acquistato quello di Castiglionchio, ne rende conto il detto Lapo nella citata Epistola pag. 34 .- Rimase grande tempo il nome antico di Cuona al lato che oggli si chiama da Castiglionchio, infino a tanto che acquistarono il castello di Castiglionchio il qualo oggi tengono, et allora cominciarono a essere chiamati quelli di Castiglionchio, come che ancora grande tempo poi erano chiamati da Cuona, ed eglino stessi nelle loro carte che pol a tempo fecero, si chiamarono da Cuona ... Sono questi indubitati escendenti della famiglia da Castiglionchio, e resulta dal contesto della detta Epistola, ove si riporta il contratto della permuta che I medesimi fecero coi Ricasoli dei Castello di Castiglionchio con quel di Fallia, Faella e Nepozziano, ove si trovano nominati pressochè tutti i riferiti ascendenti.

Tra Remole e il Pontassieve nd egusì distanza era situato il castello della seconda Caona, che per le ragioni medesimo per cui fu disfalta la prima, ebbe destino consimile; seguita pur tuttavia a chiamarsi col nome del demolito castello la chiesa priorale in esso compresa di S. Martino a Caona, nel piviere di S. Gio. Balta a Remole.

Ambedue le descritte Cuone sono situate l'una al Levante . l'altra al Settentrione del castello di Volognano, onde trassero il loro nome quella di Volognano uscite di questa seconda Cuona di cui ora si fa parola. Doppia potè essere la ragione di assumere l'affisso da Volognano; la prima per non confondere coll'affisso medesimo una famiglia separata dall'altra, benebè unita come vedremo, per agnazione con l'altra nel modo istesso distinta: la seconda per significare la particolare abitazione che questi ultimi aveano fissata nel castello di Volognano. Del resto eran certamente agnati fra loro gli uni e gli altri, dicendo il citato Lapo. .. Quello luogo (cioè Cuona) fu a comune di coloro che oggi si chiamano quelli di Volognano e della nostra famiglia che oggi si chiamano quelli da Castiglionchio, li quali tutti in quel tempo ivi furono una famiglia et uno proprio sangue, o chlamavansi signori da Cuona. Et ivi tutti insieme ebbero grande stato etc. " E più sotto: " il detto iato che oggi

Lawyle

si chiama da Volognano era assal più possente che l'altro lato cho oggi si chiama da Castiglionchio: perocchè erano più delle persone et avevano più tenute et erano più maligni e malferati ...

E dopo aver parrato come i Fiorentini per fiaocare la superbia e l'insolenza di tal famiglia posero l'assedlo al castello di Cuona cd intrativi finalmente per opera di uno di quelli da Castiglionchio ne cacciarono tutti quelli da Volognano, e diroccarono le fortificazioni e ripari che lo munivano, soggiunge: " Et ancora al di d'oggi è il poggio, il sito, e la chiesa a comune di quegli da Volognano e da Castiglionchio . . . . Dal detto disfacimento del detto castello di Cuona in qua per le dette cagioni sempro furono, e stettero divisi l'un dall'altro de' detti due lati, e nemici e contrarl l'un dell'altro: benchè lungo tempo ritennero l'un lato e l'altro il nome da Cuona e l'arme comune, cloè il campo bianco e le catcne azzurre .... Dipoi dopo lunghi tempi a poco a poco presero il predetto uno lato Il nome da Volognano, e rimase grande tempo il nome antico da Cuona al lato che oggi si chiama da Castiglionchio infino a tanto che acquistarono il castello di Castiglionchio . . . . Il detto acquisto del detto castello di Castiglionchio si fece negli anni Domini mille dugento quattro ec. ,,

Si conclude adunque da queste notizle, che le due citate famiglie erano tra loro agnate e possedevano unitamente; come si prova chiaramente dall'osservare, che i discendenti di Ardimanno autore di quelli da Castiglionchio, e quelli di Aldobrandino autore di quelli da Volognano, possedevano beni per indiviso concorrendo i nipoti d'Ardimanno, cioè Aldobrandino, Rinieri, e Tribaldo alla conferma, che fa a Terzio abato di Vallombrosa, Alberto d'Aldobrandino, e Castoria moglie d'Alberto, della cessione dei beni fatta da Aldobrandino padre e suocero respettivo di detti al Beato Gnaldo Abate pure di Vallombrosa. Veggasì perciò l' Istramento del 1189 in cui si nominano benì posti in Tavorra, Tosi e Pasiana, ove fra i testimoni apparisco sul bel principio un Rinuccinus de Cuona; il quale dovendo testificare in atto che interessava le due famiglie agnate da Cuona non poteva appartenere a niuna delle due, volendo la legge che persone estranee debbano fare testimonianze ne'casi occorrenti, nè abbiano veruno interesse in favore o contro a coloro per cui testificano; e stando le cose in tal guisa , ho fer-



ma opinione che questo Rinuccino da Cuona sla uno dei possessorl della terza Cuona di cui mi resta a parlare.

La terra Cuona o Quona adunque, sulla quale mi estenderó un poco pià, come quella che più interesa l'assunto mào, è un castelio fabbricato sopra alto poggio, parte del monte che divide il Valdaron superiore dal piano di Firenze d'onde è distude non più che sette migilla. A fre migilla da tramontana ha l'antico castello di Villamagna, e fra levante e tramontana quelli di Miranoà, di Castiglinochio e di Moriano dal primo è discosto circa un migilo e mezzo, dal secondo den migila, o un migilo dal terro. A eguale distanza tra levante e mezzogiorno ha il castello d'autica, e poco più quello di Perticaja; più victino pol di tutti gli resta a ponente S. Donato in Collina, e lontano due migila Montiboli.

Questo nostro castello riguarda tramontana, e formava nella sua figura un rettangolo la larghezza di braccia quarantuno, settantadue in lunghezza e ventidue in altezza: era circondato da una corona di merlì, e sulle quattro cantonate si ergeano quattro fortini, su quello voltato a tramontana e l'altra a mezzogiorno vi erano due mulini a vento come si scorge nell'antica veduta di questo castelio dipinta abbasso del quadro dell'altare cornu Epistolae, esistente nella Cappella de' signori llinuccini in S. Croce. Sorge pure dalla parte di tramontana una gran torre rettangola ma non quadrata avente da un lato braccia quindicl e quattro quinti, e dall'altro braccia quattordici di larghezza sopra quaranta di altezza; di solidissima e mirabilo struttura in nietra forte si conserva intatta dallo ingiurie del secoll trascorsi, e provoca nella sua stabilità lunga serie di quelli che verranno. Contiene nell' Interno sei stanze l'una sopra l'altra divise da sel volto reall, e termina con una corona di meril alzati sopra sportici; nella sommità s'eleva un campaniletto con piccola campana, che serviva a quelli del castello per dar segno agli abitanti della soggetta valle che accorressero in aluto, ove qualche aggressione nemlea o altro pericolo qualunque ne avesse minacciato i signori. Questa torre è del tutto separata dall' interna fabbrica, e vi si entrava per mezzo d'un ponte a levatolo; oggi pol vi si ha accesso da un ponticello di mattoni. Accanto ad essa è l'antico ingresso principale del castello, sopra la porta del quale è scolpita in pietra l'arme antichissi-

ma della famigija, rappresentante uno scudo con una banda di sette punte fusate o picconi che lo attraversa diagonalmente da un angolo all'aitro, cominciando daila destra parte del capo dl esso scudo e scendendo fino aila punta deita sinistra; vi manca però il lambello, indizio certo della sua antichità, mentre questo ornamento lo conseguirono i signori Rinuccini nel 1376 allorquando Messer Francesco andò ambasciatore per la repubblica alia regina Giovanna di Napoli, come si dirà a suo luogo. Tutto l'edifizio poi era ricinto da forti mura con merli e ferltole, che jasciavano tra esse ed il castello un arca di trentacinque braccia . . . . . . . . . Oitre dunque alla famiglia da Cuona detta poi degli Zanchini, e avanti da Certina Vecchia, come si legge in un istrumento di Coltibuono celebrato nel 1188, ed oltre alla famiglia similmente da Cuona poi detta da Volognano agnata della prima, e già estinta, esisteva fino dai citato anno, e molto Innanzi un'altra famigiia da Cuona di cuiera allora vivente l'enunciato Rinuccino, dal quaie soio derivarono i nostri signori Rinuccini e non da Bene o da Volta o d'altronde como vanamente pretese il cav. Tommaso. Del dominio perpetuo poi di questa terza Cuona, tenuto pacificamente dai plù remoti secoii in tal famiglia, fa certa fede l'avere i primi propagatori di essa usato il decorso affisso da Cuona, un buon secojo prima che l'usassero quegil da Castiglionchio e da Volognano: giacchè l'abbiamo veduto in Guido nei 1072, in Rldolfino nei 1096 ed in Rinuccino nel 1189 . . . . . Fin gul il prelodato Ajazzi; chi poi desiderasse di conoscere per intero la Storia della nobilissima famigiia Rinuccini troverà nella detta opera di che appagare la sua erudita curiosità ...

- (7) L'Agizera della quale paria il Viliani è Aigeziras città raggaradrovilsiams, posta sonra un'altura vicino allo stretto di Gibiliterra. Generalmente credesi che nella difesa di questa città I Siori adoperasero per la prima volta la polvere; benché tal cosa sia assai dubbia glacché pare che in altri fatti d'arma anteriori si sia adoperata la polvere. Vedi De Mendoza Historia de la querra de Granata.
- (8) Neile seguenti Appendici pubblicherò alcune notizie intorno alia celebre famiglia di Corso Donati.
  - (9) Vedi Pignotti Storia della Toscana.
  - (10) Vedi Serra Storia dell'antica Liguria.

- (11) Le tragiche vicende della famiglia da Carrara sono acuratamento descritte dal Darú, Storia di Venezia, che merita di essere consultato.
  - (12) Vedl Ammirato Storie forentine.
- (13) Vedi Sander Rerum Gandavensium; Meyer annales Flandricorum; Sauvago Chroniques De Flandre.
- (14) Vedi Thuroz Chronica Hungarorum; Bonsinius Rerum Hungaricarum, e potranno anche consultarsi Michovia, Cromer, Neugabauer ed altri storici Pollacchi.
- (15) A rettificazione di clò che qui dice il Villani riporterò quanto serive l'egregio La Farina nelle sue note alle Rivoluzioni d'Italia del Denina. .. Re Roberto conoscendo che il governo dono la sua morte cadrebbe in mano degli Ungheri, i quali, dominando Andrea, cominciavano glà a farla da nadroni del reguo, convocó un parlamento generale, e fece riconoscere Giovanna sola per regina, volendo che il marito ritenesse il semplice titolo di consorte della regina. Non contento di ciò nel suo testamento che si può vedere pubblicato dal Lunig, istitui eredo universale di tutti i suoi stati, di Provenza, e del regno di Sicllia, Giovanna . . . . . , Francesco Petrarca che si trovò in Nanoli la questo tempo in una sua lettera che Angelo da Costanzo trasportò per intero nel libro sesto delle sue storie ci ha lasciato una molto svantaggiosa scrittura delle rozze e villane maniere degli Ungherl, che dopo la morte dei re Roberto governavano a nome di Andrea, e specialmente di uno chiamato fra Roberto , che esercitava la principale autorità. Intorno alla tragica morte di Andreasso ed alle vicende della regina Giovanna potrà consultarsi con profitto la storia del regno di Napoli del Giannone che parla lungamente di tali avvenimenti, e potrà consultarsi ancora Mignet Histoire de Jeanne I.
- (16) Non pare esatto che la regina Giovanna non volesse che fossero puniti gli ucclsori del suo marito giacchè trovo nel supratiodato La Farina diligente e dotto investigatore delle patrie memorie le seguenti parole: « La regina commise al conte Ugo del Balzo che scoprisse e severamente punisse giu uccisori, e questi fece morire due gentiluomini calabrest ufficiali del reg ed una Filippa Catanese col figlio e la nipote fece attanngilare per la via, tanto che la misera donna ne moria di spasimo, avanti che fosse giunta al liogo oro edioverasi decepitare. Il pontefice dall'all'altra parte, credendo che a loi si



appartenesse la punizione di questo delitto scomunicò . Interdisse, dichiarò infami e ribelli i colpevoli, con una bolia data di Avignone nei di 1 Febbrajo 1346. Deputô quindi Bertrando dei Baizo gran giustiziere del regno, a procedero contro gli uccisori dell' Unghero. Bertrando avendo fatto diligente inquisizione trovò autori e complici dei delitto molti alti personaggl e potenti baroni, che ritiratisi nei ioro stati fu impossibile di arrestare, con tutto che vi fosse un severo editto della regina ». Vedi Luniq codex diplom., e Baluz in notis ad vitas PP. Aren. Il Giannone poi narra l'aliontanamento che la regina Giovanna fece dai suoi stati nel modo seguente. « La regina (Giovanna) che fu veramente erede della prodenza del gran re Roberto suo avolo, voile in questo fiore della gioventù sua, con una risoluzione savia mostrare quello che aveva da essere, e che fu poi nell'età matura; perchè vedendo le poche forze dei marito, e la poca volontà dei sudditi, deliberò di vincere fuggendo, poichè non poleva vincere il nemico resistendo: e fatto chiamare parlamento generale, dove convenpero tutti i baroni e sindaci dello città dei regno, e i goverpatori della città di Napoli, pubblicò la venuta del re d'Ungiuria, e doiutasi lungamente di aicani che la calugnavano a torto di tanta scelleratezza, disse che cra deliberata di partirsi dal regno o gire in Avignone per due cagioni . l'una per far manifesta l'innocenza sua al vicario di Cristo in terra, come era manifesta a Dio in cieio; e l'altra per faria conoscere al mondo coll'ajuto che sperava certo di avere da Dio; e che frattanto non voleva che në i baroni në i popoli avessero da essere travagliati come essa era travagliata; e però benchè confidava che tutti i baroni e i popoli almeno per la memoria del padre e dell'avolo non sarebbero mancati di uscire in rampagna a combattero la sua giustizia, voleva pinttosto cedere con partirsi, e concedere a loro che polessero andare a rendersi all'irato re d'Ungheria; e però assolveva tutti i baroni, popoli casteliani, e stipendiari suoi dal giuramento, ed ordinava che non si facesse alcuna resistenza al vincitore, anzi portassero le chiavi delle terre e delle castella senza aspettare Araidi o trombette ». ii preiodato La farina poi dice « Sulla questione fondamentalo se veramente Giovanna fosse segreta istigatrice dell'uccisione sono mollo discordi gli storici; e forse airuni come sempre avvicne han biasimato ed infamato il nome di Giovanna al di là di quanto si converrebbe, ed altri per opposizione l'hanno esaltato più del dovere. In ogni modo è quistione questa ben difficile a risolversi, ed impossibile a trattarsi degnamente in una buona nota ».

- (17) Vedi gll Annali d'Italia del Muratori, e le note apposte alle Rivoluzioni d'Italia del Denina dal prelodato La Farina.
- (18) e (19) Chi amasse di conoscere più minutamente i fatti della guerra di Normandia potrà consultare Barny History of Edward III, ed Howard come pure Gaillard Histoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Eduard III.
  - (20) Vedi Glannone Storla del regno di Napoli.
- (2t) Vedi Il Dizionario d'erudizione ecclesiastica del ch. cav. Gaetano Moroni, il quale può riguardarsi come un ricchissimo emporio di storia universale; che come opera di un solo uomo ha del meraviglioso, e che è desiderabile di vedere presto com-
- (22) Vedi Ammirato Storie forentine, e Sismondi Storia delle Repubbliche italiane.
- (23) Molte particolarità dei fatti narrati in questo capitolo si trovano nella Storia di Parma dell'Affo, nella Storia di Milano del Corio, e nel Chronicon Petri Azarii. Luchino pretese in seguito di impadronirsi di una parte del domini della famiglia Gonzaga sopra i quali credeva di avere dei diritti: ma andarono a vuoto i suol disegni giacchè nel 1348 rimase soccombente; nondimeno volle mescolarsi negli affari dei genovesi e mandò in ajuto dei fuorusciti un esercilo capitanato dal suo figlio Bruzlo: ma essendo egli la quel tempo morto, l'esercito si disperse. Luchino probabilmente mor! di peste, ma non mancano scrittori che attribuiscano la sua morte al veleno. Il detto Bruzio era uno dei plù chiari letterati del suo tempo-
- (24) Delia celeberrima famiglia Acciajuoli di Firenze ba recentemente pubblicata la storia il dotto e benemerito conte Pompeo Litta nella sua non mal abbastanza lodata Genealogia delle famiglie celebri italiane.
- (25) Vedl Albertus Argentinius chronicon. Gll Alemannl tennero come invalida l'elezione di Carlo re di Boemia a imperatore, perchè fatta sotto l'influenza del re di Francia il quale dicesi che comprasse a caro prezzo i voti degli elettori. Nelle croniche Germaniche Carlo è conosciuto quasi sempre e chiamato col nome d'imperadore de preti-42

Gio. Villani T. IV

- (26) Questa peste della quale il nostro Giovanni Villani far vittima è con i plu vivi colori descritta dal Boccaccio nel principio del Decamerono. Chi poi amasse conoscere altre particolarità storiche intorno a questo tremendo fiagello consulti l'Ammirato, il Pignotti, il Sismondi e la Storia della Toscana del cav. Ingbirani.
- (27) Vedi Cronaca di Alberio di Strasburg e la Cronaca Estense pubblicata dal Muratori.
  - (28) Vedi Serra Storia della Liguria.
- (29) In proposito della famiglia Trinci potranno consultarsi
   le opere dell' Iacobilli, ed il prelodato Dizionario del cav. Moroni alla parola Foligna.
   (30) Informo al cefebre Cola di Rienzo l'erudito sig. Gar ha
- receniemente pubblicato un dotto lavoro che merita di esser consultato da chiunque desideri di conoscere con qualche precisione quell'uomo straordinario.
  - (31) Vedi Histoire de la querelle de Philippe de Valois et d'Edouard III par Gaillard.
- (32) A rettificazione ed ampliamento del fatti della storia di Tunisi narrati in questo capitolo pubblicherò alcune nolizie fra i documenti dell'Appendico della Cronaca di Matteo Villani.
- (33) il luogo dove cadde e mori Lodovico il Bavaro è presso il castello di Furstenfel e si chiama anche al presente il prato dell'imperatore. Vedi Histoire d'Allemagne par Kohlrausch.
- (34) Della nobilissima famiglia Corsini parieró estesamento in un opera genealogíca che sto ora compilando, e che spero di poter pubblicare in breve.
- (35) I fatti accennati in questo capitolo sono con molta accuratezza narrati dal sopracitato Glannone.
  - (36) Vedi Giannone e Costanzo Storia del regno di Napoli.
- (38) Vedi Tronci Annali di Pisa, Grassi Descrizione istorica ed artistica di Pisa, Sismondi Storia delle repubbliche Italiane.
- (39) Intorno ai terremoti pubblicó nello scorso secolo un opera assai dotta il mio concittadino prof. Cristofano Sarti, ia quale a mio credere meriterebbe di essere ristampata con l'aggiunta di ciò che la scienza ba potuto dopo tal epoca scoprire intorno ai detto snaventevole fenomeno.
- N. B. Conforme lo aveva promesso nell'Appendice del Voinme terzo dovrei dare in questo luogo alcune notizie risguardam-

ti la prepotenta che nell' anno 1337 Filippo re di Francia usé contro i mercanti forecalni i quali avevano preso dimora nel son regno, e che erano da me accennate al n.º 81; quelle che avrebbero servito como d'iliastrazione alla potentisiana e celeberrima fannigia dei Signori della Scala di Verona, accennate al n.º 90; quindi le altre intorno al dominio dei Mori in Ispagna, al n.º 91; ma essendo stato distratto da cossifiato lavoro per alcune domestiche circostanze non ho potuto, come avrei desiderato, attenere la promesse: onde preço i lettori a riportarsi ai Documenti, che verranno inseriti nell'Appendice che faro alla Cronica di Matteo Vilinai, tra' quali pioranno leggere le predette note, da me pubblicate con diligenza e studio coavenienti alla materia.



# INDICE GENERALE

#### DELLE MATERIE CONTENUTE

BELLA

## CRONICA

## DI GIDVADUI VILLAND

[11 numero romano indica il Tomo, l'arabo la Pag.)

li. II 73. ABATI, Lamberto, perchè impiccato dal duca d'Atene. IV 20.

ABATI, Neri degli, avvelena più persone II 46. - mette fuoco in Firenze.

Ini 90. ACCIAICOLI, quando e perché

fallissero. III 365. ACCIAIUOLI, Niccola degli, uno de' tre ambasciadori del re Ruberto al comune di Firen-

ze. III 372. - amante della moglie del prenze di Taranto, e da lei fatto cavaliere, ricco e grande. IV 124.

- fugge da Napeli con Luigi di Taranto e sbarca in Maremma. Ici 169.

- giunge verso Firenze, o gli è negato l'ingresso. Jui 177.

ABATI, condannati per ribel- ACCIAIUOLI va in Provenza, e quindi al papa ad Avignone. ÍV 177.

ACQUASPARTA, il cardinale di, tenta Invano di pacificare le parti în Firenze. Il 45. ACQUE, donde fatte venire in

Firenze. I 60. - di fontane menate per condotti bevevano gli antichi.

Jei 61. - loro abbondanza: come danneggiassero Cipri e parte di Spagna. II 154.

ACRI, vinta dal soldano. I 471. ADIMARI.dove abitavano. I 151. - son combattuti dal popolo e vintl, e dove erano le loro case. IV 45.

- erano l più virili, arditl e possenti grandi di Firenze di qua da Arno. lei ivi.

ADIMARI, Ant. di Baldinaccio, si fa capo di popolo. IV 40-

- ADIMARI, Tegghiaio Aldobrandi degli, dissuade invano i Fiorentini dall' impresa di Siena. I 298.
- Suo rimproccio allo Spedito, Ivi 205.
- ADOARDO i, re d'inghilterra, fa accordo col re di Francia. Il 83.
- quando morl. Ivi 122.
- ADOARDO II, re d'inghilterra, si ritira in Scozla per contrastare l'armata della reina Isabella sua moglie. Ili 12.
- assediato in Guales, sopra una barchetta si dirige in Irlanda col Dispensiere. Ivi
- 13.
   Il vento gli ritorna in Guales, e ivi son presi. Ivi ivi.
- suo grand' animo: piuttosto vuol rimaner prigione che regnare perdonando alla moglie. Ivi 14.
- è fatto morire. Ivi 15.
  ADOARDO III, re d'Inghilterra, fa impiccare il conte di Lancastro cd altri baroni. Il 236.
  - castro cd altri baroni. Il 236.
     fa pace col re di Francia,
     cedendogli la Guascogna. Ivi
  - quando e come eletto III 15. — ha guerra con gli Scotti. Iri 40.
  - fa pace col re di Scozia. Ivi 73.
- -- fa tagllare la testa al conte di Cantibiera suo zlo, e fa impiccare ii Mortimiere. Ivi
- 138.
   sconfigge gli Scotti a Vervicche. HI 195.
- per quall motivi muove guerra al re Filippo di Francia. III 276.
- s'allega coi Bavaro. Ivi 277.

- ADOARDO dil, viene in Brabante,e tiene più parlamenti col legato. Ili 311.
- comincla guerra co'collegatl contro il re di Francia.
   Ivi ivi.
- s\u00edda a battaglla il re di Francla: accetta il guanto, e sl disciolgono le due armate. Ivi 313.
- ricomincia guerra al re di Francia, facendosi egli stesso appellare in tal guisa. Ivi 337.
- sconfigge in mare l'armata del rc di Francia. Ivi 339.
   dopo la sconfitta scende a terra con sua gente, e ordina generale oste a Tornai.
- dopo la sconnua scenae a terra con sua genie, e ordina generale oste a Tornai. Ivi 340.
   per quali cagioni fa tregua col re di Francia. Ivi 341.
- si parte di Fiandra e va in Inghilterra, dove fa prendere i suoi tesorieri, e toglier loro i denari trafugati. Ill
- 341.

   suoi nuovi apparecchiamenti
  per la guerra contro il re di
  Francia. IV 79.
  - passa in Fiandra, e ritorna
    pol ln Inghilterra. Ivi 80.

     quall ragioni diceva d'avere
- per far la guerra al re di Francia e riconquistare il regno. Ivi 104.
- invade colla sua numerosa armata la Normandia. Ivi 105.

   sua fortuna nel conquistare
- le terre e città di Normandia. Ivi ivi.

  — va verso Parigi, ardendo molte città e campagne. Ivi
- 107.
   si parle da Pusci, e va ad

Afbavilla per unirsi a'Fiamminghi. Ivi 108. ADOARDO III., sua gente si trova a gran pericolo di vit-

trova a gran pericolo di vittuaglia, e come felicemente riuscisse. IV 109.

- s'accampa e si trincera tra Crecl e Albavilla la Ponti. Ivi ivi.

 gran vittoria che riporta a Creci sopra il re Filippo di Francia. Ivi 112.
 si pone all'assedio a Cale-

se. Ivi 115.

- viene in Flandra, e ordina lega co' Flamminghi contro il re di Francia. Ivi 135-136.

- prende il navilio del re di

Francia destinato a fornire Calese. Ivi 143.

- prende dopo lungo assedio Calese, e vuot farne Impiccare i terrazzani. Ivi 146.

 fa pace a suo pro col re di Francia fino a san Glovanni. Iri 147.
 è eletto imperadore dagli

elettori della Magna, e come si sospenda l'elezione. Ivi 159.

ADRIANO V, sua elezione e morte. I 380.

AFFRICA, e suoi confini. I 20. AGRIPPA Silvio. I 46. AGUSTA, castello in Lucca. V.

Gosta.

ALAGNA, è presa dalla gente
del re Ruberto III 87.

ALBA Silvio. I 46.

ALBERIGHT, dove abitavano. I 150.

ALBERIGO , frate , delle male frutta. 111 27.

ALBERNIO re de'Goti. I 84. ALBERTO d'Alamagna, è ucciso da un suo nipote. Il 128. ALBINO, smalta la nuova Firenze. I 60.

Al.Bizzi, Antonio di Lando, uno de'dieci ambasciadori de'Florentini al re d'Ungheria. IV 162.

ALESSANDRO SANTO, martirizzato, I 97.

ALESSANDRO III, combattuto dal Barbarossa. I 186. — miracolo accaduto alla sua

miracolo accaduto alla sua
 andata in Francia. I 186.

 fa concilio generale al Tor-

so. Ivi 187.

va a Vinegla. Ivi 188.

ALESSANDRO IV, quando eletto; fa guerra a Manfredi, e lo scomunica. I 271.

ALIGHIERI, Dante, dove mori, e dove fu seppelillo. II 233.

- sue opere, e suo carattere Ivi 234-235.

ALLOON prende Baldacca, e sconfigge e fa morire II calif di quella. I 281.

— lascia il conquisto di Terra santa in favor de' cristiani. Ivii vi.

ALTOVITI, Guiglielmo, gli d fatta tagliar la testa dal duca d'Atene. IV 7.

ALTOVITI, Oddo, dl messer Bindo, ambasciadore al re d'Ungheria. IV 162. AMARE, re dl Tunisi, sue di-

scordie col fratello. Ivi 151.

AMBASCIADORI dell'Imperadore Arrigo cacciati di Firenze. Il 161-162.

AMBASCIADORI del comuno di Firenze al re d'Ungheria chi fossero. IV 162.

AMELIA, Carlo d', podestá di Firenze, fugge col suggello del comune. Il 128, AMULIO Silvio. I 46,

Second Co

ANALDO, conte d', va in corte dei papa ad Avignone, ed egli per paura l'assolve di Ioniano e lo rimanda indietro III 142-143.

tro III 142-143. ANCHISE, muore nell'isola Trinacria. I 39.

ANCISA, quando fatta. I 227. ANCO Marzio. I 49.

fece il tempio di Giano.
Ivi.

ANDREA Pisano, quando comin-

ANDREA Pisano, quando cominció a fondere le porte di san Giovanni. III 161. ANDREASSO figlipolo di Carlo

ANDREASSO, figliuolo di Carlo Umberto, viene coi padre a Napoli III 296.

sposa la figliuola maggiore del duca di Calavra. Ili 197.

 é fatto dai re Ruberto duca di Calavra, che dovesse succedere dopo di lui ai reame di Cicilia e di Puglia. Jei ivi.

 é condotto a Napoli dalli madre con moiti baroni per

madre con mott baront per dargii consiglio. IV 14.

— è ordinata la sua morte e perchè, e quail furono i tra-

ditori. Ivi 87.

— come e in qual modo è strangolato ad Aversa. Ivi

ANDRI, duca d'. V. conte Noveilo.

veilo.
ANFUS, re d'Araona, quando
morlo. II 19.

ANFUS, infante d'Araona, conquista in nn anno la Sardigna sopra I Pisani. Ivi 305.
— fa rubare le decime del papa raccolte in Spagna. Ivi 354.

raccolte in Spagna. Ivi 354.

ANGUILLARA, conte dell', è
ucciso da Stefanuccio della
Colonna. III 193.

ANNA, SANTA, sua festa in Firenze si celebrava come pa-

squa, per la cacciata del duca d'Atene. IV 37. ANTELLESI, quando e perchè

fallirono. III 375. ANTINORO, fonda Vinegia e Padova. I 33.

ANTIOCCIA, quando presa dai saracini. I 345.

APOLLINO astrolago. I 28. APOLLO, adorato nell' isola d'Ortigia. Ivi 39.

AQUILA, frate Piero dell', inquisitore, uomo superbo e pecunioso. IV 95.

pecunioso. IV 95.

AQUINO, Tommaso d', chi fosse, e come morisse di veleno. II 28i.

ARAONA, lignaggio dei suoi re. I 408.

ABAONA, Piero re d', s'accorda col re Carlo di combattere insieme a Bordello. Ivi 418.

— sua segreta cagione. I 419.

 failisce la promessa, ed è scomunicato. Ivi 420.
 privato dal papa dei reame.

privato dai papa dei reame.

Ivi ivi.

guerreggiato dal re di Fran-

cia. Ivi 433.

— sconfitto. Ivi 435-436.

— ritorna in Cicilia. Ivi 445.

 giura d'aiutare la ribellazione di Cicilia. Ivi 393.
 giunge con suo navilio in

Cicilia , e n' è fatto re. Ivi 402-403. — sua lettera al re Carlo. Ivi

 405.
 va sopra Gaeta, e ritorna per pattl in Cicilia. Ivi 465.
 ARAONA, Giamo d', fa pace

RAONA, Giamo d', fa pace colla Chiesa e col re Carlo, e con quali patti. II 19.

— parte di Cicilia. Ivi 20.

— viene a Roma chiamato dal papa. Ivi 23.

esser contro a suo fratello. II 23. - combatte contro suo fratel-

lo. Ivi 31. ARCA, dell', dove abitavano.

I 151. ARDINGHI, dove abitavano. I

AREMOLO Silvio. I 46.

ARETINI, sconfitti da' Fiorentini. I 195. - guastano il contado di Fl-

renze. Ivi 454. - sono sconfitti da'Fiorentini

a Certomondo. Ivi 457. - riprendono Laterino sopra

1 Fiorentini, II 95-96. - Irattano di aver Cortona, e va a vuoto il tradimento di messer Guccio. III 174

- sconfiggono i Perugini. Ivi 244. - loro stato sempre irrequie-

to. IV 13. AREZZO, sua descrizione. 1 72.

- quando e come venne sotto il notere dei Fiorentini. III 283.

- si dillbera dalla signoria del comune di Firenze. 1V 52.

- si leva ad arme contro i ghibeliini. IV 128-129. ARGENTA, è presa da'marche-

si da Ferrara. III 226. ARIMINO, Malatesta d', è fatto da' Fiorentini loro capitano

di guerra. III 371. ARIMINO, Maiatesta d', il giovane, è fatto da' Fiorentini loro capitano di guerra. IV 151.

ARNO esce da' suoi termini. I 363.

- allaga gran parte di Firenze. Ivi 421.

Gio. Villani T. IV.

ARAONA, Giamo d', giura di ARNO fa rovinare alcuni palazzi e case. Ivi 454. - allaga di nuovo. 1 430.

- s'intorbida per molto tempo a cagione della rovina d'una parte della Falterona. III 243-244.

- nuovo muro, guando fu fatto di costa a san Giorgio. IV 178-179.

ARNONICO, fosso, quando fatto e perchè. 1 381.

ARRIGO di Soavia viene in Italia. Ivi 201.

- è coronalo a Roma imperadore. Ivi 202

- prende a moglie Costanza sorella dei re Gugiielmo di Puglia, che già era monaca. Ivi ivi.

- conquista il regno di Puglia, e assedia Napoll. Ivi 203.

- acceca e casira Gnglielmo il giovane di Puglia. Ivi ivi - si fa nemico della Chiesa,

e muore. Ivi 204. ARRIGO di Spagna, viene in Puglia, I 334-335.

ARRIGO, figliuolo di Castruccio, corre Lucca dopo la morte del padre, e se ne fa signore, III 81

ARRIGO Sciancato, preso e deposto da suo padre Federigo. 1 243-244. ARRIGO II, di lui profezia. I

153. - depone tre papi. Ivi 154.

ARRIGO III, scomunicato dal papa. I 169. - viene a misericordia, ma il

papa sta fermo. Arrigo sdegnato l'assedia in castel s. Angelo. Ivi 169-170.

ARRIGO IV, fa prendere papa 43

Pasquale, il quale poscia si riconellia con lul. I 174. ARRIGO IV., torna all'obbe-

dienza della Chiesa. Ivi 175. ARRIGO di Luzimborgo, quanto imperiò, e suo carattere.

II 147.

— viene in Italia. Iri 149.

— entra in Milano e si fa co-

ronarc. Ivi 15t.

- assedla Cremona, e prende

Vicenza. Ivi 155.

— prende Cremona, e assedia
Brescia. Ivi ivi.

- suoi disastri ali' assedio di Brescia. Ici 157. - l'ottlene a patti. Ici 158.

- viene a Genova. Ivi 161.

- fa processo contro i Fioren-

tini. Ivi 162.

— gli si rubellano melte città

di Lombardia. Iri 163 al 165.

— viene in Pisa. Ivi ivi.

— entra per forza in Roma.

- è coronato in Roma. Ivi 169.

Ivi 167.

se ne va a Tiboli e quindi ad Arezzo. Ivi 170.

sconfigge i Fiorentini a
 Montefeltro. Ivi 171.
 sl pone a oste a Firenze.

Ivi 172.

— se ne parte. Ivi 175.

— si trova in cattivo stato con

la sua armata. Ici 176.

— torna in Pisa. Ivi ivi.

 fa lega con don Federigo di Cicilia e co'Genovesi contro al re Ruberto. Ivi 178.

— si parte di Pisa. Ivi ivi.
— muore a Bonconvento. Ivi

- è sepolto in Pisa da' suoi baroni. Ivi ivi.

ARRIGO III. d' Inghilterra fa

vergognosa pace col re di Scozia 11 272.

ARRIGUCCI, dove abitavano. Ì

ARRIO, sua setta. I 81. ARTIMINO, quando fu preso e

disfatto da'Fiorentini. Il 324. ARTU', re di Brettagna. I 45. ASCANIO Giulio, figlinolo di Creusa e d'Enga. Int 38 e 43.

Creusa e d'Enea. Iril 38 e 43. — edifica Aiba. Ivi ivi. — regna dopo Enea frentot-

t'anni. Ivi 44. ASCIESI, si rende a' Perugini.

II 237. ASCIESI, Guiglielmo d', capi-

tano del Popolo, acconsente al tradimento di dar la signoria al duca d'Atene, ed è fatto suo carnefice. IV 10.

 dove abitava. Ivi 18.
 ė tagliato e smembrato dal popolo di Firenze. Ivi 36.
 ASCOLI., Cecco d', quando ė

percité arso în Firenze. III 41. ASCONE, stella comata, quando apparye. Jei 295.

ASIA, la prima e maggior parte del mondo. I 19.

— fu abitata da discendenti di

Sem. Ini 20.

ATENE, duca d', viene in Firenze per vicario del duca di Calavra. Il 362

va in Romania per riacquistare suo paese, e gli torna invano l'impresa. Ill 169-170.

giunge nell'oste de' Fiorentini a Lucca. Iri 328.
 è eletto da' Fiorentini per loro capitano e conservadore del popolo. IV 5.

- va ad abltare a santa Cro-

 prima giustizia a torto che fa in Firenze. Ivi 6. ATENE, duca d', fa tagliar la tesia a Ridolfo Pugliesi e a Giovanni de' Medici. IV 6-7.

- giustizie di fatto che fece in Firenze. Ici ivi.

- spirato l'uficio de' venii , cerca di farsi signore di Firenze. Ivi 8.

- suol maneggi e inganni. Ivi 9. - è proclamato dal popolac-

clo signore a vita. /vi 9-10. - fa pace co' Pisani, e con i ghibellini e nemici dei co-

mune di Firenze. Ivi 15-16. - fa nuovi priori, i plù ariefici minuti eghibellini Iviivi. - fa fare l'antiporte dinanzi

ai paiagio del popolo, e ferrare le finestre. lei 17. - chiede al papa di poter di-

sfare ie chiese di s. Piero Scheraggio, s. Cicilia e s. Romolo. Ivi ivi.

 fa fare alie porie nuovi antiporti di cosia a'vecchi. lei ivi. - rende gli ornamenti alle donne, e fa un loco comune per le femmine mondane. lei ici.

- leva gli assegnamenti a'cittadini sopra le gabelle del danari presiati per le guerre di Lombardia e di Lucca. Ivi ivi.

- fa tar l'estimo della citià e contado di Firenze. Ivi 18. - suo carattere fisico e mora-

le. Iri 19. - fa a torto impiccare Naddo

degli Oricellat. Ivi. - fa lega co' Pisani , contro il volere de' Fiorentini. Iri ini.

- ordina e fa gran festa per - sua tirannia Ivi. ivi.

attirarsi l'amore del popolo. Ici 20.

ATENE, duca d', come la sua signoria splacesse a' grandi e al popolo. Iri 27.

- si formano tre congiure per torgii la vita. Ici 28.

- scuopre una congiura guidata da Baldinaccio degli Adimari. Ivi 29.

- sua viità nel pericolo, come tosto sia vinta dalla tiranulde Iri ivi.

- pensa di fare un macello di cittadini, ma non vi riesee. IV 30.

- s'arrende, e rinunzia a ogni signoria e ragione sul comune di Firenze. Ici 36.

- va a Vinegia, e quindi iu Puglia. Ivi 37. - è dipinto per Ischerno, con

gli altri suoi consiglieri , nel palagio del podesta. Ivi 62, - taglla che bandiscono i Fio-

rentini di diecimila fiorini d'oro a chi l'uccidesse. lei iri. - manda ambasciadori in Firenze domandando l'ammenda. Ivi 65.

ATTALANTE, venne primo lu Europa. 1 22. ATTAULFO, eleito re de'Roma-

ni. I 478. ATTAULFO re d'Alemagna privalo dell' impero, muore in

battaglia contro Alberto d'O sterich. li 27-28. AVARIZIA, nemica della reale virtù e di magnanimità. III

374. AVENTINO Silvio. I 46. AZZOLINO da Romano, sconfil-

to da'Cremonesi. I 292.

BADIA di Firenze, quando si rinnovò. I 432.

 avea di rendita duemila fiorini d'oro l'anno. III 49.
 BALDOTTO, prete e rufflano del

re Adoardo d' Inghilterra III 13. BALDOVINO, Imperadore di Co-

stantinopoli, viene lu Firenze. I 372.

— chi fosse. Iri iri.

- dove abitò. Iri 373. BALZO, Beltramone del, viene in Firenze con gente del re

Ruberto. III 102.

— è preso da Fiorentini a soldo per loro capitano. Iri 158.

— cavalca sul contado di Luc-

ca, guastando. III 231.

BALZO, Ugo del, sconfitto e ucciso da Marco Viscontl. II

212. BAGLIONI, Baglione de', podestă di Firenze a tempo del

duca d'Atene. IV 18.

BAIDO cane, imperadore di
Persia, cristianissimo. Il 21.

BARBANICCHI - chiamavansi i Tedeschi dagli Italiani. II 300.

BARDI, le case della loro compagnia sono rubate e arse dal popolo di Londra. III 13. — loro casa, grande in poten-

7a e ricchezza, quando comprano Vernia e Mangona. Iri 302.

quando falliscono di pagare. Iri 314-315.

 quando venderono Mangone

 quando venderono Mangone e Vernia ai comune di Flrenze. Izi 350.

BARDI sono combattuti dal popolo, e arse e rabate le loro case. IV 45-46-47.
 loro compagnia: falliscono

per cinquecentocinquantamila fiorini d'oro. IV 92. BARDI, Andrea, è capo in Fi-

renze d'una congiura per abbattere i reggenti. III 346-347. — egli stesso la rivela a laco-

po degli Alberti ch' era del reggentl. Ivi 347. BARDI, Gerozzo de', capitano de'Fiorentini in Pletrasanta.

 Jvi 249.
 la cede vilmente a Piero Rosso, Ivi ivi.

BARDI e Peruzzi, forniscono il re d'Inghilterra del bisognevole per la guerra contro quello di Francia. Ivi 314.

BARDUCCIO, santo uomo, quando morto in Firenze. III 162. BARGA, s' arrende a' Lucchesi con vergogna de' Florentini.

Iri 181.

BARGELLI, quando si crearono in Firenze, e quai fosse il loro uficio. III 234.

quanto durarono. Ivi 235.
 BARGELLINI, moneta falsa,
 quando fu fatta. II 195.

— quando disfatta. Ivi 202. BARGELLO, quando fatto in Firenze, e chi fosse. Il 194.

 quando abbattato. Ivi 197.
 BARI, il conte di, si rubella dal re di Francia, e fa lega con quel d'Inghilterra. Il 24.

BARILE, Gianni, uno de' tro ambasciadori mandati dal ro

1:--

Ruberto al comune di Firenze. Ili 372. BARONCELLI, Salvestro, è fatto prendere dall'inquisttore, ed

prendere dall'inquisttore, ed è riscosso a suo dispetto. IV 95.

BARUCCI, dove abitavano. I 150.

BATINO, rubelia Grosseto a'Sanesi. III 250.

- fa loro guerra, e corre le loro terre. Ivi ivi.

cede Grosseto per danari.
 Ivi 251.

BATTAGLIA di Crect fra ii re Adoardo III d'Inghilterra e ti re Ftiippo di Francia. IV 110 e segg.

 del re di Francia vi morirono da ventimila uomini. Ivi 113.

BATTIFOLLE, il conte Guido da, viene in Firenze vicario per il re Ruberto. Il 196

 racquista Fronzole per la forza de'Fiorentini, e dono che fa loro. IV 60-61.

BAVARO, è scomunicato da papa Glovanni. Il 294. — fa gran parlamento in Ala-

magna processando il papa.

Ici 312.

— richiesto da'ghibellini giura

di venire in Italia, e dichiara eretico Gio. XXII. III 20.

eretico Gio. XXII. III 20.

— si fa coronare in Milano.

Ivi 21.

 depone dalla signoria di Miiano Galeasso Visconti, e fa prendere i suoi fratelli. Ivi 32.

- fa parlamento in Lombardia. Ivi 32-33.

 viene in Toscana e si pone a oste a Pisa con Castruccio insieme. Ivi 34.

BAVARO, quando e come acquista la signoria di Pisa. III 35 e segg.

- fa Castruccio duca di Luc-

ca. Ivi 89.

— si parte da Pisa, e passa
per ia Maremma con moito

affanno. Ivi 45.

— entra in Roma a grande
onore. Ivi 50.

— quando è coronato in Roma. Ivi 51.

— perché perde l'aiuto di Castruccio, onde prolunga l'andar nel Regno. Jvi 58.

- fa guerra a Orbivieto. Ici

 fa prendere Salvestro dei Gatti, e gli ruba il denaro. Ivi 61-62.

 — sue leggi. Ivi 63.
 — depone di nuovo Giovanni XXII. Ivi 64-65.

— fa papa a sua volontá Pietro da Corvara, coi nome di Niccolò guinto. Ili 72.

- va a Tiboli. Ivi 70. - si fa coronare da capo dal-

l'antipapa. Ivi 71. — prende Mulara e Cisterna.

Ivi 72.

— non ardisce entrare nel re-

gno di Napoli. Ivi 72-73.

— è costretto a partir di Roma, e va a Viterbo. Ivi 89.

— va ad oste a Orbivieto, e quindi entra in Todi. Ivi 90.

 ordina di venire sopra Firenze. Ivi 91.
 perchè muta consiglio di

venire verso Firenze. Ivi 95.

— torna a Pisa. Ivi 96.

 va a Lucca, e la riforma a sua signoria cacciandone i figliuoii di Castruccio. Iv 100. BAVARO, ritorna in Lucca, III BELISARIO, patrice de'Romani.

- da sentenza di privazione contro papa Giovanni XXII.

lei 107. - è ingannate da' suoi bene-

ficiati. Ivi 110. - palesa a' Pisani di partirsi da loro, che gli conveniva

andare in Lombardia. Ivi 114. - va a Lucca, vi mette fuo-

co, e depone dalla signoria i figliuoli di Castruccio. Ivi 116.

- si parte di Plsa e di Toscana. Ivi 118.

- ordina oste sopra Milano, perché quei signore non io corrispondeva bene Ivi ivi. - lascia l'impresa d'Italia, e

· torna in Alamagna, sentita ia morte dei dogio d'Osterich. Ini 134.

- s'allega col re d'Inghilterra contro quello di Francia. III. 276.

- viene a Colonia, dove rlferma la lega contro il re di Francia. Ivi 299.

- a nome de'coilegati sfida il re di Francia a voler combattere con lui. III- 299.

- muore cadendo da cavallo. e chi è dono di lui eletto a

imneradore, IV 158. BAVIERA, Lodovico di, sua battaglia e vittoria sopra il re Federigo d'Osterich. II 256.

- fanno pace insieme. Ivi 267. - V. Bavaro. BECCHERIA, di Pavia, abate

di Valembrosa, a grido di popolo gli è tagliato il capo. i 286.

BELFORTI, Ottaviano, si fa signore di Volterra. Ill 344.

1 95.

- vince i Goti. Ivi ivi. - muore. lei ivi.

BELLA, della, dove abitavano. 1 151. BELLA, Giano della, valente o-

mo. Ii 5.

- ordina statuti contro i grandi. Ivi 6.

- è cacciato di Firenze. Ici 14-15. - muore in esilio, Iri 15,

BELLINCIONI Bonaccorso, e SImone Donati, ambasciadori de' guelfi di Firenze a Cur-

radino. I 308. BELSELVE, Guiglielmo di, è maliscalco del re Carlo in

Toscana. I 349. - è sconfitto dalla genle di

Curradino. Ivi 351. BERLINGHIERI, signore d'Italia. I 131.

BERLINGHIERI, conte Ramondo di Proenza, sua progenie. I

- scrisse poesie. Ivi 315-316. - sue figlie a chi maritate. Iri 316.

BENEDETTO XI, quando eletto. e chi fosse, II 83, - muore avvelenato: e suo

carattere. Ivi 108. BENEDETTO XII, quando fu eletto al papato, e che ingenuamente disse: Avete eletto un asino. III 239.

- determina l'opinione di papa Giovanni XXII, sopra l'anime beate. III 263-264. BENIVENTO, perchè fu della

Chiesa. 1 189. BERGOLINI, setta in Pisa contraria ai Raspanti, cosa fosse, IV 181.

BIANCIH di Firesze, quali furono. Il 42.

— caccisti di Firenze quali fu-

- caccisti di Firenze quali furono. Ivi 54. - usciti di Firenze, partono

in isconfitta da Puliciano.

son cacciati di Firenze. Ivi
 s.
 pscili di Firenze, col favo-

re del papa sorprendono la città. Ivi 92. — sono di nuovo cacciati. Ivi

94.
BIANCO, cardinale, sua profe-

zia. 1 304.

— è cicito papa col nome di

Benedetto XII, chi fosse. V. Benedetto. III 239. BISDOMINI, dove abitavano. I

150.

BOCCANERA, Simone, fu il primo dogio de Genovesi; fu franco e valente. III 334.

— dogé del popolo di Genova rinunzia alla signoria. IV 66. BOEMIA, il re di, sconfigge gli Ungarl. I 291.

BOEMIA, Giovanni re di . V. Giovanni re.

BOEZIO, è fatto morire da Teodorico. I 94.

BOGOLESI. V. Fifanti. BOLOGNA, si dà alla signoria della Chlesa. III 15.

dovea esser tolta per tradimento al legato per la Chiesa, e data al Bavaro. Ili 134.
 sue discordie, e come fosse pacificata da' Fiorentini. Ili

229.
BOLOGNESI, sono sconfitti dal
conte da Montefeltro. I 378.
- bianchi, cacciati di Bologna.
II 121.

- sono sconfitti alla Scottenna

da messer Passerino. II 348. BOLOGNA, fanno pace con messer Passerino. II 357.

- guastano Modena intorno

intorno. III 148. — si danno a perpetuo senza

alcun patto alla Chiesa di Rema; e come siano ingannati e delusi dal legato. Ivi

475. — då loro ad intendere il le-

gato, che il papa verrebbe a stare in Bologna, e vi fabbrica perciò un grosso castello. Ivi ivi.

 si ribeilano dal legato. Ivi 227.

— essendo in male stato danno la signorla a Taddeo de'Peppoli. Ivi 296.

BOMBARDE che saettavano pallotte di ferro con fuoco erano in uso presso gl' Inglesi. IV 110.

BONACCORSi, quando e perchè fallirono. III 375.

BONCONTI, Banduccio, gli è tagliata la testa da Uguccione della Faggiuola. Il 193.

BONCONTI, Vanni di Banduccio, traditore di Pisa. III 36. BONDELMONTI, come si resero obbligati al popolo di Firen-

ze. Ivi 163.
BONDELMONTI, Bondelmonte, sua storia. I 217-218.

BONDELMONTI Rosso, gli è tagliato il capo contro al volere de Fiorentini. Ill 254. BONIFAZIO VIII, eletto per suoi

 intringhi. II 12.
 superbo e dispettoso, si fa nimico del re di Francia. II 76-77.

- è fatto prendere dal re. Iri 79. BONIFAZIO, muore arrabbiato Ivi 80-81.

suo carattere. Ivi 81.

BORDONI Bernardo e Chele,
sono banditi e condennati. II

317.
BORDONI, Gherardo di Chele,
uno de'dieci ambasciadori al
re d'Ungheria, IV 162.

BORGO a Sansepolcro, si rende

agli Aretini. III 115.

BOSTICHI, dove abitavano. I
152.

BOSTOLI, sono cacciati d'Arez-

zo a romore di popolo. IV 179. BOVOLENTO, preso da' soldati

della lega, è la rovina di que' della Scaia. III 276. BRABANTE, il duca di, com

batte e sconfigge il conte di Luzimbergo. I 463-464. — guerreggiando il vescovo di

Legge, lo costringe a coliegarsi contro il re di Francia. Ili 305. BRABANZONI, collegati col re d'inghiiterra, per danari del

nemico si partono da campo. Ini 341. BRANCA, Currado della, è fatto da reggenti bargello per l' esecuzione InFirenze. Ili 352 BRENNO, e Bellino. I 45.
BRESCIA, si rende alla lega
de'Florentini e Veneziani. Ivi

301.

BRETTAGNA, isola, così chiamata per Bruto figliuolo di

Silvio. I 44. BRIGATE di festa, quando a perchè fatte in Firenze. I 421.

421.
BRIGATE d'artefici, quando si fecero in Firenze, e cosa fos-

sero. III 192. BROIS, Carlo di, è sconfitto in Brettagna dal conte di Monforte, IV 142.

— è preso, e mandato prigione a Londra con altri baroni Ivi ivi.

BRUGGESI, si ribellano e uccidono i Franceschi. Il 59 e segg.

BRUNELLESCHI Belto, oratore del comune. Ivi 144. — perchè ucciso da'Donati. Ivi

154.
BUZZACCHERINI, Benedetto, ammiraglio de'Pisani. I 423.
BUZZACCHER'NI, Ugolino, am-

miraglio pisano 1 240. BUZZECCA, saracino, famoso gluocatore di scacchi. Ivi 337.

1

CALATAGIRONA, Gualtieri di, suo consiglio. I 404. CALAVRA, Carlo, duca di, va

con grande armata in Cicilia e la devasta. Il 323. — giunge in Siena. Ivi 365.

 figliuolo primogenito del re Ruberto, quando entrò in Firenze e suo seguito. III 5.

enze e suo seguito. III 5. — è scoperio il trattato. Ivi 26.

CALAVRA, Carlo duca di, dove albergó. Il 6.

 comincia guerra a Castruccio. Ivi 9.

 torna invano la sua prima impresa Ivi 11

impresa. Ivi 11.

— ordina di ribellar Lucca a
Castruccio. Ivi 25.

Sec. 150

grand'oste sopra Castruccio. II 28. - suoi progressi. Ivi 32.

- ordina che l'oste torni in Firenze, sentendo la venuta del Bayaro. Ivi 31.

- va nel Regno per contradiare al Bayaro. Ivi 46 - quando si parte di Firenze.

Ivi 47. - muore in Napoli, Ivi 102,

- suo carattere, /ci 103. CALESE, s'arrende al re Adoar-

do III d' Inghilterra. IV 146. CALVOLI, Folcieri da, podestá di Fireoze, fa tagliar la testa a molti cittadini. Il 72-73.

CAMMILIA, vergine. I 43. CAMPANA grande del popolo di Firenze, quando si cominciò a sonare. Il 218.

CAMPANA, quando inventata. I 108

CAMPANILE, di santa Reparata, quando fatto e da chi. III 232. CAMPIDOGLIO, da chi fatto. 161. - non è certo dove egli fosse.

Iri. CAMPOSAMPIERO, Giovanni da, di Padova, capitano dell'oste de' marchesi da Ferra-

ra. III 183. - è sconfitto e preso da Carlo figlinolo del re Giovanni

dl Boemia. Iri 181. CANCELLIERI di Pistola, comincialori di parte blanca

e nera. II 40. - introducono la Firenze il

veleno della discordia. Ivi 41. CANTIBIERA, conte, zio d'Adoardo III re d'Inghilterra, gli è da lui fatta tagliare la testa. III 138.

Gio. Villani T. IV.

CALAVRA , Carlo , duca di , fa CAPANA, donna Ciancia, è messa in prigione, come complice della morte del re Andreasso. IV 89.

CAPIS Silvio. 1 46.

CAPONSACCIII, dove abilava-

no. I 151. CAPOSELVOLL è preso da Fiorentini. Il 252.

CAPPIARDI , dove abilavano, I

CAPRONA, Guido da, è ucciso

da Corbino Lanfranchi, II 911. CARACCIOLI, Maruccio, in com-

pagnia della regina Giovanna giunge a Nizza dove è preso. IV 176 e segg.

CARDINALI, loro grau scisma per elegger papa. Il 108 e segg.

- sono Incolpati della morte di Benedetto XI. Ivi 112.

- loro dissension! per l'elezione del re de' Romani. IV 100. CARDONA, Ramondo di, suo

argomento per cacclare i Tedeschi d'Italia. II 240 - è sconfitto sul Po da Marco

Visconti. Ivi 249. - assedia Milano, e prende i borghi. II 273.

- desiste dall'impresa. Ivi 277. - è sconfitto e preso da' ghibellini di Milano. Ivi 293.

- viene In Firenze per capitano. Ivi 323. - è preso da Castruccio. Ici 334

- quando è trallo di prigione dal Bavaro. III 100.

CARESTIA grande che fu in Italia dal 1328 al 1330. Iri 111. - che fu nel 1346, e quante

costassero i diversi generi. CARLO

CARESTIA, provvisioni fatte dai comune di Firenze perchè il popolo pon morisse di fame.

popolo non morisse di fame. Ili 130-131. CARLO d'Anglò, eletto re di

Cicilia e di Puglia contra Manfredi I 313-314. — sua famiglia. Ivi 319.

— suo carattere. Ivi 320.

— s' imbarca a Marsilia per
venire a Roma, e l' armata

per terra. Ivi 322.

— glunge a Roma. Ivi 323.

 è coronato re di Cicliia e di Puglia. Ivi 325.
 vince Manfredi, che riman

morto sul campo. Ivi 332.

— parte di Toscana per contrastare Curradino. Ivi 349.

— suo plano e disposizione di

battaglia a Tagliacozzo. Ivi 332-353. — sua battaglia, în cui sconfig-

ge Curradino Ivi 354 al 356.

— fa tagliar la testa a Curradino Ivi 358.

- riconquista la Cicilia che gli s'era ribellata. Iri 360.

 va a Tunisi a comandare il passaggio dopo la morte del re Luis. Iri 366.

- fa pace col re di Tunisi. Ivi 367.

vlene in Firenze. Ivi 372.
dove abitò. Ivi 373.
sua potenza, e disegno del

passaggio d' oltremare. Ivi 388. — si duole a papa Martino del-

la rubellazione di Cicliia, ed ha soccorso dal re di Francia. Ivi 396.

 assedia Messina per mare e per terra. Ivi 398.

CARLO d'Angió rigetta i patti offerti da' Messinesi. 1 400.

 sua lettera a Piero d'Araona. Ivi 405-406.

 gli convien lasclare l' assedio di Messina. Ivi 407.

 va a corte di papa. Ivi 418.

 s'accorda di combattere insieme a Bordello coi re d'Aragona. Iri ivi.

 va a Bordello. Ivi 420.
 torna a Napoll, e vuol bruclare la città; ma si contenta di fare impiccare 150 persone. Ivi 426-427.

 va con grande stuolo in Cicilia, ed è costretto a ritornare in Puglia. Ivi 427.
 muore a Foggia. Ivi 428.

 suo carattere. Ivi ivi.
 CARLO, figliuolo del re Giovanni di Boemia, sconfigge l'oste della lega di Lomburdia. Ili 184.

 va a Lucca, e poi ritorna in Lombardia. Ivi 187.

 è eletto a forza dal papa a re de'Romani. IV 101.
 è chiamato dal più l'impe-

ratore de'preti. Ivi 102.

— combattendo per il re di
Francia è sconfitto e ferito

dagl'Inghilesi. Ivi 113.

— si fa coronare con l'aiuto
della Chiesa e del re di Francla a Bona. Ivi 127.

 perché si ba gelosia in Firenze della sua elezione. Ici 127-128.
 viene in Chiarentana, e con-

quista moite elttà. Ici 134. CARLO il Calvo, muore avvelenato. I 118. CARLO Magno, discese da Pi-

CARLO Magno, discese da Pipino. I 38.

chiamato da papa Adriano, I 109. - sue prodezze. Ivi 110-111.

- sua progenia. Ivi 112. - imperadore di Roma. Ivi

114. - muore ln Aquisgrana Ivi 115.

- quando dimorò la Firenze. Iri 129.

CARLO Martello, figliuolo di Pipino, conquistò molti paesi 1 37.

CARLO prenze di Salerno, passa di Firenze per andare in Poglia in aiuto ai re Cario-1 418.

- è sconfitto in mare da Ruggeri di Loria. Ivi 425. - è condannato a morte dai

Ciciliani. Ivi 429. - è mandato in Catalogna a prego della regina Costanza.

Ivi ivi. - esce daila prigione del re d'Arnona, e con quali patti.

Ivi 453. - è coronato re di Puglia. Ici 457.

CARLO re di Francia, repudia la moglie, e prende la figliuola dell'Imperatore Arri-

go. II 255. - toglie per moglie una cugina, vivendo la prima mo-

glie. Iri 306. - comincia guerra ln Guascogna al re d'Inghilterra. Ivi

307. - pegglora la moneta d'argento quattordici per cento.

- si crede d'essere eletto imperadore. Ivi 308.

- quando muore. III 58.

CARLO Magno, viene in Italia CARLO re di Francia, fu nomo di poco conto, III 59. CARLO H di Napoli, quando

mori. II 138. CARLO Umberto, re d'lingheria,

viene a Napoli col suo figlio Andreasso, che sposa la figliuola maggiore dei duca dl Calayra. HI 197.

- ritorna in suo paese. Iri ivi. CASAGLIA, è fatto rifare dal

Fiorentini. II 255. CASE nobili e popolane che favnrirono in sul principio il duca d'Atene perchè avesse la signoria di Firenze.

IV 8. CASSANO, sconfigge i saracial, e prende la terra santa. Il

35. - suo carattere. Iri 36. - in che modo diventasse cri-

stiano. Ivi ivi. CASTELFOCOGNANO, forte castello, è preso per tradimento dal vescovo d' Arezzo. Il

243. CASTELFRANCO di sopra . quando falto, II 22-23. CASTELLANI, quando e perchè

fallirono. III 375. CASTRACANI, Francesco, ordina col favor de' Pisanl di torre Lucca al Mastino. Ill

352. CASTRUCCIO, è fatto signore di Lucca per un aono. II 196.

- per qual cagione comincia guerra a' Fiorentinl. Ivi 214.

- osteggia la Riviera di Genova lei 219. - si leva dall' assedio di Ge-

nova per paura de'Fiorentinl. Ivi 221.

do di Firenze, e riprende la Lunigiana. Ii 229.

- fa in Lucca un grandissimo castello. Ivi 246.

- racquista le castella che gli avean rubellate l Fiorentini. Iri 236.

- cerca tradimento con Iacopo da Fontanabuona capitano di masnade ai soido dei

Fiorentini. Jei 273 - fa oste, e guasta li Valdar-

no. Iri 274. - fa oste a Prato. Iri 278. - si ritrae salvamente. Ivi ivi.

- guasta ii Valdarno di sollo. Ivi 284. - vnol pigliar Plsa per fradi-

mento, cd é discoperto. Iri -- prende Fucecchio, e n' è

cacciato da' Fiorentini. Ivi 290.

- prende la Sambnea. Ivi 318 - manda assassini in Plsa per uccidere il conte Nieri, e sono scoperti. Ici 320.

- ordina tradimento to Firenze, ed è scoperto. Ivi 321.

- prende Pistola per tradimento. Ivi 322. - è guerreggiato in Pistoia

da' Fiorentini. Iri 327. - snol provvedimenti. Ivi ivi.

- rinnuova li trattato di tradimento nell'oste de'Fiorentlni. Ivi 328. - è sconfitta una parte di sua

oste. Ini 329. - sconfigge i Fiorentini ad

Altopascio. Ivi 330. - entra in Signa, e guasta Il

contado. Jei 34t. - fa oste a Prato, e guasta

fino a Rifredi. Ivi 345.

CASTRUCCIO, guasta il conta- CASTRUCCIO, fa battere moneta piccola in Signa. Il 345-346.

- torna in Lucca a gran trionfo Ivi 346. - tormenta l Fiorentini suoi

prigionleri. Ici ici. - fa continua guerra nel con-

lado di Firenze, Ivi 350-351, - trattato fatto contro di int per neciderio; è scoperto. Iri 355.

- fa nuove devastazioni al coutado fiorentino. Iri 356.

- fa ardere Signa, e tagliare il ponte. Ivi ivi. - cerca invano la maniera

d'aizare il corso dell' Arno per allagare Firenze. Ivi 357. - prende la Casiellina, e disfà Petroio. Ivi 359.

- cavaica in su quello di Prato, e fa fare una nuova for-

lezza Iri 360. - è guerreggiato dal duca di Calavra, e va a Pistoia a suo incontro. Iti 9.

- come n'escevittorioso, Iri 11. - schopre li trattato de'Quartigiani per rubellargli Luc-

ca. Iri 26. combattuto da' Fiorentini sbigottisce per ii loro vaio-

re. Ici 30. - st pone ad oste a Pisa insieme col Bavaro. /ri 34. - è fatto dai medesimo duca

di Lucca, Luni, Pistoia e Volterra. Ivi 39. - si parte di Lucca, e segue

ii Bayaro a Roma. Ivi 45. - sua risposta agli ambasciadori dei popolo di Roma. Ivi 50.

- perché è fatto conte di Laterano. Iri 52.

per grandezza. Ill 57. - sente la perdita di Pistola, e si parte dal Bavaro. Iti iti.

- reca a se le gabelle de'Pisani. Iti 58.

- accorda insieme i Veneziani con gli usciti di Genova. Iri 61.

- fa rubellare Montemassi ai Sanest. Jri 73.

- come schernisce i Sanesi. Ivi 74. - corre Pisa, e per forza se

ne fa eleggere signore, contro la volontà del Bavaro. Jei 75.

- si pone ad assedio a Pistoia. Jei 76.

- prende a patti Pistoja. Ivi 77 e segg. - si trovo altora signore di

trecento castella murate. Jei 80.

- muore per gli strapazzi dell'assedio di Pistoia: suo carattere. Iti 81-82.

CARMIGNANO, si rende a perpeluo al comune di Firenze. II 315.

- è preso da' Fiorentini. III 93. CARPENTO Silvio. I 46.

CARRAIA, il ponte, quando 6 fatto- [ 221. - quando finito. Iri ivi.

- quando rovino. 1 363. - come cadde. II 89.

- quando fu rifatto e quanto costasse. III 232.

CARRARA, Ubertino da, quando muore, e lascia la signoria di Padova a messer Marsillo. IV 73-74.

CARROCCIO, cosa egli era, e suo uso. I 294-295.

CASTRUCCIO, sua divisa fatta CATALANI, corrono la riviera dl Gepova devastando senza contrasto. Iti 168

CATALOGNA, é invasa da'Francesl. | 434.

- la loro impresa fu folie, e con gran danno di loro. Iri 438.

CATELLINA, sua conginra 152. - fa ribellar Fiesole. Iri 53. - è sconfitto. Ivi 54,

CATELLINI, dove abitavano, I CAVALCABO, marchese, sconfitto e morlo da' que' di

Piacenza. II 230. CAVALCANTI, perchè cacciati dl Firenze. Iri 91.

- di nuovo cacciati di Firen-

ze, e perché. Ivi 164. - sono assaliti dal popolo e vinti. IV 45.

CAVALCANTI Glannozzo, è capitano de' Fiorentini. til 10. -è fatto podestà in Genova per

il re Ruberto. Itl 242. CAVALCANTI Guido, quando

mort II 47. CAVALCANTI Pafflera, uccide Pazzino de'Pazzi. Il 164. CAVICCIULI Boccaccio, uccide Gherardo Bordoni. Il 131.

CAVICCIULI, Talano degli Adlmarl, condannato, è liberato da'suol consorti. Il 96

CECCANO, Annibaldo da, cardinale, ordina invano accordo fra I re di Francia e d'in-

ghilterra. IV 144-145. CELESTINO V, quando eletto. Ц 10.

- rinunzla per semplicità il papato, e torna eremita. Ivi 11.

- messo in prigione dal sue successore. lei ici.

CELESTINO V, è canonizzato CHIESA quando vacò due anda papa Giovanni XXII, III 86.

CELONA, Gianni di, è vicario - sue pretensioni sopra l'Itad'imperio in Toscana. Il 17. - ritorna in Borgogna. Ivi ivi. CERCHI, loro battaglie co'Giu-

gni. II 90 CERCHI, Vieri de', capo di par-

te bianca. Ivi 42. CERRETOGUIDI, si rubella al

Fiorentinl. lei 192. CESARE Giulio. I 50.

- edifica il parlagio. Ivi 58.

- edifica Firenze. Ivi 60 - consolo di Roma va contro a'Franceschi. Ivi 62.

- si fa Imperadore. Ivi 63. CESENA, frate Michelino di,

sermona contro papa Giovanni XXII. III 107. CHERICATO, è aggravato d'im-

posizioni in Firenze. Il 271. - non vuol pagare le imposte, e scomunica la ciltá. III

106. CHERICI, quello che prendono tardi sanno rendere. I 384. - la cupidità di signoria gli fa montare in superbia e in

ingratitudine. III 227. - legge fatta contro di loro dai popolani reggenti Firen-

ze. IV 74. CHIAVARI, guasiato dagli usciti di Genova. Il 223.

CHIARAMONTE, cardinale di, ordina invano accordo fra i - re di Francia e d'Ingbilter-

ra. IV 144-145. CHIARMONTESI, dove abitavano. I 150

CHIESA, fu ln scisma dopo Carlo Magno, I 133. -- conquista con l'armi e de-

nari molle città di Romagna. 1 414.

المسيدين رجا

ni. II 10.

lla. Ivi 216.

- vi manda a far guerra Filippo di Valos, e per suo legato il cardinale Beltramo

del Poggetto. Ivi 217. - sue imprese di guerra in Lombardia poco fellel. Ivi

- scandali commessi dalla sua

gente In Lombardia. Ici 27t. - sua gente assedia Milano. Ivi 275. - lascia l'impresa. Ivi 276.

- spende moneta infinita per conquistare state. Ili 15.

- è in suo potere il Patrimonio e la Marca. III 133. - suo tesoro che trovossi do-

po la morte di papa Giovanni XXII Ivi 237. - pecuniosa e vendereccia,

come i suoi pastori la sviassero dai suo umile e povero stato. Ivi 334. - suo esempio di voler fare

e disfare la signoria dello imperio a suo utile e beneplacito, IV 167.

CHILPERICO, settimo re di Francia. 1 36. - è ucciso da Fredegonda.

Ivi ivi. CHILPERICO, decimottavo re

di Francia. Ivi ivi. CHIUSI, sua descrizione. I 76. CIAPETTA Ugo, duca d'Orliens,

che poi fu re di Francia. I - sua condizione. Iri. 140.

- discendenza de're di Francia di suo lignaggio. Ivi 141. CICILIA, come si rubello dal re Carlo, 1 394.

D Gund

bellazione e sospetto dopo la morte del re Federigo. Ill CICILIANI, sono sconfitti da

gente del re Ruberto. 337. CINI, Bettone, gli è tagliata la lingua per ordino del duca

d'Atene. IV 21. CISTERNA, si rende al Bavaro.

HI 72. CITTA' DI CASTELLO, è presa

dal vescovo d'Arezzo. Il 226. CITTA' guelfe, quali furono I

CIVITA papale, guando e da chl fatta. Il 28.

CLEMENTE IV, quando eletto. e sua nazione. I 3t7. - dá l'arme sua a'guelfi usci-

tl dl Toscana. Ivi 32t. — scomunica Corradino. I 349.

CLEMENTE V, sua elezione. II - ribenedice ii re di Francia.

Ini ini. - va a stare a Bordello. Ivi

113. - fa concilio a Vienna. Iri 160.

- si ritorna a Bordello. Ivi ivi. - muore: fu simoniaco e lussurioso. Ivi 182-183.

CLEMENTE VI. fa più cardina-Il . e fra gli altri Andrea Ghinl florentino vescovo dl Tornal, IV 14.

- ordina a Roma il glubbileo per l'anno 1350. Ivi 24.

- dispensa II parentado fra Luigi di Taranto e la regina Glovanna. Ivi 149.

CLODIUS, secondo re di Francla. I 35.

CLOVIS, quinto re di Francia. I tvi.

CICILIA, rimane in grande ru- CLOVIS, guinto re di Francia, fu il primo re di Francia cristlano. Ivi ivi.

CLOVIS, decimo re di Francia. I 36.

CLOVIS, decimoquarlo re di Francia, 1 ivi. COCCHE, in mare, quando si

cominciarono ad usare. Il 101.

COCCHI, quando e perchè fallirono, III 375.

COLLE, si dá al comune di Firenze. III 161.

- quando si dà per quindici anni al comune di Firenze. Ivi 308.

COLLE, Coscetto da', capo di popolo in Pisa. H 195. - viene verso Pisa per ucci-

dere il conte Nierl, e mutare stato alla città. Ivi 245. - il trattato è scoperto da un

suo confidente, ed egli è tagliato a pezzl e gettato in Arno. Ivi ivi. COLONNA di fuoco, quando ap-

parve sopra il palazzo del papa in Avignone, IV 182 COLONNA, Sciarra della, pren-

de papa Bonlfazio. II 79. - è cacciato d'Anagna. Ivi 80. COLONNA, Stefano della, pub-

blica in Roma il processo del papa contro Il Bavaro. III 66. COLONNA, Stefanuccio della, uccide il conte dell' Angulilara e Bertoldo Orsini. III

193. COLONNE dl porfido donate ai Florentini da'Pisani. 1 178. COLONNESI, privati del cardinalato. Il 27.

- vien loro perdonato. Ivi 28. - si rubellano di nuovo dal papa. Ivi ivi.

contro la signoria dei tribuno di Roma. IV 156. COMBIATA, e disfatto da' Fio-

rentini. I 211. COMETA apparsa in cielo. II50.

COMETA apparsa in cielo. II 30.
 quando di nuovo apparsa.
 Ini 186.

 quando apparsa nei segno de'la Vergine. ili 3\$2.
 detta Nigra, quando appar-

ve in cielo, e che siguificasse. IV 148-COVETE due, quando appar-

COMETE due, quando apparvero, e cosa elleno siano. Ill 295.

COMPAGNA di Romania, quando e da chi ebbe origine. II 53-56. CONCILIO fallo in Firenze nel

1059. I 156.

— di Vienna per papa Cie-

mente V. II 163. CONGIURA che si forma in Firenze per abbattere i reg-

genti. III 3\$6.

— è riveiata a uno de'reggenti da queilo che n'era il ca-

 po. Ici 347.
 chi furono i congiurali che furono condannati. Ici 349.

CONGIURE ordinate contro il duca d'Alene, e quali fossero I capi. IV 23.

CONCLAVE, che si fece dopo la morte di Giovanni XXII, sue discordie tra' cardinali, o che n'avvenisse. Ill 239.

CONSERVADORE di pace, nuovo nficio quando fatto in Firenze. III 254.

disfatto per gli eccessi che si commettevano. Ivi 256.
CONTADINI, quando giurarono alla signoria del comune. I

221.

COLONNESI e Orsini, cospirano contro la signoria dei tributolto da Federigo I. I 197.

 riacquistalo dopo quattro anni. Ivi 198.
 CONTI di Fiandra, loro lignag-

gio. II 63. CORREGGIO, Ghiberto da , signore di Parma, n'è caccia-

to. Il 127.

CORREGGIO, messer Azzo da,
rubella Parma a messer Maslino col favore de Fiorenti-

ni. III 354. CORSICA, è tulla conquistata da Genovesi. IV 150.

CORSINI, quando e perché fallirono. III 375.

CORSINI, Tommiso, giudice, uno de'dicci ambasciadori al re d'Ungheria a Forli. IV 162.

 suo discorso, detto avanti ii re d'Ungheria. Ini 163.
 CORTONA, sua descrizione, 175.

è presa e disfalta dagli Aretini. I 237.

CORVARA, Pietro da, quando cresto antipapa dal Bavaro. III 63.

- fa sette cardinali. Ini 70. - corona il Bayaro. Ini 71.

 spoglia de'giolelli san Fortunato di Todi per bisogno di denaro Ioi 90.

— entra in Pisa, e dă perdono di colpa e pena a chi rinnegasse papa Giovanni XXII. Ici 107.

 fi nuovi processi contro papa Giovanni, scomunicandolo Ioi 113.

 è preso a tradimento da'Pisani, e mandato al papa ad Avignone. Jui 143.
 chiede, ed oltiene miseria

- chiede, ed ottiene misericordia dal papa. III 149. CORVARA Pietro da, muore dopo tre anni, ed è sepoito in Avignone. III 149. COSTANTINO quando dotó la

Chiesa, I 80.

andó in Costantinopoli. Ivi
 81.

 regnó trent'anni. Ivi ivi.

— regnò trent'anni. Ivi ivi. COSTANTINOPOLI, è preso dal Franceschi e Viniziani. I 208. COSTANZA imperatrice è fatta

moglie d'Arrigo. I 202.

— muore dopo poco. Jef 203.
COSTANZO, figliuolo di Costantino, fu arriano I 81.

tino, fu arriano I 81. CREMONA, è presa da' ghibellini. II 206.

ripresa dai gueifi. Iri 212.
 è presa da Gaicasso Visconti per assalto. Ivi 231.
 CRESCI S., suo martirio e del

suoi compagni. I 79. CRISTIANi, crociati, loro crudeltà nell'espugnazione di

Smirne, IV 68.
CROCIATA, V. PASSAGGIO.
CRONICHE e libri persi in diverse arsioni in Firenze, I 177.

 curradino, creduto avvelenato e morto. I 271.

 si muove d'Alamagna contra il re Cario. Ivi 349.

glugne a Pisa. Ivi ivi.
 scomunicato da papa Clemente IV. Ivi ivi.

— giunge in Roma, ed entra nel Regno. Iri 352.

- suo piano di battaglia a Ta-

gliacozzo. 1 353. — sua disavventurata battaglia

In cui è sconfitto. Ivi 354 al 356. — preso è consegnato a re

Carlo d' Angio, gil è tagliata la testa. Ivi 358.

CURRADO I assedia Milano. I 149. CURRADO II quando eletto. I

181. — muore. Ivi 182.

CURRADO III. eletto Imperadore. 1 248.

 viene în Puglia, e disfă le mura e le fortezze di Napo-

It. Ivi 269.
 muore avvelenato. Ivi ivi.

D

DALFINO, ii, di Vienna, muore all'assedio della Periera III 196.

— quando è fatto canitano

de' crociati al soldo della Chiesa, IV 70. DAMIATA, è presa per i cristiani e poi perduta. I 220.

DANGOBERTO, decimosesto re di Francia. I 36. DARDANO, quando fondo Dar-

DARDANO, quando fondo Da dania. I 28. DARIO, o sia Darete I 31.

Gio. Villani T. IV.

DARTIVELLO, Giacomo, si fa maestro della comune di Ganto. III 310. DECIO, fa martirizzare S. Mi-

DECIO, fa martirizzare S. Miniato. I 78. — fa martirizzare S. Cresci

e'snoi compagni. Iri 79.
DESIDERIO, re longobardo, è
sconfitto da Carlo Magno. i 109.

DIDO, accoglic Enca. I 40.

— s'uccide. Ici ivi.

DILUVIO grande che venne In

Firenze nel 1333. III 203.

DILUVIO, questionato se venne per giudicio di Dio o per

corso di natura. III 209.

— copiosissimo che fu In Firenze e in Fiandra nel Di-

cembre del 1334. Ici 240. DIONIGIO, maestro, dal Borgo a Sansepolcro, sua profezia

sopra la morte di Castruccio. III 82. DISPENSIERE Ugo, cosa fosse

presso il re d'Inghilter. III 11.

— come fosse preso, e da chi
squartato e bruciato. Ivi 14.

DOLCINO frate, sue cresie, e suo fine. Il 116. DONATI, detti anche Calfucci,

dove abitavano. I 151.

— quando sono assaliti dal po-

polo e vintl. IV 45. DONATI Amerigo, capitano del Fiorentini. Ili 10.

DONATI Corso, capo di parte nera. Il 42. —s bandito, torna in Firenze, e solleva la città. Ivi 52. DONATI Corso, fa nuova setta. Il 84.

-- suo animo, e come muore.

Iri 131.

-- suo carattere. Iri iri.

DONNE di Firenze, quando furono loro tolti alcuni disordinati ornamenti. III 138. DORIA, Ottone, muore nella battaglia di Crezi in servigio del re Filippo di Valos. IV

113. DOVIZIA e grande abbondanza di grano quando fu la Firen-

di grano quando fu in Firenze. III 295. DURAZZO, Carlo duca di, è ca-

pitano in Cicilia per il re Ruberto. Ill 306. — sposa la seconda figliuola

del re Ruberto. IV 23.

— è fatto morire barbaramen-

te dal re Lodovico d'Ungheria. Ivi 171.

— sua moglie fugge sconoscluta da Napoli poveramente con due bambine. Ivi ivi.

Ľ

EBOLE, Guiglielmo d', entra in Roma a nome del re Ruberto dopo la partita del Bavaro. Ili 90.

ELEO VIII del Pormento del sechiatta di Priamo. 1 37.

- è cacciato da' Romani. Iti ELENO va in Macedonia. I 32. 111. ELISEI, dove abitavano. I 151. EMPOLI, sue mura quando e perche rifatte da' Fiorentini.

ELDERIGO, quarto re di Francia. I 35. ENEA, parte da Trola con An-ELDERIGO, decimoterzo re di chise e Ascanio. I 38.

ELDERIGO, decimoterzo re di chise e Ascanio. 1 38.

Francia 1 36. — sno carattere. 39.

ELDERIGO, vigesimo re dl — sue avventure. Ivi ivi.
Francia. I 37. — parte d'Affrica e giunge in
— deposto dal papa. Ivi ivi. — Cicilia. Ivi ivi.

Total

ENEA, prende per moglie Lavinia. I 43. - muore. Ivi ivi.

ENZO, tigliuolo di Federigo,

muore, ed è sepolto in Bo-Iogna. I 271.

ERCOLE, distrusse Troia la prima volta. I 29. ERMINIA, è corsa e guastata

dal soldano della Sorla, II 242. ERMINIA, il re d', per quall cagioni è ucciso da suoi baroni. IV 70-71.

ESCODIO maestro di storie. 122. ESTI, Azzo da, fa guerra a'Lombardl, e muore in contraria

fortuna. II 120. ESTIMO, quando fatto in Fl-

renze, e a quanto ammontó. III 19.

EUROPA, e suol confini. I 20. - fu prlma abitata dai discendenti di Giafet. Iri 22. EVANCIER, greco di Rutina

viene In Italia. I 93. - muore. Iti 94.

derigo II. 1 242. FAGGITOLA, Rinieri da, è fat-

to senatore di Roma dal Bavaro III 71. FAGGIUOLA, Uguccione da, ca-

pitano degli Aretini, è sconfitto da'Fiorentini, Il 143. - A fatto loro signore da' Pi-

sani. II 180. - fa guerra a' Lucchesl. Iri 182.

- prende Lucca, e ruba il tesoro della Chiesa. Ivi 184. - pone l'asedlo a Montecatl-

ni. Ivi 189. - è assalito da Fiorentini. Ici 191.

- gll sconfigge. Iví 192. - è cacciato dalla signorla di Pisa e di Lucca, e va in

Lombardia. Ivi 196. - tenta di rientrarvi. Il 203. - quando e dove muore. Ivi

225. FALTERONA, quando ne rovi-

no parte per terremoto, e danni che produsse. Ili 243.

AENZA è assediata da Fe- FAME e mortalità grande oltremonti quando fosse. Il 198.

FAUNO, figliuolo dl Pleo. I 42. FEBBRE, quando fu contagiosa, in Italia. III 59.

FEDERIGO Barbarossa quando fu eletto. I 185.

- si fa nemico della Chiesa. Iri 186. - contro papa Alessandro III

combatte, e fa fare quattro antipapi. Ivi iri. - va la Francia contro Luis

perchè riteneva il papa. Ivi 187.

- distrugge Milano. 1 Ivi. - assedia Roma. Ivi 188.

- si riconcilia col papa, ed ei gli pone il plede sul collo. Ivi 189.

- va al soccorso di TERRA SANTA, e muore oltremare. Iri 190.

FEDERIGO, don, si fa coronare a re di Cicilia, Il 20.

- da chi è sconfitto in mare. Ivi 31.

FEDERIGO, don, sconfigge ii FEDERIGO II, di Cicilia, induprence di Taranto, II 34. - viene in Pisa, e perché. Ivi guelfi di Firenze, 1 253.

180. - è guerreggiato dal re Ru-

berto. Iri 203. - è tradito dalla Chiesa. Iri iri.

- inganna due re saracini, e ne guadagna dugentomila do-

ble. Iri 214. - manda aiuto di galee agli usciti di Genova. Iri 219.

- per qual cagione è scomunicato Ivi 233.

- corona suo figlluolo Piero del reame di Cicilia. Il 233. - quando muore di sua mor-

te, e mutazioni che ne seguono nell'isola. III 297. FEDERIGO ii giovane, eietto

re de Romani vivente Otto IV. 1 215. FEDERIGO II, di Cicilia, quan-

do consacrato. I 223. - nemico della Chiesa. Ivi

223 e 232 - uomo di gran valore e dot-

trina. Iri 223. - scomunicato. Ivi 233 e

2 5. - si muove per andare oltremare e ritorna in Puglia. Iri

235. - va oltremare, amico del soldano, ed ha Gerusaiem. Ivi

237. - ritorna nel regno, glá fatto ribeliare dal papa. Iri 238.

- fa prendere i passi in Italia contro il papa. Ivi 240.

- fa prendere i prelati in mare. Iti iti.

 assedia Mijano e Brescia, I 242.

- è condannato e deposto. Iri

ce gli Uberti a cacciare i

- vi manda il re Federigo suo figliuolo con milleseicento cavalieri. Ivi 254.

- assedia Parma , ed è sconfitto. Ivi 256-257. - viene in Toscana, e prende

i gueifi in Capraia. Ivi 257. - muore a Firenzuola. Ici 266. FEGGIIINE, é preso da Fioren-

tini. I 275. FEL Arrigo, consigliere del duca d'Atene aile sue tiranule. IV 18.

 – è neciso dal popolo , e dai fanciulli trainato ignudo per la città. Iri 35.

FERRAMONTE, primo re di Francia, I 35.

FERRARA . si rubella dalla Chiesa. Il 203.

- è assediata dal legato, e liberata da quei della lega. III 190.

FIAMMINGHI, sconfitti dal conte d'Artese. Il 25 - si ribellano da' Franceschi. Iri 62-63.

- gli sconfiggono totalmente. Ivi 67. - corropo il paese d'Artese.

Ivi 97. - sopo scopfitti da'Franceschi. Ivi ivi

- sono sconfitti in mare. Iri 101.

- sono sconfitti da'Franceschi. Iri 105.

- loro grand'animo. Iri 107. - costringono i nemici alla pace. Ivi ivi.

- quando conciusero la pace col re di Francia. Ivi 226.

- loro discordie. Ivi 227.

FIAMMINGHI, il loro popolo minuto uccidono i grandi, e mutano stato In Bruggia a loro volontà. Il 289. — son combattuti dal re Filip-

 son combattuti dal re Filippo di Francia, e loro argomenti per ingannario. III 84.

 sono completamente disfatti da Franceschi morendone più di dodicimila. Ici 85.

 si rubellano dai re di Francia, e si collegano contro.
 III 310.

 si collegano coi re Adoardo III d' Inghilterra contro il re di Francia. Ivi 337.
 s'uniscono dinuovo coi re

 s'uniscono dinuovo coi re Adoardo III d'Inghilterra contro il re di Francia. IV 108, FIANDRA, perchè guerreggiata

dal re di Francia. Il 24. — presa tutta dal re di Fran-

cia. Iri 33. FIANDRA, conte di, si parte

dalla lega coi re Adoardo III d'Inghilterra. IV 115. FIANDRA, Filippo di, vicne di Puglia in Fiandra per soc-

correre i frafelli. II 98.

— sue imprese. Ivi ivi.

— assediato da' Franceschi a

Lilla. II 105. FIANDRA, il conte Guldo di, si rubella dal re di Francia, e

perché. Il 24.

— sue prodezze e valore per la libertá della sua patria.

Ivi 63 e segg.

— gli s'arrendono moite città

di Fiandra. Iri 70.

- è rilasciato di prigione dal

re di Francia. Ivi 99.

— vi ritorna, contento d'aver visto libero il suo paese. Ivi 100.

aver FILIF

FIANDRA, Guldo di, (il glovane) è sconfitto in mare, e menato pregione in Francia. Il 101.

FICO, Iacopo, fu il ceppo della famiglia di que' della Scala. Ili 327.

FIESCO, Prezzivalle dai, viene in Toscana vicario d'imperio, e se ne va con poco suo ouore. I 442.

FIESOLANI sconfill da Metello e Fiorino. 1 55-56.
— sconfiggono i Romani. Ivi 57.

 sconfiggono i Romani. Ici 37.
 FIESOLE, é assediata da Metello. I 55-56.

distrutta e guasta. Iri 59
 presa da'Fiorentini. Iri 144.
 sua rocca quando disfatta.

Ici 179.

FIFANTI, dove abitavano. I 151. FILIPPI, dove abitavano. I 151-152.

FILIPPO re di Francia, fa prendere I prestatori italiani. I 383.

va sopra quei d'Araona. Ivi
433.

 sono sconfitte je sue galec.

Iri 437.

— parto ammalato d'Araona.

Ivi ivi.

— muorc. Ici 438. FILIPPO il Bello, e fatto re di Francia. I 438.

FILIPPO di Francia fa prendere e ricomperare tutil gl' Italiani. I 474.

 scomunicato da papa Bonifazio. Il 77.

 lo fa prendere da Sciarra

della Colonna. Ivi 79.

— quando muore. Ivi 186-187.

FILIPPO, di Valos, re di Fran-

cia, fa guerra a'Fiamminghl.

cia, è in pericolo d'essere ucciso da loro. Itt 84. - va da papa Giovanni, e sta

otto giorni a segreto consigijo con lui. Ivi 147-148.

- pubblica il passaggio oitremare, e perché si sdegni col papa. Ivi 173.

- per quali cagioni comincia guerra col re Adoardo III d'Inghitterra. Ivi 276. - fa prendere tutti gl'ttaliani.

e gii fa ricomprare per grosse somme. Iri 298.

- peggiora la moneta in più tempi. Iri ivi. - si prepara a battaglia es-

sendo sfidato dal Bayaro. Itl - si pone a campo colla sua

oste a petto a queija del re d'Inghiiterra. Ici 313. - accetta la battaglia e pren-

de ii guanto, e perché non segua l'attacco. Ivi 313-314. - sentito l' assedlo di Tornai. vede di non lo poter togije-

re, e cerca accordo e di tregua. Iri 340-341. - la sua armata è sconfitta ln mare, che ve ne muolono diecimiia, e altrettanti presl.

Iri 339. - fa prendere futti i Florentinl di suo reame a petizione del duca d'Atene. IV 94.

- sentito l'arrivo in Normandia del re d'inghiiterra, va

a soccorrere Rueme. Ivi 106-107. - s' accampa fuori di Parigi

per contrastare la venuta del re d'inghilterra. IV 107. - segue ti re d'Inghilterra in

Pontl. Ivi 108.

FILIPPO, di Valos, re di Fran- FiLiPPO, di Valos, re di Francia, va contro li re d'Inghiiterra credendo averlo sorpreso. IV 110.

- sua grande sconfitta e perdita di gente infinita. Iri 1tt e segg.

- fugge la polte ad Amlens con pochi cavalieri, e ferito. Ivi 112.

- si apparecchia a puova guerra contro Adoardo III. Iri 135. - manda un navillo per for-

nire Calese, ed è sconfilto e preso dagl' Inghliesi. Ivi 143.

- va per affrontarsi col re d'inghilterra. Ivi 144. - non polendo avere ne pace

nè battagiia st torna indietro. Ivi 145.

- fa pace a suo danno con Adoardo III, mediante il papa. IV 147.

FILIPPO S. suo braccio quando recato in Firenze, 1 199. FIORENTINI, discesi da' Romanl. 1 65.

- prendono Fiesole, Ivi 144. - sconfiggono il vicario d'Arrigo iV. Ivi 176.

- sconfittl da'contl Guidi, Iri 182. - loro prima guerra con i Sa-

nesi. Ivi 193. - prendono la croce per il

passaggio. Ivi 198. - sconfiggono i Sanesi, iri 213.

- loro guerra contro i Pisaui per qual causa. Iri 225.

- gli sconfiggono. Ivi 227. - loro guerra co' Sanesi. Ivi 228-229-230.

- fanno pace. Ivi 231.

fondaco e chiesa ln Tunisi. I 277.

- prendono Pistoia. Jui ivi - sconfiggono i Volterrani. Ivi 279.

- vanno sopra i Plsani, e fanno pace. Iri 280.

- gli sconfiggono, e fanno pace. Ivi 283. loro beata antica sobrietà.

Ivi 289. - fanno oste generale sopra

Siena. Iri 294.

- fauno la mal'augurata oste a Siena, e sono sconfitti a Montapertl. Ivi 299.300. - guelfi vanno a Lucca. Iri

302-303, - cacciati di Lucca. Ivi 309.

- danno la signorla per dieci annl ai re Carlo. Iti 343. - scoufiggono i Sanesi a Col-

le. Ivi 361. - prendono Ostina. Jei 362. - yanno sopra Pisa. Ici 363.

- vanno in aiuto in Puglia al re Carlo. Ivi 397. - fanno guerra con gii Are-

tini. Iri 444. - fanno grand' oste sopra A-

rezzo. Ivi 447. - cavalcano a Laterina. Ivi

- sconfiggono gli Aretini. Iri

- fanno nuova osle sopra Arezzo. Ivi 449. - fanno paco co'Pisani. Il 7. - vanno al soccorso di Mon-

tecatini. Iri 67. - prendono Il Montaie, e fan-

no oste a Pistoia co'Lucchesl. Ivi 82.

- si combattono insieme. Iri 84.

FIORENTINI, quando ebbero FIORENTINI, son racquetati da' Lucchesi. II 85.

 ioro battaglio cittadine. Ivi 90 e segg-

- co'Lucchesl prendono Pistoia. Iri 114.

- raffortificano il popolo. Ivi 119. - fanno grande Imposta sopra

il chericato. Ivi 122. - fanno osle ad Arezzo. Ivi 143

- cercano sturbare la venula dell' imperadore Arrigo. Iri

149. - chiudono di fossi e di mura la città. Ivi 152.

- traggono di bando i guelfi e fanno leghe per fortificarsi contro l'imperadore Arrigo. Ici 156.

- cacciano gil ambascladori d'Arrigo, e spediscono ma-snade in Lunigiana contro

di lui. Ici 161. - sconfiggono i Pisani, Jei 168. - cavalcano contro l'imperadore, e sono sconsitti. Ivi

172. - si danno per cinque anni al re Ruberto. Ivi 181.

- fanno pace con gli Arelini Ivi 186.

- sono sconfitti da Uguccione della Faggiuola. Iri 191-192. - vogliono per loro capitano Filippo di Valos. Ici 194.

- loro discordie tra'guelfi. Ivi

- fanno pace co'Pisani, e quaii furono i patti. Iri 200. - loro territorio guastato da Castruccio. Ivi 215.

 costringono Castruccio a levarsi dall'assedio di Genova. Iti 221-222.

FIORENTINI, fanno lega col FIORENTINI, sono sconfitti piemarchese Spinetta Malispina. II 228.

- guerregglati da Castruccio. Ivi 229. - mandano ln Frloli per ca-

valieri. Ivi 233.

- rimangono fuori della signoria del re Ruberto. Ivi 235. - armano gente segretamento

contro Castruccio. Ivi 251. - son traditi da Castruccio-Ivi 273.

- s' armano in massa contro Castruccio. Ivi 278.

- loro confusione se debba o no procedere l'oste. Ivi 279. - cacciano Castruccio di Fu-

cecchio. Ivi 290. - fanno nuovi ordini sopra gli

ornamenti delle donne. Iri 296. - ordinano grande oste con-

tro Castruccio. Ivi 323. - potenza della loro armata. Ini ini.

- loro oste si pone a campo presso a Pistoia, guastando. Ivi 326.

- prendono il famoso passo di Rosajuolo. Iri 327.

- prendono Cappiano e Montefalcone. Ivi 327-328. - sconfiggono una parte del-

l'armata castruccina. Ivi 328-329

prendono Altonascio. Ivi 329. - son discordi fra loro se debba o no procedere l'oste; in-

fine prendono Il peggio , d'andare infino a Lucca. Ivi

- si levano da oste da Pozzevere. Iti 332.

namente a Altopascio. Ivi 333-334.

- sono spaventati della venuta di Castrucclo a Firenze. Ivi 341. - non potendo resistere alla

forza di Castruccio, chiedono soccorso al re Ruberto. Ivi 343.

- loro providi argomenti per resistere alla potenza di Castcucclo. Ivi 347.

- danno la signoria di Firenze al duca dl Calavra. Ici

- vanno in siuto dell'oste della Chiesa. Ivi 358. - vanno a oste a Prato e Pi-

stoia contro Castruccio, e se ne tornano con vergogna. Ili 10. - vanno a oste sopra Castruc-

cio. Iti 28. - prendono santa Maria a

Monte. Ivi 29. - richiedono Castruccio di bat taglia. Iri 30.

- prendono per forza Artimino. Ivi 31. - ritornano in Firenze, e quan-

to costo loro quest' oste. Ivi íri. - prendono Pistola quando Castruccio era a Roma. Iri

54-55. - rendono Mangone al Salimbeni di Siena. Iri 75.

- questionano col loro capitano di guerra, messer Fllippo di Sangineto. Iri 76. - fanno grand'oste contro Ca-

struccio per levario dall' assedio di Pistoia. Ivi 77 e segg-- se ne partono senza acqui-

star nulla. Ivi 80.

- FIORENTINI, loro preparativi sentendo l'intenzione dei Bavaro di muovere loro guerra. Ili 91.
- prendono Carmignano. Ivi 98.
- come riformarono la città di signorie dopo la morte dei duca di Caiavra. Ivi 103-104.
   ricusano di comprar Lucca,
- ricusano di comprar Lucca, offerta loro dai Tedeschi dal Cerruglio. Iri 119-120.
   fanno pace co'Pistolesi; qua-
- li furono i patti, c le feste che si fecero in quell'occasione. Ivi 120-121.
- ricusano nuovi patti per
  l'acquisto di Lucca. Ivi 121.

   fanno pace colle castella di
- Valdinievole. Ici 125.
   fanno pace co' Pisani. Ivi
- 126. -- riprendono Ampinana in Mu-
- gelio. Jei iri.

   ricusano dinuevo la compra di Lucca, mentre alcuni
  di loro ricchi cittadini s'erano offerti per shorsare il de-
- naro. Ivi 129-130.

   vanno in aluto a Bologna
  al legato per difenderlo. Ivi
- 135.

   prendono per fame Montecatini Ivi 145.
- questionano se debbano o no disfarlo, e risolvono d'afforzarlo. Ivi 146.
- ordinano di far oste a Lucca, e prendono per assalto Il Cerruglio. Ici 151.
- ottengono Fricecchio, Casteifranco, e Santacroce. Ivi
- stringono l'assedio di Lucca. Iti 155.
- richiesti dai re Giovanni di Gio. Villani T. IT.

- togliere i'assedlo, rispondono dl non potere. Ivi 157-158. FIORENTUNI, si tolgono dall'assedio di Lucca. Ili 158.
- sono sconfitti a Buggiano da gente del re Giovanni. Ivi 164.
  - fanno lega co'Lombardi contro il Bavaro e'i re Giovannl. Ici 179.
- combattono lungamente con i Lucchesi, e perdono Barga vergognosamente. Ivi 180-181.
- son richiesti dal legato che si partissero dalla lega de' Lombardi, coll'intenzione di sottomettere la ioro repubblica. Iri 188.
- ordinano d'aver per nemico il legato di Bologna, che s'era collegato col re Giovanni. Isi 190.
- acquistano per forza le terre del Viscontado di Valdam-
- bra sopra gli Arelini. Ivi 257.
   ordinano di dare per la compra di Lucca trecentosessantamila fiorini d'oro. Ivi 260.
- domendano a Mastino della Scala che fossero ioro attenuti i patti, che rendesse Lucca. Jei 261.
- come siano delnsi e traditi da messer Maslino. Ivi ivi.
   ordinano per comune di far
- guerra al Mastino. Ivi 262.

   ricominciano apertamente
  guerra agli Arctini. Ivi 264.
- fanno lega coi comune di Venezia per far guerra a que'della Scala. Iri 265.
- perché questa lega di Venezia fosse la più alta impresa che facesse il comme di Firenze. Ici 267.

46

FIORENTINI, mandano a Venezia loro soldati per i patti della lega, i quali comiuciano guerra in Trevigiana. Iti 269.
— sconfiggono gente dei Ma-

stino e prendono ii suo marescalco. Ivi 272.

— ricusano la signoria d'Arez-

zo per non dispiacere a' Perugini. Ici 283.

— quali furono i patti per i quali ottennero da'Tarlati la signorla d'Arezzo. Iri ivi.

 fanno oste a Lucca con poco onore. Ivi 289.
 son detti ciechi, che dopo

acquistata Brescia la danno ad Azzo Visconli. Ivi 301.

ni. Ici 317.

— son costretti a far pace coi

Mastino. Ivi 318.

— partono tutti di Venezia per

le rappresaglio de'Veneziani.

Iri 319.

mandano leggi e statuti ai

Romani, richiesti da loro-Ivi 328.

fanno pace co' Perugini, e con quai patti. Ivi 335.

 ordinano la compra di Lucca, e fanno un uficio di ven-

ca, e fanno un uficio di venti cittadini sopra ciò. Ivi 357.

promettono e fermano di

dare al Mastino per la compra di Lucca venticinquemila fiorini d' oro. Ivi 338. — mandano cinquanta stadichi

a Ferrara per garanzia ai Mastino per la compra di Lucca Ivi ivi

 s'avveggono del tradimento de' Pisani, e muovono loro guerra. Iri 362.

FIORENTINI, come prendono la possessione di Lucca. III 365.

vengono alle mani co'Pisani, e sono da essi sconfitti sotto Lucca. Ivi 366 e segg.

 loro scoraggimento sentita ia sconfitta avula da Pisani. Ivi 371.

 chiedono ai re Ruberto che mandi un suo nipote per capitano dell'oste loro Ivi ivi.

 cedono la possessione di Lucca ai re Ruberto. Ivi 373.

 Irattano di legarsi col Bavaro, per il che fallisce la ioro credenza mercantile. Ivi 374 e segg.

 fanno grand' oste sopra i Pisani, per cacciarli da Lucca. Iri 376 e segg.

— sl stringono sopra Lucca per fornirla, e non riuscendovi, Lucca s' arrende a'Pisani. Ivi 379 e segg.

 eleggono per capitano e conservadore del popolo messer Gualtieri duca d'Atene e conte di Brenna, IV 5.

come fosse il loro vestire,
 e come lo canglassero le
 mode francesi. Ivi 12.
 fanno pace co'Pisani vergo-

gnosamente, essendo guidati dal duca d'Atene. Ivi 15. — si levano a romore tutti di concordia contro il duca d'Atene. Ivi 31.

ioro discordie fra i grandi
e il popolo, e come l'ultimo
prevalga. Ivi 41 e segg.

 fanno di nuovo pace coi
Pisani con loro vergogna. Ivi

 52.
 s'accordano col Mastino per i danari che rimanevano del55.
FIORENTINI, fanno lega con i
comuni di Perugia, Siena e

Arezzo. IV 55.

 fanno lega col vescovo d'Arezzo degli Ubertini per far guerra a'Tariati. Ivi 64.
 fanno aspra legge contro il

clero. Ici 74.
- fanno ordine che niun fo-

restiere possa avere ufici di contune. Ivi 118. — fanno nuovi deereti contro

ia spenta signoria del duca d'Atene e de' ghibeliini. Ivi 141. — mandano ambasciadori al

 mandano ambasciadori al re d'Ungheria a Forli. Ivi 161-162.

FIORINI d'oro, son portati avanti ai re di Tunisi, e quel che n'accadde. I 276-277.

FIORINO, muore sconfitto dai Fiesolani. I 57.

FIORINO d'oro, quando battuto da'Fiorentini sul ceppo d'un pino alle mura di Pisa. I 283. FIRENZE, edificata da Cesare.

I 60. — perchè così chiamata e da

chi. Ivi ivi.
- da qual gente popolata. Ivi.

62.

— In qual anno fu fatta. ivi.

— fu camera de Romani. Ivi 64.

- si resse 350 anni sotto l'imperio di Roma. Iri 80.

distrutta da Totile. Iri 89.
 quanto stetle disfatla. Iri 120.
 quando fu rifatta. Iri 123.

e segg.

— di che forma e grandezza.

Ivi 126. 345.

— fu partita in quartieri. Ivi — si muove a romore contro

- lu partità in quartieri. Ivi 127.

la compra di Lucca. Iti FIRENZE, sue mura nuove 55. quando cominciate. I 146.

assediata dail' imperadore
 Arrigo III. Jvi 171.
 suo contado quando accre-

sciuto. Ici 172.

— suo stato e governo alla

tornata de' guelfi. Ivi 343-344-345.

- sue mura nuove quando fondate. Ivi 431.

 assediata dall' imperao re Arrigo. Il 173.

 sue mura dei terzo cerchio quando edificate. Ivi 300 at 304.
 ė in pericolo d'esser tradi-

ta, e di cadere in mano del Bavaro. III 109. — nerchè è interdetta per di-

ciannove mesi Ivi 163.

— danno grande che ricevette
nel diluvio det 1333. Ili 203

e segg.

— aggrandisce e monta moito
la sua magnificenza per l'ac-

quisto d'Arezzo. Ivi 286.

— in qual tempi mostrasse
gran potenza. Ivi 288.

- entrala del suo comune dali'anno 1336 al 1338, quanta fosse. Ivi 319 e segg.

- spese del comune in quel

tempi. Iri 322.

— suo siato, abitanii, forestieri, scuole, chiese, monasteri,
negozianti. Iri 324 e segg.

— magnificenza del suo conta-

do sparso di palazzi e glardini. Ivi 326.

— suo mal reggimento, per

difetto e tirannia de reggenti, due per sesto. Ivi 345.

 si muove a romore contro il duca d'Atene, e ciò che n'accade fino alia sua partita. IV 30 ai 37.

cacciata del duca, IV 39,

- discordie fra il popolo e' grandi, qual fine abbiano. Iri 40.

- suo governo è riformato interamente a signoria di popolo. Iri 48-49.

- suo reggimento popolare nel 1345, biasimato dall'autore. Ivi 76 e segg.

- sua grande carestia del 1346 e come vi si provvedesse. Iri 1t9-t23.

FIRENZUOLA, quando fosse fatta da'Fiorentini, e perché e da chi fosse in tal guisa chia-

mata. III 177. FOLGORI, danneggiano Firenze. III 333.

FONDI, conte di, sconfigge alcuna gente della regina Giovanna. IV 124.

FONTANABUONA, Jacopo, capi tano in Firenze di Friolesi. 11 233. - tradisce i Florentini In fa-

vor di Castruccio. Iri 273. FORLI' e Ravenna, quando si danno alla Chiesa a patti. III

117. - è assediata dal legato di Lombardia, e gli si rende a

patti. Iri 169. - Ariminl e Cesena sl rubellano al legato di Bologna. Ivi

FORZETTI, Berto, sua visione. 1 389.

FRANCESCHI, loro superbia. I - trucidati dal popolo di Brug-

gia. II 60.

- loro sventure nella guerra

contro i Fianiminghi . 67.

FIRENZE, suo governo dopo la FRANCESCHI, sono totalmente sconfitti. I 67.

- ritornano in Fiandra, e ripartono con onta. Ivi 71-72. - ingannano i Fiamminghi. Iri 97.

- per codardia fanno pace co'Fiamminghi. Ivi 107. - vengono in Italia, e ritor-

nano con grand'onta in Francia, che eran condotti da Filippo di Valos. il 219.

- cavalieri, quando vennero In Firenze ai soldo. Ivi 313-314.

- disfanno completamente i Fiamminghi. III 85-86. - loro viltà e del re Filippo

di non voler combattere Iri 314. - introducono in Firenze nuo-

va strana foggia di vestire. IV 12. - sono sconfitti dagi' Inglesi ,

e presi molti di loro. Ivi 81. - sono sconfitti dagl' Inglesi presso Aguglione. Iri 103. FRANCIA, il re di , fa guerra

in Fiandra. II 24. - ritorna in Francia. Jei 26. - bandisce nuova oste sopra

i Fiamminghi. Ivi 70.71. - fa triegua co' Fiamminghi.

Iri 99. - è in pericolo della vita. Ivi 104. - suo colloquio con Ramondo

dei Gotto, per eleggerlo papa. /ri 111. - vuol fare eleggere impera-

dore suo fratello. Iri 134. - non vl riesce. Iri 135. FRANZESI, Musciatto, consiglie-

re di Carlo di Valos. Iri 51-

Francia a falsificar la moneta. II 63-70.

FRATI godenti, loro abito. I 337-338.

- due di loro fatti venire la Firenze per podestadi. Ivi 337.

- Intenti al guadagno. Iri 338. - cacciati dal popolo. Iri 342. FRATi minori, quando cominciò la loro ordine. 1 206.

- tradiscono li comune di Firenze. Ivi 297.

-- predicano la poverlà di Cristo contro la Chiesa. Il 247. - decreto fatto dal papa in loro punizione. Iti ivi.

FRATI predicatori, quando comincio l'ordine loro. I 206. FRESCOBALDI, son combattuli e vinti dal popolo. IV 46.

FRESONI, uccidono il marchese di Giullieri e il conte d'A-

naldo. IV 91. FRIERI dello spedale, loro crudetta contro i Turchi. Il 224.

FRONDIGLIANO, è disfatto dai Fiorentini. I 243. FRONTINO e Paolino, recarono

primi in Firenze la fede di Cristo, I 80. FUOCO appreso la Firenze nel

1115 e nel 1117. I 176. - appreso la Firenze in più

luoghl, e tempi. Ivi 195.

— appreso in Firenze. Ivi 230-

- acceso in Firenze. Iri 444. - appreso in casa Cerchl. Ivi

- appreso in casa i Pegolotti. Ivi 468.

FRANZESI, consiglia il re di FUOCO dove appreso in Firenze. li 8.

- grande în Firenze. Iri 90. - annreso due volte sul Pon-

te vecchio. Iri 248. - annreso in Parione. Ivi 337. - andreso in Firenze nel chiasso tra' Bonciani e gli Accia-

iuoli. III 27-28. - appreso in Firenze sul Pon-.

te vecchio, e altrove la più luoghi. Ivi 165. - quando s'apprese da san

Martino, al palazzo Giugni, da casa Bardi, in borgo san Lorenzo, e altrove. Ivi 183. - appreso la Firenze la Pa-

rione e da santa Maria Maggiore. Ivi 192. - s'apprende in Parlone, e

valica nella via di san Brancazio, dov' ardono 44 case. Iri 343.

- appreso in Firenze da san Simone. Ivi 232.

- appreso la Firenze da san Gilio, e al corso degli Adimarl. Jei 252.

- quando s'apprese la via Quatiro leoni e nel monisiero deila Trinitá in campo Corbolini Ivi 295.

- quando appreso ln via Quattro pagoni, e alle case de'Cerrelant. Ivi 308. - s'appiglia in più luoghi nel

1343, IV 52, - fa gran danno di dicloito fra case e botteghe di fon-

dachi. Ivi 60. - s'apprende in Porta rossa e v'ardono più di venti case. Ivi 140.

GABBRIELLI, Contuccio di GENOVA, è liberata dall'assemesser Bino de', è fatto dai dio. Il 222. Fiorentini loro capitano di — suo cattivo stato dopo ia

guerra all'impresa di Lucca. III 152. GABBRIELLI, lacopo, è il primo conservadore di pace e Veneziani. Iri 333.

di stato in Firenze. M 254. — sue discordie, fra il popolo
— fa aspro uficio e rigido, e i grandi, col vantaggio del
primo. IV 66.
GENOVESI, dove e perchè co-

è fatto venire in Firenze
 aotto titoio di capitano di
 guerra. Ivi 303.
 minció la loro prima guerra
 co'Veneziani. I 282.
 quando e perché si comin-

— si parte di Firenze ricco del ciò la loro guerra co'Pisani. sangue de'Fiorentini. Ivi 351. Ivi 416.

GALLI, i, perchè poi furono — sconfiggono i Pisani. Ivi

GALLÍ, i, perchè poi furono — sconfiggono i Pisanl. Ivi chiamati Franchi. I 33-34. 422 al 424. — dove abitavano. Ivi 151. — sconfiggono in mare i Ve-

- dove abitavano. 16 151. — sconnegono in marc 1 veGALLIGARI, dove abitavano.

Iri 150. — fanno pace. Iri 30.

GALLURA, giudice di, cacciato — fanno pace co Pisani. Iri 32.

con i guelfi di Pisa. I 376. — danno la signoria di Geno-GAMBACORTI, Andrea, si fa signore di Pisa con altri se- — in qual tempo fossero i più

guaci. IV 181. ricchi tra'cristiani. Ivi 221. GARBO, Dino dei, grandissimo — loro piraterie, e come male

medico, quando muore in Fimenze. III 42. — cominciano guerra co'Cata-GATTI, Saivestro de', assassiiani, III 160.

nato dai Bavaro. Ivi 61-62. — son guerreggiati da'Catala-— è ucciso a fradimento. Ivi ni, e fanno pace co'ioro u-133. sciti ghibellini. Ivi 168.

GENOVA, perché ebbe arcivescovado. I 181. — quando divisa in guerra citrica. Ivi 181.

tadina. II 21. — fanno gran danno a'Cataiaassediata da' ghibellini. II ni per mare. Iri 235. 205-206. — ghibellini, cacciano i guelfi

— strettamente assediata per di Genova e la signoria dei re Ruberto. Ivi 241-242.

-

GENOVESI, dieci loro galee sconfiggono altrettantl legni de'Veneziani. III 296. — sconfiggono centocinquanta

 sconfiggono centocinquanta legni di Turchi armati. Ivi 345.

 o Veneziani sono rubali dai saracini delle loro mercanzle alla Tana. IV 54.

 fanno lega con messer Lucbino Visconti. Ivi 67.

 prendono Sinopoli e Scio.

- prendono Sinopoli e Scio. Ivi 117-118.

— sono fra loro in discordia, il popolo e' grandi, di dare la signoria a Lucbino VI-

sconti. Ivi 136. GHERARDESCHI, conte Gaddo signore di Pisa, muore. Il

GHERARDESCHI, conte Nieri, quando è fatto signore di Pisa. Iri ivi.

- è riconfermato signore di Pisa. Ivi 245.

GHERARDINI, perchè cacciati dl Firenze II 91.

GHERARDINI, Cece, bravo cittadino. I 298.

GHIBELLINI, quali furono. I 219. — disfanno le torri del guelfi.

 Ivi 255.
 — quando cacciati di Firenze la prima volta. Ivi 286.

- bandill di nuovo di Firenze.

Ivi 343.

-- escono di Firenze per tema.

Ivi ivi.

-- molti di loro morti a San-

teliero. Ivi 346.

— uscitl di Pisa vanno sopra

quella città. Iri 379.

— cacciati di Bologna. Iri 375.

GHIBELLINI di Genova, si partono dalla città. Il 204.

GHIBELLINI di Genova, l'assediano. Il 206. — loro successi. Ivi 207-208-

209.

— sono sconfitti dalla gente
del re Ruberto. Jvi 210.

- ripongono l' assedio a Genova. Ivi 211.

riprendono I borghl. Ivi

- guastano Chiavarl e prendono Noli. Ivi 223.

 prendono Albingano. Ici 254.
 sono sconfitti e cacciati. Ici 263.

 GIIIBELLINI di Lombardia assediano Cremona. Il 205.
 — assediano Genova. Ivi.

assediano Genova. Ivi.
 prendono Cremona. Ivi 206
 sono sconfitti dal re Ruberto
presso Genova, e tornano in

Lombardia. Iri 210.

— ripongono l'assedio a Genova. Iri 211.

- qual fosse la loro lega. Ivi

GHIBELLINI d'Italia, vi fanno venire Lodovico di Baylera. III 19.

GHINI, Andrea, vescovo di Tornal, è fatto cardinale da Clemente Vt. IV 14.

GIALLUCOLA, Flammingo, come per la sua patria si metta a pericolo di morte. III 84.

Glandonati, dove abitavano. I 152.

GIARA, si rubella a' Veneziani e si dà al re d'Ungheria. IV 83. — è assediata da'Veneziani, e

loro inutili battaglie. Ivi 98

 s' arrende a' Veneziani per carestla. Jui 129. GIBILTERRA, è presa da'Saracini, ché non giunge a tempo il soccorso del re di Spa-

gna. III 194. GIORDANO, conte, capitano in Firenze di milicottocento cavalieri tedeschi. I 256.

GIOTTO, sue lodi, e dove muore e quando. Ili 232. GIOTTO. Rinleri di, da san Gi-

mignano, capitano de' fanti de' priori, è fatto cavaliere dal duca d'Atene. IV 10. GIOVANNA, regina di Napoli,

sua adultera vita. IV 87.
— ordina la morte del suo ma-

rito Andreasso. Ivi ivi.
— sentendo la rubellazione di

molte città del Regno in favore del re d'Ungheria, raduna la sua forza a Capova. Ici 155.

 fa un fanciullo maschio, e varle sono l'opinioni sopra la di lui provenienza. Ivi 90.
 prende per marito Luigi di

prende per marito Luigi di
Taranto suo cugino carnale.

Ivi 149.

sentita la venuta del re

d'Ungherla fugge da Napoli e va a Nizza. Ivi 169. — è presa e messa in priglo-

ve nel castello Arnaldo dal conte d'Avellino. Jei 176. — è liherata, ed entra in Avignone in trionfo ricevuta dai

cardinall. Ivi 177. GIOVANNI XII, papa di ree opere. I 135.

GIOVANNI XVI, papa, gli son tratti gli occhi da Otto III. I 138.

Giovanni XXI, sua elezione, e morte. 1 380

GIOVANNI XXII, chi fosse, e quando eletto. Il 198. GIOVANNI XXII, scomunica i Visconti, e chiama i Tedeschi in Italia. II 239. — fa battere il fiorino d'oro

 fa hattere il florino d'oro simile a quello di Firenze.
 Ivi 254.
 scomunica Lodovico di Ba-

viera. Ivi 286.

— scomunica nuovamente il

Bavaro. Ivi 294.

— dá l'ultima sentenza di sco-

munica al Bavaro. Jei 307.

- scomunica chi contraffacesse il florino d'oro di Firenze,
mentre egli stesso lo contraffă. Jei 315.

- dichiarato eretico dal Ba-

varo. III 20.

— per quali cagioni deposto

per quali cagioni deposto
 dal Bavaro. Ivi 64.
 scomunica il Bavaro, e de-

pone Castruccio e Piero Saccone. Ivi 73.

— scomunica e depone il Ba-

varo. Ivi 107.

— sua dissimulazione e del legato intorno alla venuta in Italia del re Glovanni di Boemia. Ivi 159-160.

 ricomunica i Milanesi e'Marchigiani per rompere la lega cominciata tra'Lombardi. Ivi 165.

 promette agli ambasciadori bolognesi che verrebbe a stare a Bologna, e come gl'inganni. Iri 176.
 come dissimulando rimpro-

— come dissimulando rimproveri al re Giovanni l'Impresa di Lomhardia e di Lucca, e lunghe conferenze che hanno insieme. Jei 185.

 manifesta la sua opinione, che l'anime heate пои poteano vedere Iddio Infino al di dei giudicio. Iri 200. GIOVANNI XXII, perchè prenda GIOVANNI, re di Boemia, riin odio i Fiorentini. Ill 228.

- muore in Avignone; si disse che revocasse la sna onlnione intorno all'anime beate. Ivi 235.

- sua ultima dichiarazione. Ivi 236.

- suo carattere, e avidità che aveva al danaro. Ivi 237-

GIOVANNI, di Visprimiense, sua risposta per il re d'Ungheria agli ambasciadori di Firenze IV 166.

GIOVANNI, re di Boemia, perchè da prima passasse in Italia. tlt 153.

- prende la signoria dl Lucca, e dice a' Fiorentini che ne totgano t'assedio. Ivi 157-158.

sua gente viene sul contado di Firenze, e ardono Cerreto Guidi. Ivi 159.

- gli si dà la signorla di Parnia, Reggio, e Modena. Iri ivi.

- ha lungo parlamento col legato di Lombardia, di cui prendon sospetto i Fiorentini. Ivi 162.

- va in Francia al papa per ordinare di sottomettere la libertà degl'ttaliani. Ici 164.

- gli è mossa gran guerra dalle potenze alemanne. Ivi 172. - gli si rubellano Brescla e

Bergamo, e si danno a messer Mastino della Scala. Ivi 178.

- va ad Avignone al papa a parlamentare. Ivi 185. - quali dissimulazioni politi-

che vi ebbero col pontefice, Ivi ivi.

Gio. Villani T. IV.

torna in Lombardia, e sue piccole Imprese. III 187.

- viene in Bologna al legato a grande festa. Ivi 189. - va a Lucca a prender danari e poi ritorna a Parma.

Iri 193. - vedendo che l'imprese d'I-

talla non gli prosperano, cerca di vender Lucca. Ivi 199.

- impegna Lucca a' Rossi di Parma per trentacinquemila florini d'oro, e partendosi di Lombardia ritorna in Alamagna con poco onore. Ini iri.

- dona simulatamento Lucca al re di Francia, e che ne accadesse, Ivi 234.

- muore nella battaglia di Creck IV 113. GIRONA, si rende al re di Fran-

cia. 1 436. GISI'LFO, re longobardo. Ivi

105. GII BBILEO del 1300, e sue infinite indulgenze date da Bonifazio Viit. II 38.

GIULIERI, Guiglielmo di, fatto loro signore dai Fiamminghi. Iri 62.

- muore in battaglia. Iri 104. GIULIO, figliuolo d'Ascanio. I 43.

GIUOCHI, dove abitavano. 1 151. GODOBERTO nono re di Francia. I 36.

GONFALONE del popolo, com'era. II 6.

GOSTA, la, antica e bellissima fortezza dei Colonnesi loro disfatta dai Romani dopo la sconfilla che que primi n'ebbero, e che dicesi fece fare Cesare Augusto, I 188.

GOTI, sconfitti, I 84. - al jutto cacciati d' Italia. I

95.

GOTTO, Ramondo del, Guascone, cupido di ricchezze e del papato. II 110. - è eletto papa per gl' intri-

ghi del Cardinale da Prato. (Vedi Clemente V.) Ivi 111. GOVERNO di Firenze del 1207.

GOZZADINI, Brandaligo, è cacciato di Bologna. Ili 296.

GRANATA, il regno di, tenuto dal Morl con vergogna ed onta de'cristiani. III 332.

- è guerreggiato dal re di Spagna sopra i saracini. IV 58. GRANDI di Firenze, si sollevano per rompere il popolo.

II 18. - si appacificano. Ivi ivi. -- furono recati a essere popolani, e di quali famiglie

essi forono. IV 50. - recati a essere popolani, per dieci anni non potevano avere nessuno uficio. Ivi 51.

- forti leggi quando furono fatte contro loro. Ivi 61.

GRANO, carissimo nel 1310. II GILECI, dove abitavano, I 152.

GRECI, sono sconfitti dai Turchi, e devastate l'isole del-I'Arcipelago. III 137.

GREGORIO VI, caccia di Roma papa Clemente, e con armata mano riconquista le possessioni della Chiesa, contro Arrigo II. 1 154-155.

GREGORIO VII. seomunica Arrigo III. 1 169.

 è assediato da lui. Iri 170. GREGORIO IX , fa guerra coll'imperadore Federigo, I 233.

GREGORIO IX, fa con ini pace perchè andasse oltremare. 1 234.

- ordina Il passaggio. Ivi 235. - fa rubellare il regno di Puglia. Iri 238.

- ordina concilio generale. Ici 239. - muore. Ivi 242.

GREGORIO X, quando eletto. 1 368.

- ordina concilio a Leone. Iri 372 - viene in Firenze. Ivi.

- fa pace tra' guelfi e'ghibel-

lini. Ivi ivi. - dove abitó. Ici 373.

- va a soggiornare in Mugello dagli I baldini. Iri iri. - lascia Firenze interdetta. Ivi 374.

- fa concilio a Leone, e riconcilia la Chiesa greca e romana. Ivi ivi.

- ordina Il passaggio, e fa raccoglier le decime per la cristianità. Ivi 375.

- vieta l'usura e i frati mendicanti. Ivi.

- lascia l'interdetto con malo animo sopra Firenze. Iri 279. - muore in Arezzo. Ivi 380. GRESSA, preso e disfatto dal Florentini, 1 288.

GRIMALDI di Genova, di parte guelfa. II 21. - son cacciali. Iri iri.

GRIMALDI. Carlo, muore alla battaglia di Creci in servigio del re Filippo di Valos. IV 113. GRIMALDI, Rinieri, ammiraglio del re di Francia. Il 100.

- sconfigge i Flamminghi. Ivi f01.

GROSSETO, è guerreggiato dalla gente del Bayaro, III 95.

- è ripreso da loro per danarl. Ivi 251

GUALBERTI Glovanni, miracolo accadulogli. I 157.

- si fa frate. Jvi 158. - muore. Jvi ivi.

GUALDRADA, moglie del confe Guido vecchio. I 216.

- amata da Oito IV. Ivi. GUALTEROTTI, dove abitava-

no. I 152. GUATANI, Benedetto, cardinale, induce Celestino V, a rl-

munziare il papato. Il 11.

— si fa eleggere papa, ed imprigiona Celestino. Ici ivi

 suoi intright col re Carlo per essere inalzato al pontificato. Iri 12.

- suo carattere. Ivi ivi. GUATANI, Glanni, cardinale, è

eletto dal papa per legato e paciario in Toscana. Il 360. — giunge in Pisa, e poi lu Firenze. It 364.

 legato in Toscana, pubblica in Firenze processi contro il Bavaro. Itt 27.

GUAZZALOTTI di Prato, levano a romore la terra, o cacciano i Pugliesi e' Binaldeschi, lit 351.

GUELFI e ghibellini , quando e perché cominelarono I 217. — d'onde si crede l'origine di

tal denominazione. Ivi 218. GIELF1, quall furono. I 219. -- cacciati di Firenze da'Ghibellini. I 255.

- rimessi in Firenzo. Ivi 267.
- uselti di Toscana, sommuo-

vouo Curradino contra Manfredi. Iri 307.

- usciti di Toscana cacciano

i ghibellini di Modena e di Reggio. Ivi 311. GUEUFI, fornano in Firenze.

- loro governo de'cento buo:il uomini. Iri 343-344.

womini. 101 343-344. → si combattono insieme. 1ci 386.

GUELFI di Genova, vi sono ri-

messi. II 49.

bruciati a Spuleto. Iri 213.
 GUELFI, moneta buona fiorentina quando fatta Iri 202.

— nuovi, quando furono fatti in Firenze e loro peso e vaiore. IV 90.

 altra moneta di questo nome, quando furono contati, e loro bonta. Jui 147.

GUERNIERI, tedesco, è capo d'una gran compagnia di Tedeschi che vivono di ratto in Italia. IV 173.

GUERRA elttadina incominciata la Firenze dagli Uberti. I 196. — tra 'I ro di Francia e quello d' Inghilterra, quando e

perché insorta. Il 9.

— tra' Fiamminghi e' Franceschi qual fine ebbe. Iri 107. GUGLIELMO, Il giovane, di Pu-

glia, accecato o castrato da Arrigo. 1 203. — muore in prigione. Iri. GUGLIELMO conte d'Olanda.

eletto imperadore contro Federigo. 1 248. — muore. Ivi ivi.

GUIDI conti, quando fu II loro principio. I 136. — d'onde nacquero. I 136.

- dove abitavano. Ivi 151.

 loro progenia. Ivi 216-217.
 GUIDO vecchio, conte, quando mort. 1 216.

GUDI, Guido de'conti, fa man-

glare al messo del comune di Firenze la lettera col suggello. III 353. GUISCARDO, Ruberto, vicne in

Italia in favor della Chiesa. I 158.

- fatto dal papa signore di Cicilia e di Puglia. Ivi ivi. - sua genealogia. Ivi 159.

- sua curiosa avventura. Ivi 161-162.

- suoi discendenti , loro av-

venture, e discordie, Ivi 163 al 165.

GULFO, impotente marilo della contessa Mattelda. I 167. - cacciato da lei. Ivi 168.

H

HERTAIRE ballo di Tederigo. 1 36.

ACOPO, figlluolo di Giambene giudice, quando muore, e sua curiosissima vita. IV IDELBERTO decimoquinto re

di Francia. I 36. IESI, Tano da, signore di Iesl, gli è tagliala la testa. III I 14. - sua confessione contro il buono stato di Firenze. Ivi

115. IMOLESI, perchè uccisi dalla gente della Chiesa. III 40-41. IMPERADORI d'Alemagna, quando eletti due ad una volta, e chi fossero. Il 187-188.

IMPERIO di Francia, quando manco. I II9. IMPORTUNI, dove abilavano. I

INDIA, conquistala dai Tartarl. 1 210. INFANGATI, dove abilavano. I

INFERNO contraffatlo in Arno, e di rhe fu caglone II 89. INGHILESI, sconfiggonogli Scot-

ti. III 253.

- soffrono molte perdite in

guerra contro gli Scozzesi e i Fiamminghl. II 250. INGHILESI, sconfilti dagli Scottl completamente. Ivi 259.

- sono scontitti in mare dai Venezlanl. Ivi 285. INGHILTERRA, progenie degli

antichi suoi re. I 191-192-193. - Adoardo, re d', sa guerra

In Fiandra contro i Francesi. Il 25. - perché ritorna la Inghil-

terra. Ivi 26. INNOCENZIO II combaltuto da

un aliro papa Anacleto. I 180. - costrello a fuggire. Ici. - rimesso la sedia da Loltieri imperadore, Ivi 181.

INNOCENZIO IV, quando eletto. I 244.

- amico, quand'era cardinale, di Federigo, nemlco da papa. Ivi ivi.

- va a Leone, fa concilio, e scomunica Federigo, per più motivi. Iri 246-247.

- va a riconquistare il Regno. e muore. Ivi 269.

INNOCENZIO V, sua elezione, ISABELLA, re e morie. 1 380.
INQUISITORI, leggi falle con-

Iro il loro polere da Fiorentini. IV 26.

INSEGNE del popolo che usava in guerra. I 264-265.

— delle sette arli maggiori.

Ivi 338.
— delle cinque minorl. Ivi 339.
INTERMINELLI, cacciati di Luc-

ca. II 49.
INTERMINEIAI, Francesco Castracane degli, è fatto dal
Bavaro suo vicarlo in Lucca,
III 116.

e, ISABELLA, regina d'inghillerra, perché fa guerra al ma-

- la sua armata approda a

Giepsivi, e ll popolo di Londra si rubella al re, Ivi 13. — giunge a Londra. Ivi ivi, — insegue il re e ll Dispensiere fino in Guales. Ivi

ivi, ISCHIA, l'Isola d', quando giltò

fuoco. Il 59. ITALIANI, son presi dal re di Francia e fatil ricomperare per danari. Il 307.

L

LAMBERTI, loro supposta origine. I 136.

dove abitavano. Ivi 151.
LAMBORGO, ducato di, preteso
dal duca di Brabanle, e dal
conle di Luzimborgo. I 463.

 rimane per guerra al duca

di Brabanie. Ivi 464. LANCASTRO, conie di, nemico d'Adoardo re d'Inghilterra. II

236. — è decapilalo. Ivi ivi. LANDA, Vergiù di, rubella Placenza a Galeazzo Visconii. Il

258.

— capilano della Chiesa, comincia guerra a Modena. Ivi

357-358

LANFRANCHI, Bello Malepa de', è scoperto il suo tradimento di render Pisa a Castruccio, e gli è tagliala la testa. Il 288.

LANZONA, conte, fratello del re Filippo di Valos, muore nella battaglia di Creci, IV

LATERANO di Roma, come arse. Il 131-132.

 LATERINO, ripreso dagli Aretini sopra i Fiorentini. Il 95.
 — è fatto disfare dal vescovo d'Arezzo, Il 358.

LATINI Brunetlo, mandato ambasciadore al re Alfonso di Spagna. I 293.

 quando mori, suo carallere e sue opere. Il 17.
 LATINO, ligituolo di Lavino.

— re di Laurenzia. I ivi. LATINO Silvio. I 46.

LATINO, frate cardinale, viene In Firenze per paciaro. 1 386. — fonda la prima pietra di santa Maria Novella. Ivi 387.

 ordina pace fra i gnelli e' ghibellini. Ivi ivi.
 LAURENZIA , citlà elrusca. LAURENZIA, moglie di Faustulo. I 47. LAVINO, figliuolo di Fauno e-

difico Lavina. 1 42. LEGA, de' tiranni ghibellini di

Lombardia co' Florentini , quando fu fatta e perché. ili 179. - sconfiggono l'oste del legato

di Bologna a Ferrara. Ivi 190 e segg.

LEGA di Lombardia, hanno Cre-

mona, ill 230. LEGA de' Fiorentini co' Venezianl, procedono vittoriosa-

mente per Trevigiana. III 275. - prendono Bovolento e l' afforzano, cho è cagione della rovina di que'della Scala. III

- vanno sopra Verona, e se

ne tornano con poco onore. Ivi 290. - hanno gran perdita per la

morte di Piero Rossi. Ivi 293. - prendono Montecchio, che è la chiave tra Verona e Vi-

cenza. Ivi 304. - prendono per forza Soare e si stringono sopra Verona.

Ivi ivi. - fanno correre un palio dinanzi alle porte di Verona,

e se ne partono. Iri iri. - come si sciolga con tradimento de'Veneziani, Ivi 318.

LEGATO, di Lombardia, prende Faenza. III 128.

- è eacclato di Bologna. Ivi - i Fiorential lo conducono

salvo in Firenze, Ivi ivi. LEGATO di Bologna, dà ad intendere a' Bolognesi che il papa verrebbe a stare fra

loro. Ivi 175.

LEGATO di Bologna, richiede a inganno i Fiorentini che si partissero dalla lega di

Lombardia. III 187-188. - assedla Ferrara. Iri 190. - è scontitto a Ferrara dalla lega di Lombardia. Ivi 190 e segg.

- si sdegna col re Giovanni. Ivi 193

- perde Forll, Arimini e Cesena. Jvi 198.

LEGGE, vescovo di, è guerreggiato dal duca di Brabante. ed è costretto a collegarsi contro il re di Francia. III

305. LENTINO, Ruggero da, de'maggiori baroni di Cicilia, si rubella al re Piero. III 306, LEONCELLI, quando nacquero

in Firenze, che fu tenuta maraviglia. Ill 166. LEONE, imperadore di Costan-

tinopoli, arriano. | 92 LEONE, sua grande virto. 289.

- morto in Firenze da un asino. ii 78. LEONCINI, quando sei di essi

nacquero in Firenze. III 291. LILLA, presa dal re di Francia. il 24. LODOVICO arcivescovo di To-

losa, quando canonizzato. If 160. LODOVICO, figlinolo di Carlo

Umberto, è coronato del reame d'Ungheria, IV 11. LODOVICO, re d'Ungheria, viene in Ischiavonta con grande esercito per racquistaria.

- ritorna addietro per mancanza di vittuaglia. Ivi ivi. - chiede al papa d'esser coronato re di Cicilla e di Puglia , e perchè gli è negato. IV 98.

LODOVICO, re d'Ungheria, torna in Ischiavonia per soccorrere Giara assediata dai Veneziani. IV 99.

 ritorna in Ungheria deponendo il pensiero d'andare in Puglia. Ivi 99-100.

- la sua gente prende Sermona e altre terre nel Re-

gno. Ivi 154.

— fa lega e compagnia col popolo di Roma. Ivi 156.

si parte da Buda per andare in Puglia a far le vendette d' Andreasso. Iti 152.
 descrizione del suo vlaggio e del ricevimento che ebbe

dai tiranni di Lombardia. Ivi 160-161. --- sua altiera risposta contro

tresto. Iei 168-169.
— giunto ad Aversa fa barbaramente uccidere il duca di

Durazzo. Jri 170.

— entra in Napoli, e suo go-

verno in quel regno. Ivi ivi.

— sua lettera al comune di Firenze, avvertendolo che si
guardi dalla compagnia di
Guernieri tedesco Ivi 174.
LOMBARDI e Toscani, combat-

tono in Fiaudra al soldo del re di Francia. Il 98-99.

- loro inganno. Ivi ivi.

fanno lega co' Fiorentini
e 'l re ituberto , contro il
Bavaro e 'l re Giovanni III
179.

LONGOBARDI, loro abito, quan-

do vennero in Italia, e perchè cost chiamati. I 96. LONGOBARDI, cacciati da Car-

lo Martello. I 107.
— quando fini la loro signo-

ria. Ivi 110. LORIA, Ruggeri di, valente am-

miraglio. I 406.
— suoi successl. I 407-408.

- sconfigge in mare Carlo di Salerno. Ivi 425.

 sconfigge a Roses l'armata del re di Francia. Ivi 437.
 sconfigge in mare l'armata di Carlo Martello. Ivi 446.

 qual fu la prima ed utilma volta che fu vinto. Iri 465.
 fatto suo ammiraglio dal re

Carlo. II 23. LOTTIERI, sesto re di Fran-

cia. I 36. LOTTIERI, ottavo re di Francia. I Ivi.

LOTTIERI, undecimo re di Francia. Ivi ivi.

LOTTIERI, decimosettimo re di Francia. Livi.

LOTTIERI, imperadore, vieno in Italia, e col papa fa guerra a Ruggeri di Puglia. I 181.

LUCCA, sua descrizione. I 73.

— è offerta da' Tedeschi in vendita a' Fiorentini, che la ricusano. III 119-120.

 è acquistata da messer Gherardino Spinoli, venduta dai Tedeschi dal Cerruglio. Ivi 131.

 ė in procinto di rendersi a'Fiorentini, e va a vuoto il trattato. Jui 156-157.

si då al re Giovanni dl Boemia. Ici 157.
 ė corsa da' figliuoli di Ca-

 ė corsa da' figliuoli di Castruccio cho ne son tosto cacciati. Jvi 199. LUCCA, è lasciata în îpoteca ai Rossi di Parma per trentacinquemila fiorini d'oro dal

re Giovanni. III 199. è donata simulatamente dal re Glovanni al re di Fran-

cla. Ivi 234. - diventa possessione di Ma-

stino della Scala. Ivi 256-257.

- è assediata da'Pisani, mentre i Fiorentini n'avean conclusa la compra. Ici 360.

- è offerta in vendita a' Florentini e a'Pisani da messer Mastino. Ivi 354.

- quando e come presa da Florentini per loro possessione. Ivi 365

- è ceduta al re Ruberto dai Fiorential. Ivi 373. - è presa da'Pisani dopo un

lungo ed ostinato assedio. Ivi 379-380 LUCCHESI, chiamati da'Florencittà per sedici giorni. If 85.

LUCINO, Giovanni da, podestá di Firenze. Il 14. LUCREZIA, figliuola di Bruto.

s'uccide. 1 50. LUIS di Francia, va in Egitto ed è sconfilto. I 238-259.

- fa il passaggio a Tunisi nel quale muore. Iri 365 366. - quando coronato re di Fran-

cia. II 189. LUIS, conte di Fiandra, è scon-

fitto e preso da que'di Bruggia. II 337. - è tolto di prigione. Ivi 354

LUIS, Il giovane, riprende Melazzo in Cicilia. IV 116.

LUNA, scurò nel Dicembre del 1330. III 147. LUNI, sna descrizione. I 74.

LUSIMBORGO , il conte di , è sconfitto dal duca di Brabante. I 463-464.

- eletto Imperadore. II 135. tini . signoreggiano la loro -èconfermato dal papa. Ivi ivi

## M

MACRINO, fa Il condotto dell'acque nella prima Firenze. I 60.

MAIOLICA è presa da' Pisani. I 177 178.

- quando è presa dal re d'Araona. IV 26. MAGIONE del tempio, quando

distrutta. Il 92. MAGNO, imperadore de Tarta-

ri, si fa cristiano. [ 281. MAGNOLI, il pogglo de', rovi-

na per le piogge. I 430. MALATESTI, dl Rimine, loro

discordie e tradimenti. Il 342.

MALATESTI, di Rimine, per quali cagloni si gnasti e si distrugga quella casa. Il

163. MALISPINA, marchese Spinetta, d'accordo col duca di Calavra vuol guerreggiare le terre di Castruccio in Lunigia-

na. III 9. - come lascia l'impresa , e torna a Parma. Icí 11.

- muore, IV 68.

MANFREDI, riprende il Regno di Puglia che gli avea tolto la Chiesa. I 270.

MANFREDI, crede avvelenare Curradino. 1 271. - quando eietto re. Ivi ivi.

- ha guerra con Alessandro IV. e da lul scomunicato. Ivi ivi.

- d'onde nato, e suo carattere. Ivi 272. - perseguita maggiormente la

Chiesa dopo la sconfitta de guelfi a Montaperti. Ivi 312. - fa grande armamento contra Carlo d'Angiò. Ivi 315.

- è sbigottito dal progressi della gente del re Carlo. Ivi

- muore sul campo di battagiia. Ivi 332.

- gli vien negata da Carlo la sepoltura. Ivi 333. MANFREDI, Alberghettino, to-

glie al padre la signoria dl Faenza. III 27. MANGONA, preso e disfatto dai

Fiorential. I 288.

- è reso da'Fiorentini al Salimbeni di Siena. III 75. - è comprato dal comune di

Firenze. Ivi 350. MANGONA, conte Alberto da, muore, e rimane a'Fiorenti-

tini Il suo contado. Il 338. MANNELLI, le loro case quando arsero tutte. II 218.

MAOMETTO, quando nacque. - sua condizione. Iri 74.

- si fa profeta. Ivi 60. - si unisce con Sergio. Ici

477. - è avvelenato. Ivi 98 99.

MARBASCIANO , soldano de Turchi, sconfigge i cristianl sotto Smirne. IV 69.

MARE, Aringbino da, ammiragiio dei re Cario. I 406. Gio. Villani T. IV.

MARE, Aringhino da, sconfitto da Ruggeri di Loria. I 446.

MARTELLO Carlo, è coronato dei regno d'Ungheria. [ 466. MARTI, quando fu fatto Il tem-

pio a lul consacrato. 1 99. - sua statua temuta dai Fio-

rentini. Ivi 100. MARTINO, figliuolo del duca

di Caiavra, nato, e dopo otto giorni morto in Firenze, e sepolto in santa Croce. III 24.

MARTINO IV, quando eletto. 391.

- scomunica il Paglialoco. Ivi 392 - manda ln Romagna Gianni

de Pá. I 412. - scomunica il re d'Araona e lo priva del regno. Ivi 420.

 muore. Ivi 439. MARZIO, fece ii Campidoglio in Firenze. I 102.

MATTELDA, Contessa, d'onde fu. I 165,

- adirata contro l' Impotente Gulfo si da ad opere dl pietå. Jei 167-168,

- fa guerra in favor della Chiesa. Jei 168. - quando morl. Ivi 169.

MAZZINGIII, Totto, impiccato, e strascinato per Firenze. I 443.

MEDICI, loro casa fautrice degii errori delia plebe IV 45. MEDICI, Giovanni di Bernardino de', gii è fatta tagliar la

testa dal duca d'Atene. IV 7. MEDICI, Giovanni di Manno, uno de' dieci ambasciadorl de'Florentini al re d'Ungheria a Forli. IV 162.

MELAZZO, In Cicliia, è preso dal re Ruberto. III 356 48

MELLINA, nel Brabante; ardono due terzi della città. III 381.

MERETRICI dell'oste de Fiorentini, corrono il palio sotto le mura di Lucca III 151-152. MEROVEO, terzo re di Francia.

I 103. MESSINA, assediata dal re Car-

lo I 398.

- si difende. Ivi 401.

 lasciata libera dall' assedio del tiranno. Iri 407.
 sl rubella a quelli d' Arao-

na, e come la racquistarono. IV 26.

MESSINESI, trattano accordo col re Carlo. 1 399-400. — perché rompono il trattato.

--- perche rompono il trattato
Ivi 401.
--- loro valore. Ivi 402.

MIGLIO, di quante braccia era. 1 179. MIGLIORELLI, dove abitavano.

I 151. MILANESI, sconfitti da Federi-

go II. I 241-242.

— sono rotti e sconfitti da'soldati licenziati dalla lega dei
Vaneriani co' Fiorentini III

Veneziani co' Fiorentini. III 330. — sconfiggono e distruggono

i detti soldati. Iri ivi.

MILANO, quando e perchè distrutto da Federigo Barbarossa. I 187.

— quando rifatto. Ivi 188. MINERBINO, conti di , chi fos-

sero; diserti e disfatti dai re Ruberio. III 307. MIRACOLI e ricchezze di S. Ma-

rla d'Orto S. Michele. I 479.
MIRACOLO a S. Ambrogio del
corpo di Cristo. I 229.

MIRACOLO accaduto in Ispagna, che dentro al vacuo d'una pietra trovossi un volume profetico in tre lingue. I 251.

MIRACOLO del corpo di Cristo in Parigl. 1 285. MIRACOLO strepitoso seguito

oltremare, d'un monte ainbulante. 1 376-377.

MIRACOLO di Cristo messo in una padelia. I 470.

MIRACOLO d' uno spirito d'un uomo che parla del purgatorio. Il 290.

MIRANDOLA, Francesco della, ucciso da messer Passerino, come se ne vendicasse suo

figlio. III 93. MODANA e Reggio si rubellano dal marchese Azzo da E-

sti. II 116. MODANA, si ribella dalla signoria di messer Passerino.

III 25.
MODANESI, sconfiggono il ma-

liscalco della Chicsa e gente del re Ruberto. Ill 142. MONETA di cuolo quando fat-

ta da Federigo. I 243.

MONETA d'oro, quando cominclossi a conlare in Firenze.
I 276.

- otto florini pesavano un'oncia. Ivi ivi.

MONETA, falsificata dal re di Francia. II 63. MONFERRATO, marchese di, prende Tortona In Piemonte.

III 171.
 toglie Asti al re Ruberto.
 III 335.

MONFORTE, conte Guido di, passa la Lombardia e giunge con la sua forza a Roma.

1 324.
 uccide in chiesa Arrigo d'inghilterra. Jei 368.

MONFORTE conte Guido di, storia di tale avvenimento. I 269-270.

— è mandato dal re d'Inghil-

e mandato dai re d'inghiterra la Brettagna. IV 79 e segg. MONTACCIANICO, preso da Flo-

rentini. Il 118.

MONTAGLIARI, preso dai Florentini. II 59. MONTAGUTO, preso dal Fio-

rentini. Ivi ivi.
MONTAIA, preso da'Fiorentini.
I 273.

MONTALE, preso da'Fiorentini, e disfatto. H 82.

MONTAPERTI, luogo della sconfitta de Fiorentini. 1 302. MONTE a Sansavino, quando

fu distrutto. Il 339. MONTEBUONO, quando e perché disfatto dal Florentini. I 182.

MONTECALVI, preso dai Florentini. Il 97. MONTECATINI, si ribella dalla lega de' Fiorentini. Ill 197

— Il suo vero nome è Montecatellinn. Iri 147.
MONTEDICROCE, disfatto da

Florentini. 1 183. MONTEFELTRO, 11 conte da, sconfigge Gianni de På. 1 413.

mandato in Piemonte a'confini. 1 440.

 quando fu fatto capitano da Pisani. Iri 455.
 per quali cagioni è scomu-

nicato dal papa, e trucidato dal popolo d'Urbino. Il 238. MONTEFIORE, Gentile da, cardinale, va in Ungherla a coronare Carlo Umberto . II 159. — deposita in Lucca II tesoro

 deposita in Lucca il tesoro della Chiesa. Ivi ivi.
 MONTEGROSSOLI, preso dai

Fiorentini. I 197.

— comprato da'Fiorentini. Iri

206. MONTELUPO, disfatto dal Fio-

rentini. 1 211. MONTEMI'RLO, venduto da'conti Guidi al comune di Firenze. 1 212

MONTERENA, Glovanni da, è fatto doge dal popolo di Ge-

nova. IV 66.
MONTESCHEGGIOSO, il conte
di, e d'Andri. V. Novello,

di, e d'Andri. F. Novello, conte. MOREA, prence della, spedito

dal re Ruberto a guerregglare le terre di Roma. Ilt 23. — entra in Roma per sorpre-

— entra in Roma per sorpresa, e n'è costretto a uscirne con danno e disonore. Ivi 23-24.

MORI, sono sconfitti dal re di Spagna. I 66.

MOROZZO, Matteo di, attanagliato e strascinato per nrdine del duca d'Atene lugiustamente. IV 20. MORRONE, Piero dal V. Cele-

stino V.

MORTALITA', incomincia in Firenze dopo la grande carestia. IV 131.

- si moltiplica nell'anno 1347, e la quali luoghi fu maggiore. Iri 131 e segg.

MORTENNANA, preso dal Florentini. I 278.
 ripreso da Fiorentini. Ivi ivi.
 MOZZI, in poco tempo divenu-

tl ricchi, t 373.

MULARA, s'arrende ai Bavaro.

MilRA nuove quando cominciate. I 146.

quando fondate in Firenze.
 Ivi 431.
 vecchie, perchè vendute. Il 7.

- nuove, di Firenze quando

cominciate II 32.

MURA quando se ne murarono
parte. Ici 195.

- nuove del terzo cerchio, quando e come ordinate in Firenze. Ivi 300 a 304.

lute.II 7. MUTRONE, preso per inganno. quando I 348.

## N

Nanfus, figituolo del re d'Araona, prende l'isola di Sardigna. Il 274.

NAPOLETANI, essendo in mare sopra galee, gridano alla fame. Ivi 220.

- vengono in Firenze, e fu-

rono cattiva gente. Ivi 351.

— non smentiscono il loro carattere, e si partono vergo-

gnosamente dall'assedio dell'Aquila. IV 138.

NAPOLI, gran tempesta stata in quell'acque nel £343.IV54.
 — si divide in due partiti do-

po la morte dei re Andreasso. Ivi 89. NARSI, Piero dl, è fatto dal Fiorentini loro capitano di

guerra. 11 355.

— suo trattato di fare uccidere Castruccio, è scoperto.
Ivi ivi.

 de sconfitto, preso, e tagliatagli la testa da Castruccio.

Ivi 361.

NARSETE, patrice di Roma. I 96. — In disgrazia dell'imperatri-

ce Sofia. Ivi ivi. NEMBROT, fu il primo ragunatore di congregazioni di gen-

tore di congregazioni di genti. I 18.

NEMBROT, fu figiiuolo di Cus.
 I 18.

- fece la torre di Babel. Ivi ivi,
- fu il primo ad adorare gli
idoli. Ivi 19.

NERI e hianchi, loro parte, quando, e da chi cominció. Il 41.

- propagata in Firenze. Ivi

NERI di Firenze, quali furono. Il 42 e segg.

— s'adunano a consiglio ln S.
 Trinita. Il 46.
 → alcuni loro caporali son

mandati a' confini. Ivi 47.

— cacciati di Pistoia. Ivi 92.

— citati avanti al papa. Ivi

82.

NERLI d'oltrarno, grandl intorno al marchese Ugo. I 152.
— son combattuti e vinti dal popolo. IV 45-46.

NICCOLA III, sua elezione. I 381.

si fa creder verglne. I 383.
 fu il primo papa che usasse palesemente simonia. Ivi iri.

fa l palazzi del Laterano.
 Ivi 384.

 perchè nemico del re Carlo. Ivi ivi.

gna e Bologna. I 385. - s'accorda per danari alla rubellazione di Cicilla, e

muore. Ivi 388 al 390. NICCOLA IV, quando eletto. I

447. - fu ghibellino. Ivi ivi. - muore. Ivi ivi. NICCOLA V. V. Corvara, Pie-

tro da. NINO fece Ninlve. I 19.

NOLI, presa dagli usciti di Genova. li 223. NORCIA, è in gran parte su-

bissata da'tremuoti. Ili 106. NORCIA, Simone da, è tagliato a pezzi dal nopolo di Fi-

renze. IV 35. NOREN, Gulglielmo di, francese al soldo de'Fiorentini, che gli tradisce, e va da Castruc-

cio. II 328.

NICCOLA III, usurpa la Roma- NORMANDI, si rubellano dal re dl Francia, e faono comuoe a modo de' Fiamminghi, IV 82

NORMANDIA , perchè così detta. I 159. NORMANNi . quando vennero

di Norvea in Francia. I ivi. NOVELLO, conte Guido, parte di Firenze. I 341.

- fatto dal re Ruberto capitano de'Fiorentlni. Il 193. - vien rimandato dopo uu an-

no. Ivi 194. - viene la Firenze per capitano. Ivi 270

- ritorna a Napoli. Ivi 299. - gll è commesso dal papa di far glustizia di chi ebbe parte alla morte del re An-

dreasso. IV 88. NUMA Pompilio. I 48. - suo carattere. Ivi ivi.

pitano de' Fiorentini all' impresa di Lucca. Ili 151. - perchè ne è rimosso. Ivi 152.

OLTRARNO, non v'avea gente di rinomo al tempo dell'imperadore Currado primo. I

OMERO, I 31.

ONORIO, venne in Italia contro Radagasio, I 84.

ONORIO IV, quando eletto. 439.

- muore. Ivi 442. ORBI, conte d', è mandato dal

re d' Inghilterra in Guascogna. IV 81.

OBIZZI, Alamanno degli, ca- ORBI, conte d', pone l'assedio a Beichirago, Ivi ivi. - scontigge gente del re di Francia, ed ha Belchirago.

> Ivi ivi. - sconfigge i Franceschl ad Albaroccia. IV ivi.

- nuovi acquisti che fa la Guascogna dopo la sconfitta de' Franceschi a Crecl, Ivi 126.

ORBINO, perchè si rubella alla Chiesa, II 268.

ORBIVIETO, sua descrizione. I 75.

- sue discordie: alla fine Manno de' Monaldeschl se ne fa signore. III 231.

ORBIVIETO, quando fa popoio, e caccia la casa de'Monsideschi. III 303.

ordilaffi, Francesco, entra

in Foril in un carro di fieno, e rubella la terra al legato. III 198.

ORICELLAI, Andrea, uno del dieci ambasciadori di Firenze ai re d'Ungheria a Forli. IV 162.

ORICELLAI, Guigilelmo, podestá di Samminiato, cosa gli segue. IV 199

segue. IV 129.
ORICELLA1, Naddo di Cennl
degli, torna in Firenze con
sicurtà dei duca d'Alene. IV

da esso impiccato con una catena al collo. Ivi ivi.

-- chi fosse, e notizie di suo padre. Ivi ivi.

padre. Ivi ivi.

ORII e Spinoli, case ghibelline
Je più poderose in Italia, vanno fuori di Genova. Il 204.

prendono Albingano. Ivi 206.

ORMANNI, dove abitavano. I

152. ORNAMENTI delle donne, quan-

do furono tolti in Firenze. III 139. ORNAMENTO di trecce renduto

aile donne dal duca di Calavra. III 17. ORSINI, sono sconfitti da'Colon-

nesi. Il 142.

ORSINI, Berloido, è ucciso da Stefanuccio della Colonna. III 193.

ORSINI, Gianni degli. V. Guatani. ORSINI, Napoleone, iegato del papa in Italia, vi è mai ri-

cevuto. Il 117.

— viene in Toscana. Iri 120.

— se ne parte con vergogna.

se ne parte con vergogna. Ivi 122 ORTINGHR, conte d', è mandato dalla regiua moglie del Bavaro per suo vicario in Pisa, e se ne torna con vergogna. III 75.

— è mandato dal Bavaro per suo conte la Romagua. Ivi

OSIMO, si rende alla Chicsa. Il 239.

- is rubella aila Chiesa. Iri
250.

OSTE de'Florentini, come mo-

veasi di Firenze. I 294. OSTERICH, Arrigo dogio d',

viene in Italia a richiesta del papa. Il 239. — per eupidigia di denaro ri-

torna indietro. Ivi 240.

OSTERICH, Federigo re d', sconiitto e preso dal re Lodovico di Baviera. Il 256.

- fanno pace insieme. Iri 267.
- è tratto di pregione dall'eietto duca di Baviera. Iri
340.

OSTERICH, Lupoidro duca di, muore avveienato. Il 340. OSTIA, è rubata e arsa dalia

gente dei re Ruberto. III 72. OTTAVIANO Augusto. 163-64. OTTAVIANO papa, uomo di mala vita. 1 132.

— deposto. Ivi 133. OTTO II, chiamalo dalla Chie-

sa in Italia. I 133.

— richiamato dal cardinali. I 135.

- abbatte la signorla italiana. Ivi 136.

- fatlo imperatore. Ivi ivi. - muore, Ivi 137.

OTTO III, assedia Roma. I 138.

— rimette in sedia il suo Gregorio. Ivi ivi.

- muore. Iri iri.

OTTO IV, eletto Imperadore; nemico della Chiesa I 204. — quando coronato imperadore. Ivi ivi. — si fa nemico della Chiesa.

Ivi 205.
— sconfitto da Filippo II Bornio. Ivi 214.

OTTO IV, va al passaggio oltremare, e vi muore. 1 215. OTTOBUONI Aldobrandino, suo

generoso atto. I 284.

— dove sepolto. Ivi ivi.

— tratto di sepoltura e gittato

a'fossi. Iri ivi. OVIDIO. I 31.

P

PA Gianni de, mandato in Romagna da Martino IV. 1412.

— è sconditto a Forl. 1413.

— suo valore. Ivi 414.

PADOVA, fu fondata da Antinoro. 1 33.

— s'arrende a Piero Rossi. III 292.

PADOVA, maestro Marsillo di, conducitore del Bavaro, muore a Montalto. Ill 95 PADOVANI, son sconfitti a Viconza da messer Cane della

Scala, II 186.
PAGLIALOCO, toglie Costantinopoli a' Franceschi e a'Veneziani. I 290.
PALADINO, conte d'Altemura

PALAZZI del Lateraria
di Puglia, è shandito del tribuno di Roma. IV 157.
PALAGIO del popolo, quando
è perchè si fondò. I 29.
PALAZZI del Laterano da chi

fatti. I 384.

PALIO di sciamito per la festa di san Giovanni. I 82.

PALLAVICINO, marchese, vicario in Piemonte per il re

Manfredi. 1 315.

PANCIATICHI, Currado e Giovanni, riformano lo stato d'Arrezzo per parte del comune

vanni, riformano lo stato d'Arezzo per parte del comune di Firenze. Ill 284. PANIGO, Ettor de' conti da , è capo in Bologna per toglier la città al legato e daria al Bavaro. Ill 134.

PAPATO, quando e perché ritornó agli oltramontani. II 108 e segg.

PAPI, seguono il contrario degli Apostoli dell'umiltà di Cristo. IV 101.

PARLAGIO, edificato da Cesare. I 58. — sua descrizione. Ivi 59.

PARMA, si dà alla signoria della Chiesa III 15. PARMA, Regglo e Modana, si rendono alla Chiesa. III 121-

122.
— si rubellano alla Chiesa, e per quali cagioni. III 129.
PARMA, è ceduta da Azzo da Correggio a'Marchesi. IV 62

PARMIGIANI, si ribeliano dalla Chiesa. III 88.

PASSAGGIO primo d'oltremare quando fu. 1 171. — chi furono i condottieri. Ivi

- secondo d' oltremare quando fu. Jvi 181.

 fatto dai re di Francia e d'Inghilterra. Ivi 190. PASSAGGIO d'oltremare quando si parti d'Italia. i 200. — a Tunisi fatto dal re Luis.

a Tunisi fatto dal re Luis.
 Iri 365.
 PASSERINO, messere , signore

di Mantova sconfigge i Bolognesi. Il 348.

— va ad oste a Bolngna, e ri-

torna pol a Modena. Jei 349.

de ucciso, e toltagli la signorla da Lulgi da Gonzaga.

Ili 92-93.
PAZZI, la casa de', ha la di-

gnità del fuoco santo. I 82.

— son loro tolti i beni donati
in antico dai comune di Fi-

renze. IV 75 e segg PAZZI, Aldobrandino, valoroso cittadino. I 360.

PAZZI, Pazzino, ucciso da Paffiera de'Cavalcanti. il 163. PELAGORGO, cardinale di, ordina la morte del re Andreas-

so. IV 98.

— è capa di un partito op-

posto al cardinale di Comingia. Ivi 100. PELAGRU', cardinale, sua cru-

deitá. Il 149. — manda a'Fiorentini reliquie

di S. Barnaba. Ivi 154. PERONDOLI, quando e perchê fallirono. Ili 375.

PERUGIA, sua descrizione. I 72. PERUGIA, Oddo da, capitann di guerra de' Fiorentini. II

344. PERUGINI, prendono Asciesl.

prendono Spuleto. Iri 295.
 fanno pace con Cillá di Ca-

stelio. III 48.
— fanno guerra a' Tarlati con

buon successo. Ivi 242.

— sonn sconfitti dagli Arctini.
Ivi 244.

 PERUGINI, prendono la Città di Castello sopra i Tarlati.
 Hi 252.
 sdegnansi contro i Fioren-

 sdcgnansi contro i Fiorenlini per la presa d'Arezzo.
 Iri 287.

ottengono da'Fiorentini che
potessero tenere in Arezzo
un giudice d'appeilo. Ivi 288.

PERIZZI, loro compagnia, forniscono il re d' Inghilterra. Ili 32\$.

— quando falliscono di pagare.

Jei 315. — perché failiscono del tutto.

lei 375. PERUZZI, Bonlfazio, è capilano

di guardia o conservadore in Arezzo per il comune di Firenze. III 284. PERUZZI, Simone, uno de'die-

ci ambasciadori de Fiorentini al re d'Ungheria a Forli. IV 162. PEPPOLI, Romeo, uomo ric-

chissimo, cacciato di Bologna II 232. — vuol prender Bologna, e n'è

sconfitto. Ivi 244.
PEPPOLi, Taddeo, si fa signore di Bologna. Ili 196.

PERA, della, dove abitavano. 1 152. PESCIA, guastata da' Lucchesi.

1 409.

PESTILENZIA che fu în Firenze nel 1340, che vi moriro-

no quindicimiia persone. III 342. PETRELLA, Guidn dalla, capitano delle masnade de' Fiorentini, suo valore. II 229.

PIANDIMEZZO, preso da' Fiorenlini. 1 364.

PIANETi, loro congiunzioni, e che significassero. IV 71.

rentini. II 58. PICCIOLI, senza fioretti dentro

a'gigli, quando furon coniati in Firenze. Il 320. PICO, figliuolo di Saturno. 142.

PIENA grande che fu in Firenze nel 1333, descrizione del suoi danni. III 203,

PIERO, fratello del re Ruberto, viene in Firenze come signore. II 184.

PIERO, re di Cicilla, viene In aiuto al Bavaro. III 94. - ritorna in Cicilia, e il suo

navilio rompe in mare. Ivi 96. - dopo la presa di Melazzo

ammala e muore. Ivi 356. PIETRAMALA, da, vescovo d'Arezzo, prende più castella. U

PIETRASANTA, è data dai Fiorentini al vescovo di Luni, acció guerreggiasse i Pisani.

IV 52. PIGLI, dove abitavano. I 151. PILASTRI della loggia del pa-Iagio d' Orto san Michele. quando furono fondati. III

294. PIPINO, combatté contro il re-Federigo. I 36.

PIPINO secondo, figlinolo di Cario Martello, consacrato re. 1 38.

- quando passò in Italia. I 109. PIRRO signore di Macedonia sposa Andromaca. I 32. PISA, sua descrizione. I 73.

- perché assediala dal Bayaro e da Castruccio. III 34.

- si rende per tradimento di due cittadini. Ivi 35.

- quando si rende sotto la signoria di Castruccio. Jei 74. Gio. Villani T. IV.

PIANTREVIGNE, preso da Fio- PISA, è riformata dal Bayare sotto la sua signoria. III 96.

--- è în procinto di ritornare a stato ghibeliino, se non fosse l'aiuto de' Florentini. Ici 174.

--- muta stato o reggimento, e come fosse retta per l'avan-

ti IV 181. PISANI, loro guerra contro l Florentini per qual cagione.

1 225. - sono sconfitti. Ivi 226.

- fanno pace co' Fiorentioi. Ivi 280.

- la rompono. Ivi 283. - fanno la nuova pace. Ivi iri.

- sconfitti da' Fiorentini. Ici 381.

--- sconfittl in mare da' Genovesi. Ivi 422-423. - sconfitti dinuovo alla Me-

loria. Ivi 423 424. - si ribellano da Ugurcione

della Faggiuola. Il 195-196. - loro discordio e risse. Ici 245.

- rompono in parie la pace co'Fiorentini. Ivi 252. - prendono l' isola di Sardi-

gna. Ivi 269 e 274. - sono sconfitti in Sardigna

dail' infanto d' Araona. Ivi 291-292. - di nuovo sono sconfitti, e ri-

tornano a Pisa. Jei 298. - fanno pace coil'infante d'Araona, cedendogii la Sardigna. Ivi 305.

- ricominciano la guerra col re d'Araona. Ivi 336. - sono sconfitti in mare dal

re d'Araona, e fanno pace con Ini. Ivi 352. - loro sommossa sentita la co-

ronazione del Bayaro. III 25, 49

PISANI, cacciano per forza il vicario del Bavaro. Ili 122. — patteggiano co' Tedeschi la

compra di Lucca; battuti dai Fiorentini fanno pace insieme. Ivi 125-126.

sono ribenedetti dai papa .
 Ivi 132.
 danno preso i'antipapa Pie-

ro da Corvara a papa Giovanni. Ivi 149.

 fanno battaglia cittadina, e per quali cagloni. Ivi 258.

 si provveggono d'armi e di denari per assediar Lucca, mentre i Fiorentini ne trat-

tano ia compra. Ivi 359-360.
 loro infame tradimento sopra Francesco da Postieria

per farsi amici di messer Luchino. Ivi ivi. — pongono l'assedio a Lucea, e

prendono il Cerruglio. Ivi ivi.

loro armata, vengono aile

mani co'Fiorentini e gli sconfiggono. Ivi 365 e segg.
— dopo li lungo assedio pren-

dono Lucca a patti. Ivi 378
e segg.

 fanno pace co' Fiorentini, tenendo Lucca per quindiel anni. IV 15.

 sono sconfitti dalla gente di Luchino Visconti. Ivi 56.
 fanno lega con Mastino dei-

 fanno lega con Mastino della Scaia e con aitri. Ivi 67.
 fanno pace con messer Luchino Visconti, e quali furo-

no i patti. Iri 68. PISTOIA , presa da' Fiorentini.

ribeliata a'Florentini. II 57.
 presa da' Fiorentini e' Luc-

- presa da Fiorentini e Lucchesi. Iri 113.

 è presa da' Fiorentini. iil 54 e segg.

PISTOIA, è corsa dai Tedici e da'figlluoii di Castruccio, che

ne sono cacciati. III 116.

— si da a' Fiorentini per due anni. Ivi 166.

- suo castello, quando fabbricato. Ivi ivi.

PISTOLESI, sconfitti da'Fiorentini. 1 267.

 fanno triegua con Castruccio contro il volere de' Fiorentini. Il 241.

 fanno pace con Castruccio contro il volere de'Florentini. Ivi 241.

PODESTADE, quando fu eletta 1 212.

POGGETTO, Beltramo dei, legato deila Chiesa in Lombardia. Il 216-217.
POGGIBONIZZI, quando e per-

chė fatto, e perchė cosi chiamato. I 194.

— è ii bilico della Toscana.

Ivi ivi.

— preso da'Fiorentini. Ivi 278.

disfatto dai Fiorentini . Ivi
285.

 preso dai re Cario e da'Fio-

rentini. Ivi 347.

— preso e disfatto da' Fioren-

tini. Ivi 364.

— era bellissimo. Ivi ivi.
POGNA, preso da' Fiorentini.

POMPEO Gneo, fece ie mura aila nuova Firenze. 1 61. PONTADERA, castello disfatto

da'Pisani. II 7.

PONTE Cara di , Maffeo da , è fatto da'Fiorentini ioro capitano di guerra. Ili 361.

PONTE vecchio, quando cadde. I 195.

 quando fu compito, che fu rifattosopra l'autico. IV 78-79. PONTE vecchio, conteneva quarantatre botteghe, e quanto rendevano l'anno di pigione. IV 79. PONTORMO, sue mura quando

e perché rifatte da'Fiorentini. lil 270. PONTREMOLI, è preso da gen-

te dt Mastino delia Scala III 278-279. POPOLO, quando fu fatto in

Firenze. I 261.

— rimette i guelfi. Ivi 267.

male operazioni de'loro reggenti. III 352.

— superiore al grandi tlene tutti gii ufizi della città. IV

- fa nuovi tumulti in città, condotto da Andrea degli

Strozzi. Ivi 43.
— si fortifica contro i grandi.

Ivi 45.

— combatte gll Adimarl, i quali s'arrendono. Ivi ivi.

 assediati e vinii i grandi de' cinque sesti, va a combatter quelli d' oitrarno. Ivi 46.

combatte e vince i Nerli,
 Rossi, Frescobaidi, e Bardi,
 ardendo e rubando ie case
 loro. Ivi ivi.

 mnnta în grande stato d'autorită dopo ia sconfitta dei grandi. Ivi 47-48.
 PORCARO, è fatto per îl Ba-

varo signore di Lucca. Ivi 100.

— cacciato dalla signoria va in

- cacciato daila signoria va in Lombardia. Ivi ivi.

PORTA che va a Siena quando edificata in Firenze. III 53.

ua- PORTA di san Frediano, quannto do si cominció a fondaro. me. III 192.

PORTE del primo cerchio, dove fossero. I 126 e segg. PORTO pisano quando disfatto.

I 348.

- guastato. Ivi 469. PORTOVENERI, arse tutto, che

uon vi rimase casa. III 351. POSTIERLA, Francesco da, come sia tradito da Pisani, e tagliatogli la testa da messer Luchino Iri 359.

POZZO, castelio dei, quando o preso e diroccato da Fiorentini. III 74.

PRATESI sconfilli a Carmignano da'Pistolesi. 1 183. PRATO, disfatto da'Fiorentini.

I 173.
PRATO, Cardinale da, é inviato in Firenze dal papa per

pacificare 1 Fiorentini. II 86.
— si parte con onta. Ici 88

 suo tradimento. Ivi 92.
 suol intrighi per l'elezione del papa. Ivi 109.

 scrive segretamente al re di Francia che nomini papa Ramondo del Gotto. Iri ivi.
 sagace consiglio date a Clemente V, contro ii re di Francia. Ivi 123-124.

 viene a Genova per Incoronare l'imperadore Arrigo. Iri 159.

— i'incorona in Roma. Iri 169. PRESTATORI italiani fatti prendere in Francia dal re. 1 383. PRIAMO, va In Sicambra. I 33. PRIORI dell'arti, quando eletii,

e perché. 1 410.

— loro governo, e quanto duravano in esso. Ivi 410411.

PRIORI dove si facevano l'elezioni. I 411.

PRIORI, loro palagio, quando fu fatto in Firenze e dove. 11 29.

-- loro reggimento quando mu-

tato in Firenze. Ivi 310. - loro uficio, diventato nullo sotto l'Influenza del duca di

Calayra. III 16. - quando si fecero in Firen-

ze nuovi ordini per la loro elezione. Ivi 336 -- come siano avviliti sotto II

dominio tirannico del duca d'Atene. IV 10-11. PROCA Silvlo. I 46.

PROCITA, messer Gianni, di, valente cavallere, va al Paglialoco due volte. I 369.

PROCITA, messer Gianni di. ordina la rubellazione di Cicilia. I 389. - ne sollecita il re Piero d'A-

raona, Ivi 392. - suo consiglio contro il re

Carlo, Ivi 404. PUGLIA, divisioni e discordie fra' cittadini di molte città di quel regno. III 306-307.

PUGLIESI, sono cacciati di Prato da'Guazzalotti, III 351. PUGLIESI, Ridolfo, crede d'aver Prato; è preso, e fattagli a

torto tagliar la testa dal duca d'Atene. IV 6. PULCI, furon grandi intorno al

marchese Ugo. 1 152. PUNTAGLI, Gillolo, quando è podestà di Firenze. Il 96.

QUARTIERI, quando furono QUATTORDICI, loro confuso fatti in Firenze. IV 38-39. QUARTIGIANI , ordinano di ribellar Lucca a Castruccio. III 26

- è da lul scoperto il trattato, e sono impiccati e cacciati. lei ivi.

QUARTIGIANI, Pagano, è fatto signore del contado di Lucca, e quindi cacciato da Castruccio. II 196.

governo ; sono aboliti . I . 410.

- quando furono rieletti per rlformare la città di Firenze. e chi fossero, IV 34-35.

- cassano ogni ordine e decreto fatto dal duca d'Atene. Ivi 35.

QUERINI, di Vinegia, quando cacciati con la loro parte guelfa. II 148.

R

KADAGASIO, re de' Goti. I 84. RASPANTI, setta di popolani In Pisa, quando la governarono. IV 181.

RE longobardi. I 105-106 REA. I 46. RECANATI, si rende alla Chie-

sa. II 239.

RECANATI, è arsa e disfatta. Il 239. REGGENTI, di Firenze, loro ti-

REGGENTI, di Firenze, loro tiranoica signoria. ill 351-352. REGGIANI, si ribellano dalla Chiesa. Ill 88.

REMO, ucciso da Romolo. 148, RENZO, Niccola dl, è fatto tri-

buno di Roma a grido di popoio. IV 138. — manda una lettera al co-

 manda una lettera al comune di Firenze, e pol cinque solenni ambasciadori. IV 139.

 ia sua impresa fu gludicata fantastica e di corta durata. Ivi 140.

- vince i Colonnesi e altri suoi nemici. Ivi 157.

— come finisce la sua signoria. Ivi 157-158.
REPARATA, la chiesa di santa.

quando si ricominció a lavorare, che fu data in gnardla la fabbrica all'arte della lana. Ill 171-172.

Ricci, una delle maggiori case di popolani al tempo del duca d'Atene. IV 8. Ricci, Bartolo de', uno dei

Ricci, Bartolo de', uno dei cittadini eletti per riformare la città. IV 34.

Ricci, Rosso di Ricciardo de', uno de'tre sindaci riceventi la città di Lucca per il comune di Firenze. Ill 365. — è condannato dal duca d'A-

tene per baratteria. IV 7. RIDOLFO re della Magna, sconfigge il re di Boemia. I 385.

 suo carattere. Ivi ivi.
 quando e dove muore. Ivi 474.

RiETI, suoi ghibeilini cacciati, quando vi rientrano. Il 228. BISTRUCCIOLI, preso e disfatto da'Fiorentini. I 364.

RODI, presa dal maestro dollo spedale. Il 137.

ROMA edificata. 1 47.
 — sl resse a consoli e senatori. Ivi 50.

ri. Iri 50.
— quando é occupata dal Bavaro contro la volontá della

Chiesa. III 42.

ROMAGNA, la contea di , privilegiata alla Chiesa da Ridolfo eletto re de' Romani.

dolfo eletto re de' Romani. I 375. ROMANI, loro senno e valore.

1 50.

— loro sommossa sentita la

venuta del Bavaro loro re.
lil 21.

— si reggono a parte ghibelli-

na. Ivi 22.

— rompono i trattati col re

Ruberto. Ivi 23.
— sl battono valorosamente

contro il legato della Chiesa e il prence della Morea. Ivi 24.

- perchè si sdegnano contro il Bavaro. Ivi 62.

-- ingrati contro il Bavaro.
Ivi 89.

-- ioro male state ; tolgono la

signoria al re Ruberto e fanno senatori Stefano Colonna e Poncello Orsini. Ivi 111.

— fanno pace tra loro, grandl e il popolo, e mandano a Firenze per aver leggi e statuti. Ivi 328. ROMOLO e Remo. I 47.

— edifican Roma. Ivi ivi. ROSSI, di Parma, traditi e disertati da messer Mastino della Scala, fanno lega e amicizia col comune di Firenze. Ill 271. ROSSI, di Parma, loro famiglie, cacciate di Pontremoli della forza del Mastino, vengono in Firenze. Ili 279.

ROSSI, di Firenze, son combattuti e vinti dai popolo. IV

ROSSI, Glovanni Pino de', si tolgono dal comune di Firenze i suoi beni, Muore ad Avi-

gaone. lV 76. ROSSI, Marsilio, capitano del-

l'oste della lega. Ili 275.

— suo argomento per non aver
baltagha col Mastino. Ici ivi.

- va sopra Verona con i collegati. Ici 290:

291.

— muore di soverchie fatiche di guerra il mese stesso che mori il fratello Piero. Ivi-

293
ROSSI, Orlande de', nomo grosso o materiale, perchè fatto loro capitano da' Fiorcatini

all'oste di Lucca. III 289.

- rimane signore di Parma.
Il 253.

ROSSI, Piero, viene in Firenze, che di nemico diviene amico de' Florentini. III 27t.

e fatto capitano da Fioren-

tlni, e vittoria che riporta a Lucca sopra la gente del Mastino. Ivi ivi.

 va a Venezla per capitano dell'oste della lega. Ivi 273.
 prende un borgo di Padova, e suo strattagemma per ingannare il nemico. Ivi 280.

 deve essere ucclso per ordine del Mastino, e va a vuo-

to Il trattato. Ivi 288.

— prende Padova, o messer

Alberto della Scala. Ivi 292.

ROSSI, Piero, muore ferito all'assedio di Monselice. Iti 293.

ROSSIA, stella cometa, quando apparve in cielo. III 295. ROVIGNANI, dove abitavano. I

150. RUBACONTE, Il ponte a, quan-

do fatto I 249. RUBERTO, duca di Calavra .

capitano de'Fiorentini. Il 113.

— quando fu coronato del regno. Ivi 140.

- viene la Firenze, e dove alberga. Ici 150.

 contrasta la venuta dell'imperadore Arrigo a Roma. Ivi 166.

— fa guerra in Cicilia. Ivi 185. RUBERTO, re di Napoli, fa far pace tra molte città di Toscana. Il 200.

- fa gran guerra in Clellia.

Ivi 202:

- chiamato in soccorso da'Ge-

novesl. Ivi 207.
— arriva in Genova, e n'ha la

signoria. Ivi 208.

— va a corte di papa in Proenza. Ivi 211.

-- cattivo esito delle sue galee. Ivi 2t3.

-- scampa da morte in Avi-

gnone. Ivi 255.

— si parte da corte di papa

e ritorua a Napoll. Ivi 297.

— come scampa da morte. Ivi 315-316.

manda un'armata in Cicilia,
 e pol lu Maremma, e in Lunigiana. Jei 362-363.
 richiede i Florentini di nuo-

vi patti. III 16

— sentita la venuta del Bavaro de Romani, manda il pren-

ro de'Romanl, manda il prence della Morea a guerreggiare il territorio di Roma.

RUBERTO, re di Napoli, manda settanta galee con cinquecento cavalieri contro don Federigo di Cicilia. Ili 23.

— sua lettera mandata ai Fio-

rentini dopo il gran diluvio del 1333. Ivi 217. — rinnuova la guerra di Ci-

 rinnuova la guerra di Cicilia. Ivi 246.
 fa grande armata in Cicilia.

sentendo ii suo maie stato per il nuovo re Piero. Ivi 306.

--- ritorna il suo grande stuolo a Napoli con poco acquisto ed onore. Ivi ivi.

sua gente, prendono Lipari,
 e sconfiggono i Ciciliani. Ivi
 337.
 prende per assedio Melazzo

in Cicilia. Ivi 356.

RUBERTO, re di Napoli, ricusa per sua avarizia di mandar soccorso a' Fiorentini . III 372.

- chiede ai medesimi la possessione di Lucca, e l'ottie-

ne. Ivi 373.

— sua lettera al duca d'Ateno
quando seppe ch'avea presa

quando seppe ch'avea presa la signoria di Firenze. V 11.

- muore In Napoli di sua malattia. Ivi 23.

 suo carattere. Ivi 23-24.
 RUGGERt, arcivescovo di Pisa, fautore dei conte Ugolino, Io tradisce. I 451.

RUGGERI, frate, uomo dissoluto, capo della compagnia di Romania. Il 56.

RUSSI e Tartari , percorrono e devastano la Grecia . Il 294.

3

SABINE, rapite da'Romani. I 48. SACCHETTI, dove abitavano. I 152.

SACCONE, Dolfo e Piero, da Pietramala, fatti signori d'Arezzo per un anno. III 39. SACCONI, Piero e Tariato, erano nati per madre della casa de'Frescobaldi di Firen-

ze. III 264. SALIMBENI, prestano a' Sanesi ventimila fiorini d' oro . I 269.

SALVANI, Provenzano, grande uomo. 1 360. SAMMINIATO, si dá per cinque

anni alla signoria e guardia

del comune di Firenze. IV 129. SANESI, loro prima guerra coi

Fio entini. 1 193.

— sconfitti da'Fiorentini. 1 213.

 richiedono pace. Ivi ivi.
 ricominciano la guerra col Fiorentini. Ivi 228 al 231.

fanno pace. Ivi 231.
 vanno a oste a Colle, e sono sconfitti. Ivi 260-261.

sconfiggono i Pisani, e corrono la Vaidera. III 186.
 fanno pace insieme co' Pisani. Ivi 197.

fanno grand' oste per conquistar Grosseto. Ivi 250.
 ne sono cacciati. Ivi ivi.

SANESI, prendono per inganno la città di Massa sopra i Fio-

rentini. III 251. — per danari che danno a Ba-

tini.

SANGINETO, Filippo di, lasciato dai duca di Calavra per suo Inogotenente in Firenze. III 46.

 prende Pistola, ed è condotto in trionfo da'Fiorentini. Ivi 54 e segg.
 SANGIMIGNANO, perchè è con-

dannato dal comune di Firenze a doverne esser arsi centoquarantasetie nomini, e

che ne segua. III 182. SANGINIEGIO, disfatto da'Samminiatesi. I 208.

- rifatto, e pol disfatto. Ivi

SAN GIOVANNI, tempio a lui consacrato. I 66.

— guando fu coperio di mar-

mi. Ii 8-9.
— quando gli furon tolti i mo-

numenti e arche d'attorno.

Ivi 9

— quando è di nuovo ricoperto di marmi, perche pativa-

no le pitture e il mosalco interno IV 79. SANGIOVANNI, castello, quan-

do fu fatto. II 22-23. SAN MINIATO, suo martirio. I 78.

— chiesa fuor di Firenze quando fatta. Ivi 79. SANNELLA, della, dove abita-

vano. I 152. SANTA CROCE, quando fonda-

ta. II 13. SANTA MARIA a Monte, presa dopo un sanguinoso assaito

dopo un sanguinoso assaito da Fiorentini. III 28-29. SANTA MARIA del Flore. V. S. Reparata.

SANTA REPARATA, quando fondata, e con quaii denari. Il 16. SARACINI, vengono in Italia. I

116-117. — distruggon Francia. Ivi 117.

distruggon Francia. Ivi 117
 passano in Italia. Ivi 130.

rubano Genova. Ivi 131-132.

 prendono Calavra, o sconfiggono e prendono Otto. Ivi 137.

 passano in Ispagna e sono sconfitti. Ivi 335.
 loro vittoric contro il re di

Spagna. II 224.

— sono sconfitti dal re di Spagna. III 350.

SARDIGNA, l' isola di, privilegiata da papa Bonifazio VIII al re d'Araona, II 268.

al re d'Araona. Il 268.

— è presa dagli Araonesi. Ivi
274

SATURNO, re. 1 41.
— civilizza i popoli d'Italia.

Ivi 42.
— edifica Sutri. Ivi ivi.

- regnó in Italia trentaquatlro anni. Ivi ivi. SCALA, loro famiglia, d'onde provenne, e storia de' primi

di quella casa. Ill 326. SCALA, Alberto della, è mandato preso a Vinegia da Pie-

ro Rossi. Ivi 292.

— fa oste sul Mantovano, e ritorna in isconfitta. Ivi 356.

SCALA, messer Cane della, fa guerra a'Padovani. Il 205. — prende i borghi di Padova.

 Ivi 212.
 ė sconfitto da' Padovani o dal conte di Gorizia. Ivi 223.

dal conte di Gorizia. Ivi 225.

fa oste a Reggio, e se no parle subitamento II 253.

- SCALA, messer Cane della, dicesi che facesse avveienaro il conte di Gorizia. Il 270. — è guerreggiato da'Tedeschi.
- Ivi 300.
   gli fa partire. Ivi ivi.
- ricominela guerra ai Padovaui. III 42.
- acquista a patti la signoria di Padova. Iri 96-97.

   i Bresciani sconfiggono par-
- te di sua gente. Ivi 117.

   prende Trevigi, e vi muore, ed è sepolto a Verona.
- Fu il maggiore e più ricco tiranno di Lombardia . Ivi 127-128.
- fu valente tiranno e signore dabbene. Ivi 328.
   SCALA, Currado della, perché
- decapitato dal Bavaro. III 37. SCALA, Mastino, acquista la signoria di Brescia e di Bergamo. III 178-179.
- dovea esser preso o tradite da'Tedeschi. III 230.
- prende Colornio. Ivi 233.
   viene in possesso di Parma. Ivi 247.
- ha la signoria di Lucca da Oriando de' Rossi. Ivi 256-257.
- feilone e traditore e disleale tiranno. Ivi 257.
   ordina tradimento in Pisa
- per averne la signorla, e va a vuoto lei 258.
- come deinde i Fiorentini per la resa di Lucca. lei 260-261.
   dice a' Fiorentini di non
- voler danari per la compra di Lucca, ma che l'alutassero a prendere Bologna. Ici 261.
- sue masnade cavalcano sui Gio. Villani T. IV.

- Fiorentino guastando, e no son cacciati. III 269.
- SCALA, Mastino, tradisce e inganna i Rossi di Parma, e
- cosa ne avviene. ivi 271-272.
   per natura era vile di mettersi a fortuna di battaglia.
   Ivi 275.
- richiede di battaglia i collegati, e li vince. Ivi 290.
- si trova a mal partito, e ritorna in Verona. Iri 29t.
   trovandosi a mal partito tratta in segreto co'Venezia-
- ni. Ivi 301.
   quanta fosse la sua potenza prima della guerra cun la lega. Ivi 304.
- per resistere alla guerra gli conviene impegnare la corona e i gioielli. Ivi 305.

   va ad oste al castello di Montecchio per raequistarlu, e fallisce l'impresa. Ivi 303-
- come gli sia contraria la fortuna in ogni sua impresa. Iti 369.
- fa pace segretamente co'Veneziani. Ivi 316.
- va a Parma, e poi a Lucca riformandole a suo statu. Ili 331.
- perde Parma, ribeilatagli
   da messer Azzo da Correggio. Ivi 354.
   non potendo più tener Luc
  - ca, cerca di venderla a'Fiorentini o a'Pisani. Ici ivi.
    — manda a Ferrara suoi stadichi per garanzia a'Fiorentini de'patti della vendita di Lucca. Ivi 357.
  - tratta ancora co' Pisani ia vendita di Lucca, ingannando i Fiorentini. Ici 358.

SCALA, Mastino, è pagato definitivamente da' Fiorentini della compra di Lucca. IV 84. SCALI e Amieri, quando falliscono e per quanto. III 8. SCALI, Ilgo degli, capilano dei

Fiorentini in Lombardia. III

SCANACCI, Gulglielmo, degli Scannabecchi, è fatto dal Mastino suo vicario in Lucca. Ivi 331.

SCARPERIA, quando fu fatta. II 118.

SCHIATTA reale de'Troiani. SCIO, è presa da' Genovesi. IV

118. - ivi nasce la mastica, ch' è di gran frutto e rendita. Ivi ici.

SCOTTI, sono sconfitti a Vervicche dal re Adoardo d'Inghilterra. III 194-195.

SCOZIA, Il re di, fa gran guerra al re d'Inghilterra. Il 250. SEGA, Giovanni del, da Carlone, è capo di tradimento in

Firenze. III 108, - scoperto, è altanagliafo e Impalato. Ivi 109.

SEMIRAMIDE, fu dissoluta, I 19, SERRAGLINI, setta di cittadini rumorosi in Firenze, II

317. SERRAVALLE, si rende a'Lucchesi. Il 58.

- si då in guardia per tre anni a'Fiorentini. III 136. SERVIO Tullio. I 49

SIBILLA Erittea. I 41. SIENA, sua descrizione. I 76. - osteggiata da' Fiorentini.

277-278. - conglura e mutazione che - non polendo resistere alla

v'ebbe. II 209-210.

SIGNA, è arsa da Castruccio' II 356. - guando murata. III 9.

SILCESTRI, il vescovo di, decapitalo dal popolo di Londra. III 13.

SILVIO POSTUMO, figliuolo di Lavina. I 41.

SIMIFONTI, preso e disfatto dai Fiorentini. I 211.

SINOPOLI, è preso da'Genovesi, e rubato e guasto. IV 117. SIZII, dove abitavano. 1 150.

SMIRNE, è presa da' cristiani, e loro barbarie. IV 69-70. SOLDANIERI, dove abitavano.

I 151. SOLE, quando scurò. I 205. - quando scurò. Iri 249.

- quando oscurò II 231. - scurò nel Luglio del 1330.

III 147. - s'oscura il di 7 Luglio 1339. III 332.

SPEDITO di porte san Piero, nomo presuntuoso. Il 298. SPINI, Geri, patteggia la resa

di Montaccianico. Il 118. SPINOLI e Orii, capi in Genova di parle ghibellina Il 21.

- son cacciati di Genova. Ivi 181. SPINOLI, Gherardino, compra

Lucca per trentamila fiorini d'oro, III 131. - è in pericolo di perdere la signoria di Lucca. Ivi 136-

137. - va sopra Montecalini, e non lo può fornire per la forza de'Fiorentini. Ivi 140.

- corre Lucca, e fa implecare Pagano de' Quartigiani e altrl. Ivi 163.

forza de' Fiorentini, offre la

signoria di Lucca al re Giovanni, che l'accetta. III 157. SPINOLI, parte di Lucca dolendosi del re Glovanni e del

Lucchesl. Ivi 158. SPINOLI Ubizzino, è cacciato di Genova. Il 140.

SPULETINI, sconfiggono que'dl Rieti. III 344.

SPULETO, preso da'ghibellini. II 213.

- sue dissensionI, alla fine i guelfi sono cacciati. IV 182. SPULETO, messer Piero di messer Cello di, è cacciato di Spuleto e condannato nell'a-

vere. IV 182. STATUE delle arti situate a'pilastri d'Orto san Michele . quando furono ordinate. III

STELLA comata, quando apparve. I 317.

STINCHE, castello in Valdigreve, preso da'Florentini. II 96.

- prigione fatta in Flrenze . Iti 97.

STROZZI, Andrea degli, follo cavallere popolano, si fa capo di popolo. IV 43.

STROZZI, Francesco, uno del dieci ambasciadori de'Fiorentinl al re d'Ungheria. IV 162. SUGGELLO del comune di Firenze perché fu cambiato, e

a chi dato in guardia. Il 128. SUSINANA, Maghinardo da, prende Imola, II 22,

## T

TARANTO, Luigi di, prende TARLATI, Guido, quando scoper moglie la reglna Glovanna sua cugina. IV 149. - fugge da Napoli con Nicco-

la Acciaiuoll e sbarca in Maremma. Ivi 169.

- giunto a Flrenze, gli è negato l'ingresso, e va in Provenza. Ivi 177.

TARLATI, cacclati d'Arezzo, II 132. - ritornano In Arezzo e cac-

ciano i guelfi. Ivi 138. - loro podere, e come si cominclasse ad abbassare, III 243,

- quando di buona voglia ricusano alla signoria della città, rilasciandola a'Fiorentini. Ivi 283.

TARLATI, Guido, vescovo d'Ama invano, II 359.

rezzo, é deposto dal papa,

municato. III 8. corona il Bayaro in Milano. Ivi 21.

- perché abbandona il Bavaro. Ivi 38.

- muore a Montenero, ed è sepolto ad Arezzo. Ivi 38-39. TARLATI, Ridolfo, perde Città di Castello, III 252.

TAROUNIO superbo, 1 49, TARTARI, conquistano l'India.

- passano in Europa, Ungheria, e Pollonia: son morti al Danubio, Ivi 250.

- sconfiggono i Turchi. Iri 252.

- loro novità. Ivi 432. - loro costumanze. II 37-38.

TEDERIGO, duodecimo re di Francia. I 36.

TEDERIGO, fa deposto e fatto frate. I 36.

— fu rifatto re dopo dodici anni. Ivi ivi.
TEDERIGO, decimonono re di

Francia. I 37.

TEDESCHI, morti da' Fiorentini. I 296.

 loro poca fede. Il 289.
 vengono in Italia per far guerra a Messer Cane. Ivi

300.
— se ne partono. Ivi ivi.

TEDESCHI, dal Cerruglio, hanno per forza la signoria di Lucca. III 119.

 n' offrono la vendita a'Florentini. Ivi ivi.

offrono di nuovo ai Fiorentini l'acquisto di Lucca. Ivi
129.

TEDESCHI, della bassa Alamagna, si partono dal Bavaro, e si afforzano sul Cerruglio. Ivi 100-101.

TEDICI, Filippo, toglie la signoria di Pistola all'abate da Pacciano suo zio. Il 306.

traditore de' Florentini, dà
 Pistoia a Castruccio. Ivi 322.
 è morto da' villani. III 170.

TELOFRE, re Iongobardo, arde Roma. I 108. — vinto da Pipino. *Ivi* 109. TEMPESTE di mare grandissi-

me, in the tempo, e dove accadute. IV 54. TEMPIERI, fatti prendere dal

re di Francia. Il 124.

— ne fa bruciare cinquantasei.

Ivi 126.

TEODORICO, re de'Goti. I 92.

— prende tutta Italia. Ivi ivi.

— (suo figlio) viene in Italia.
Ivi 93.

- fa morire Boezio. Ivi 94.

TEODORICO, re de'Goti, muore. 194.

TERRE di Puglia e di Cicilia

si rubellano dal re Carlo. I 349. TERREMOTI grandissimi acca-

duti In più Iuoghi d'Europa nel 1348. IV 183 e segg. TESORO della Chiesa, perchè

depositato in Lucca. Il 159.

— quando rubato, e da chi.

Ivi 184.

TERZUOLI, Filippo, è abbocconato dal popolo di Firen-

ze. IV 35. TIBERINO Silvio. I 46. TIRANNI di Lombardia, esser

In In It is a long to the long that it is a long

 non si devono troppo gloriare della felicità mondana.
 Ivi 124.

TODINI, sono sconfitti da Perugini. II 149. TOLENTINO, Accorrimbono da,

è II secondo conservadore di pare stato In Firenze. III 55. TOLOMEI, fanno gnerra al con-

tado di Siena. II 261. TIZZANO, preso da' Fiorentini. I 274.

TORNAI, città forte e possente, è la chiave del reame di Francia. III 341. TORNAQUINCI, Biaglo capitano

de'Fiorentini. III 10.
TORNAQUINCI, Testa, capitano
de' Fiorentini, mandato in
aiuto a'Sanesi. III 93-94.
TORNAQUINCI, Ugolino, orato-

re del comune di Firenze. Il 144. TORRE di Babel, quando si co-

minciò. I 19.
TORRE del guardamorto, è tagliata da'ghibellini.1255-256 TORRE, i signori della, sono sconfitti e cacciati di Milano. I 382.

— la casa plù possente in Italia. Ivi ivi.

- si fanno signori di Milano.

TORRE, Guidello deila, signor di Milano, uomo di gran senno. Il 151.

 abbandona Milano dopo aver perduta la signoria. Ivi 153.

TORRI di Firenze quando furon tagliate e ridotte a cinquan-

ta braccia. I 264. TOSCANA, perchè così chlamata. I 42.

- suo sito. Ivi 66.

— sua potenza avanti ii dominio de'Romani. Ivi 69.

- suol vescovadi. Ivi 71.
TOSA, Simone della, è fatto
capitano de Fiorentini in Pl-

stoia. III 54.

TOSA, Simone e Pino, son tolti dal comune i beni ai loro figliuoli, stati dorrati dal medesimo anticamente. iV 76. TOTILE, re de Goti. I ST.

— guasta Italia. Ivi 87-88. — prende Firenze per ingan-

no. Ivi 88.

— redifica Flesole. Ivi 90.

— muore. Ivi 91.

TREMUOTI stati in Italia. II 29.
— quando furono nella Marca,
e sublissarono Norcia. III 106.
TREMUOTO grandissimo quando si senti in Firenze. II 324.
TRENTASEL humi nomini

TRENTASEI buoni uomini, quando ordinati. 1 337. TRINCIAVELLI, dove abitavano. I 151.

TRINITA, pente a santa, quando fatto la prima volta. I 275.

quando rovinó. Ivi 363.
 quando si cominció a rifondare con nuove plie, e quando fu finito. IV 79.

TRIPOLI, preso da' Saracini. I 456.

TROIA, perchė distrutta la prima volta. I 29.

 fu rifondata di maggior sito e grandezza. Ivi ivi.
 distrutta da'Greci. Ivi 30-31.

TULLIO Ostilio. 1 49.

— suo carattere. Ivi ivi.

- morl di folgore. Ivi ivi. TUNISI, il re di, come caccla-

to di signoria la racquista.

Il 243.

— è dinuovo caccialo dai re

suo nemico. Ivi 246.
TUNISI, discordie fra 1 reali

di quel regno, che s'uccidono insieme. IV 150 e segg. TURCHI, sconfilti dai frieri dei-

lo spedale. II 224.
 loro barbarie contro i Greci, che rimangono sconfitti.

III 137.
 — guastano di nuovo la Grecia, e danneggiano Costantinonoli. Ivi 178.

 sono sconfitti in mare da galee della Chiesa e del re di Francia. Ivi 235.

TURNO, d'Ardea. 1 42.

— uccide Pallas. Ivi 43.

— muore per mano d' l

- muore per mano d' Enea.

UBALDINI, sconfitti da' Fio-

 — quando tornarono all'ubbidienza de'Fiorentini. II 133.
 — si danno alla signoria del

comune di Firenze. Iri 257. UBALDINI, Ugolino, ordina tradimento in Firenze, ma in-

vano. III 108.
UBALDINI, son condannati nell'avere e nelle persone dal
comune di Firenze. IV 65.

UBERTI, d'onde la loro origine.

1 136.

— d'onde venuti, e dove abi-

tavano. Ivi 151.

— cominciarnno guerra co'con-

soli. Ivi 196. URERTI, Azzolino, Neracozzo e Conticino sono loro taglia-

to le teste. I 363-364. UBERTI, Farinata degli, sua sagacità. I 294.

 uno de due eletti per ingannare i Fiorentini. Ivi 297-298.
 difende Firenze che non sia

disfatta. Iri 306. UBERTINI, Francesco di Guido Molle degli, rubella Castiglione a'Fiorentini, e preso, gli è tagliata la testa dal du-

gli è tagliata la testa dal duca d'Atene. IV 13. UFICIO de'dodici buoni unmini popolani, quando e perchè fatto in Fireoze. II 230.

UGHI, dove abltavano. I 151. UGO, marchese, si stabilisce in Firenze. I 138.

- sua curiosa visione. Ivi ivi.
- sa fare sette badie. Ivi 138.
- inuore in Firenze. Ivi 139.

-- inuore in Firenze. Ivi 139.
UGOLINO, conte, cacciato di
Pisa. I 378.

-- tradisce il Giudice Nino, ed è

fatto signore di Pisa. Ivi 450.

— fece avvelenare il conte Aoselmo da Capraia. Ivi ivi.

— messo in carcere con i fi-

glluoli e nipoti. Ivi 451. — è fatto morir di fame. Ivi

UNGARI, chlamati da Alberigo guastano Toscana e Roma. I 131.

UNGHERIA, il re d', fa guerra a quello di Boemia. I 290. UMBERTO, Carlo re, quando muore, e come succede ai regno d'Ungherla il suo fi-

glinolo Lodovico. IV 14.
URBANO quarto, come eletto.
I 312.
— elegge Carlo d'Angiò re di

Cicilia e di Puglia viveote Manfredi. Ivi 314. — muore. Ivi 317. URLINBACCA, tedesco, è preso

da Castruccio. II 331.
UZZANO , quando s' arrendò
a' Fiorentiol. III 233.

v

VAIOLO, sua corruzione quando fu grande in Firenze, che

mnrirono più di duemila fanciulli. III 250. rentini. I 229.

VALLERI, Alardo dl., ordina il piano di battaglia contro Curradino, I 352

VALOS, Carlo conte di, privilegiato da Martino guarto del reame d'Aragona. | 420.

VALOS, Carlo di , fratello dei re di Francla, conquista Fiandra, ii 33.

- viene in Flrenze chiamato da papa Bonifazio VIII. Ivi 17. - caccia con inganno la parte

bianca. Ivi 50. - va in Cicilia. Ivi 54.

- fa vergognosa pace con don Federigo. Ivi 55.

- ritorna in Francia. Ivi ivi. VALOS, Filippo di, viene in Italia per ordine della Chie-

sa. II 216. - ritorna vituperosamente in

Francia. Ivi 218. - è coronato re di Francia.

III 83. - V. Filippo di Valos re di Francia.

VECCHIETTI, dove abitavano. I 151.

VENEZIANI e Genovesi, dove e perchè cominció la loro prima guerra. I 282.

- sconfitti da'Genovesi. II 29. - fanno pace. Ivi 30.

- sono sconfitti a Ferrara. Ivi 141. - danno all'imp. Arrigo mille

libbre di Veneziani grossi. lei 155. - fanno guerra con gli uscitl

di Genova, ma Castruccio riduce loro a patti. Ili 60. per loro viltà e tema de'Ge-

novesi fanno pace con essi. Ivi 160.

VALDAMBRA, disfatta da' Fio- VENEZIANI e Genovesi, fanno iega col comune di Firenze per far guerra al Mastino. III

- prendono le saline al Mastino. Ivi 279.

- Ingannano e tradiscono i Fiorentini, facendo segreta pace col Mastino. Ivi 316.

- prendonn Giara dono lungo assedio per carestia. IV 129.

VENTI elttadini, ioro uficio, creato da Fiorentini per trattare la compra di Lucca. Iil 357.

- come fanno disordinate spese e gravezze sopra i cittadini. Iri 358.

- loro uficio, quanti faili commessero per la compra di Lucca. Iri 364.

- quando cessa, e che ne succede. IV 8-9

VENTO pestilenziale quando fosse in Europa. II 284. VENTURINO, frate da Bergamo,

commuove molti Lombardi e Toscani a penitenza. III 241. - viene in Firenze, quindi va a Roma, e di iá ad Avignone, e viene in disgrazia del papa. Ini ici.

VERNIA, preso e disfatto da Fiorentini. I 288. - e Mangone, per quai cagio-

ne doverono mandare in Firenze un palio di drappo ad oro per la festa di san Giovanni. II 75-76. - quando son comprati da'Bar-

di da Benuccio Salimbeni. Ivi 302.

- s'arrende al comune di Firenze, pagandone a Piero del Bardi quattromila novecento sessanta fiorini d'oro, Ill 350.

togliendola al re Giovanni. Ш 184. - mnore, e succede alla si-

gnorla di Milano messer Luchino. Iri 333-334.

VISCONTI, Galeasso, prende Placenza, II 168. - prende per assalto Cremo-

na. Ivi 231.

- dopo la morte di suo padre Maffeo si fa signore di Milano. Ivi 246.

- cacciato di Milano va a Lodi. /ri 260.

- prende Moncia sopra la Chiesa. Ini ivi. - rientra în Milano, e n'e fat-

to signore col favore di queili che l'aveano cacciato. Iri 262. - è deposto dal Bavaro della

signoria di Milano. III 31. - muore poveramente all' assedio di Pistoia in servizio

di Castruccio. Jei 81. VISCONTI, Giovannino, è fatto cardinale dall'antipapa Piero

da Corvara. III 110. - fatto cardinale dal Bayaro, rinunzia il cardinalato, ed è ribenedetto e fatto vescovo di Noara da papa Giovanni. Iri 132.

VISCONTI, Luchino, quando è fatto signore di Milano. III 334.

→ sl collega co'Pisani, e manda loro mille cavalieri per l'assedio di Lucca, Ivi 359,

- perché si fa nemico de'Pisani. IV 53. - sua guerra co' Pisani, esito

poco felice. Ini 56-57. - fa pace co' Pisani, e con quali condizioni. Iri 68.

Gio. Villani T. IV.

VISCONTI, Azzo, prende Pavia, VISCONTI, Luchino, come ebbe Parma, e descrizione del suo potero. IV 123-124.

VISCONTI, Maffeo, cacciato di Milano. II 74.

- sue argute risposte. Ivi 75-76.

- ritorna in Milano. Ivi 153. - tradisce Guidetto della Tor-

re. Iti fei - mpore a Chiaravaile. Ivi 246.

VISCONTI, Marco, si pone all'assedio a Genova co'ghibellini usciti di quelia. Il 206.

- richiede il re Ruberto di combattere corpo a corpo. Iti 209. - sconfigge e uccide Ugo dal

Balzo. Ivi 212. - è sconfitto dalla gente della

Chiesa. Iri 269. - perchè viene in Firenze. III 123.

- parte, e va a Milano. Ivi 124.

- è strangolato da suoi fratelli. Ivi ici.

VISDOMINI, Cerrettierl de', & fatto cavaliere dal duca d'Atene, IV 10.

- consigliere della tirannide del duca d'Atene. Ivi 19. Vispignano, Giovanni da, santo uomo, quando morto in Firenze. III 162.

VITERBO, sua descrizione, I 75 - si rende alia Chiesa. Iri 133.

VITTORI, Pagolo di Boccuccio, uno de' dieci ambasciadori de'Florentini al re d'Ungheria. IV 162.

VITTUAGLIA, sua carestia in Italia, I 441. VOLTERRA, sua descrizione. I

76. 51

VOLTERRA, si leva ad arme e a romore, e se ne fa signore Ottaviano de' Belforti. III

344. VOLTERRANI, sconfitti da'Fio-rentini. I 279. ZENOBIO, santo, vescovo di Firenze. 1 85.

- suo corpo quando fosse ri-- loro guerra con Sangimignano. II 142. trovato, e dove. III 155.

> FINE DEL TOMO QUARTO ED ULTIMO DELLA CRONICA DI GIO. VILLANI.



## INDICE

## DRE OUARRO VORUER

## LIBRO DUODECIMO

| CAP. I. Qui comincia il duodacimo libro; come il daca d'Atene         |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| e conte di Brenna di Francia occupò la signoria di Firenze,           |   |
| a queilo che ne serni.                                                |   |
| CAP. II. Di certe siustiale che 'l duca fece in Pirenze per esserne   |   |
| signore                                                               |   |
| CAD III Come il doca d'Atene inzannò e prese e tradi i priori, e      |   |
| facesi signore di Firanze, ovvero tiranno                             |   |
| CAD IV Is come della lettera che il re Ruberto mendò al duca          |   |
| d'Ateoe, quando seppe ob'egli avea presa la signoria della sittà      |   |
| di Firenze                                                            |   |
| CAP. V. Come i ghibellini d'Aresso antrarono per furto nella terra,   |   |
| e furoco esecisti poi                                                 | 5 |
| e furcoo eseciati poi                                                 |   |
|                                                                       | ' |
| CAP. VII. Come papa Ciemente sesto fece più cardinali, infra' quali   |   |
| fece cardinale messer Andrea Ghinl di Firenze veacovo di              |   |
| Tornai                                                                | 1 |
| CAP. VIII. Queilo che il daca d'Atene fece la Firenze mentre che      |   |
| ne fo signore, ovvero tiranno                                         | 5 |
| CAP. IX. D'una compagnia di geote d'arme cha feciono i soldati de'Pi- |   |
| ani                                                                   | 2 |
| CAP. X. Quando mori il re Raberto re di Cicilia e di Gerusalem. > 21  | 3 |
| CAP. XI. Come papa Ciemente sesto ordinò il giubbileo a Roma          |   |
| nel 1350                                                              | 4 |
| CAP, XII. D'ono grande fuoco che fu in Pictrasanta it                 | i |
| CAP, XII. IP one grande luces ene in in Fictiones in questo anno.     | 5 |
|                                                                       | Ť |
| CAP. XIV. Come Messins si robellò a quelli di Raona ebe la signo-     |   |
| regrievano, e nome la ratopistacono                                   | ۲ |

| CAP. XXXVIII. Ancora della guerra di messer Luchino Visconti                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| co' Pisaul ,                                                                                                                    |
| CAP. XXXIX. Come i cristiani presono la città delle Smirne sopra                                                                |
| a'Turehi                                                                                                                        |
| CAP. XL. Come fu morto il re d'Erminia                                                                                          |
| CAP. XLI. Della conginuzione di Saturno e di Giore e di Marte nel                                                               |
| segno d'Aquario                                                                                                                 |
| CAP, XLII. Quando mori messer Ubertino da Carrara signore di Pa-                                                                |
| duva, e queilo ehe segui della sua morte                                                                                        |
| CAP. XLIII. D' una sapra legge che fece il comune di Firenze con-                                                               |
| tro a' cherici                                                                                                                  |
| CAP. XLIV. Come il popolo di Firenze tolse certe possessioni e be-                                                              |
| ni a certi grandi gentili nomini donati loro per lo comune di                                                                   |
| Pireuze                                                                                                                         |
| CAP. XLV. Come volle essere tolto il castello di Pueccehio al co-                                                               |
| mone di l'irenze                                                                                                                |
| CAP. XLVI, Di certi lavori e altre cose fatte per lo comune di Fi-                                                              |
| renze in questi tempi                                                                                                           |
| CAP. XLVII. Come il re Adoardo terso d'Inghilterra venne in Fian-                                                               |
| dra, e mandò soa oste in Guaseogna e in Brabante contra il re                                                                   |
| di Francia                                                                                                                      |
| CAP. XLVIII. Come il re d'Ungheria venne in Ischiavonia, e come                                                                 |
| formorto il re di Pollonia                                                                                                      |
|                                                                                                                                 |
| de danari gli restavano a dare per la compra di Lucca 84<br>CAP. L. Di più novità fatte e occorse in Firenze in questo medesimo |
| anno,                                                                                                                           |
| CAP. LI. Come e perchè modo fu morto Andreasso, che duvea esse-                                                                 |
| re re di Gerusalemme, di Ciellia e di Paglia 86                                                                                 |
| CAP. LII. Di quello che segul poi della morte di Andreasso s 88                                                                 |
| CAP. Lill Come in Firenze si fece nuova moneta d'argento 90                                                                     |
| CAP. LIV. Come furono morti il conte d'Analdo e 'I marchese di                                                                  |
| Giultleri da'Fresoni , 91                                                                                                       |
| CAP. LV. Del fallimento della grande e possente compagnia de'Bardi                                                              |
| di Firefre ,                                                                                                                    |
| CAP, LVI, Di novità state in Firenze in questi tempi 93                                                                         |
| CAP. LVII. Come il ra di Francia diede rappresaglia sopra i Fio-                                                                |
| rentini per tutto soo reame a petizione del dusa d'Atene . » 94                                                                 |
| CAP. LVIII. D'una grande dissensiona che fu in Firenze dal comu-                                                                |
| ne allo inquisitore de'paterini                                                                                                 |
| CAP, LIX. Come il re d'Ungheria seppe la morte d'Andreasso, e ven-                                                              |
| ne in Isehiavonia non grande esercito per soccorrere Giara, e                                                                   |
|                                                                                                                                 |

| in Piccordis per accontarsi co'Fiamminghi » 107                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| CAP. LXVI. Coma il ra di Francis con sua oste seguiva il ra d'In-             |
| ghilterra                                                                     |
| CAP. LXVII. D' una grande e aventurata sconfitta ch'ebbe il re Fi-            |
| lippo di Francia da Adourdo terzo re d'Inghilterra a Crael in                 |
| Piccardia                                                                     |
| CAP. LXVIII. Quello che il re d'Inghilterra con sua este fece dopo            |
| la detta vittoria avuta a Creci                                               |
| CAP. LXIX. Come Luigi il giovane, che tiene la Cicilia, richbe Me-            |
| lazzo, e trattò di fare parentado col re d'Ungheria » 116                     |
| CAP. LXX. Come certe galce de' Genovesi passarono nel mare Mag-               |
| giore, e presono Sicopoli e l'isola di Scio » 117                             |
| CAP. LXXI. Di certe novità che furono in questi tempi nel regno di            |
| Puglia                                                                        |
| CAP. LXXII. Di certi ordini che si feciono in Firenze, che niuno              |
| forestiere potesse svere ufici di comune, e come si compiè il                 |
|                                                                               |
| ponte a Santa Trinita a ivi                                                   |
| ponte a Santa Trinita                                                         |
|                                                                               |
| CAP. LXXIII. D'una grande carestia che fu in Firenze e d'intorno in           |
| CAP. LXXIII. D'una grande carestia che fu in Firenze e d'intorno in più parti |
| CAP, LXXIII. D'una grande carestia che fu in Firenze e d'intorno in più parti |
| CAP. LXXIII. D'mas grande encette che fi ni Firenze a Ulinterno in più perti  |
| CAP. LXXIII. D'ana grande essestia che fo in Firenze e d'intorno in più perti |
| CAP. LXXIII. D'man grande encette che fi ni Firenze a Ulinterno in più perti  |
| CAP. LXXIII. D'man grande encette che fi ni Firenze a Ulinterno in più perti  |
| CAP. LXXIII. D'una graode executic che fini Firense a Ulintorno in più perti  |
| CAP. LXXIII. D'mas grande excetta che fi ni Firense a Vintorno in più parti   |
| CAP. LXXIII. D'mas grande encette che fin is Firenze a Vinterno in più parti  |
| CAP. LXXIII. D'mas grande excetta che fi ni Firense a Vintorno in più parti   |
| CAP. LXXIII. D'mas grande encette che fin is Firenze a Vinterno in più parti  |

Ť

| CAP, LXXXI. Come la città di Giara in Ischlavonia s'arrendè a'Ve-   |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| periani                                                             | 120  |
| CAP, LXXXII. Di certe novità che furono nel castello di Sammi-      | 3    |
| nisto del Tedesco, e come si dicrono alla signoria e guardia        |      |
| del comune di Firense per oinque soni                               | 1-1  |
| CAP. LXXXIII. Di certe novità e ordini che si feciono in Firense    | i.   |
| per lo caro ch'era, o per la mortalità che fu                       | . 2. |
| CAP, LXXXIV. Di grande mortalità che fe in Firenze in questi tem-   | LJU  |
| pi, ma più grande altrove, nome diremo appresso »                   | .3.  |
| CAP. LXXXV. Come Carlo di Boemia eletto nunvo imperadore ven-       |      |
| ne in Chiarentana                                                   | 134  |
| CAP. LXXXVI. Di certo perlamento che fece il re di Francia per      | 154  |
| andere contro al re d'Inghilterra                                   | 135  |
| CAP. LXXXVII. Del parlamento che fece il re d'Inghilterra co'Fiam-  |      |
| minghl c col dues di Brahante                                       | t-t  |
| CAP. LXXXVIII. Di novità e discordia che furono in Genova . »       | -26  |
|                                                                     | Lib  |
| CAP. LXXXIX. Come l'Aquila e l'altre terre d'Abrutti si rubella-    |      |
| rono a'reali di Puglia                                              | 137  |
| CAP. XC. Di grandi novità che furono in Roma, e come i Romani       |      |
| feeiono tribuno del pupolo                                          | 138  |
| CAP. XCI. Di certe tempeste e fuochi nhe furonn in Firenze »        | 140  |
| CAP, XCII. Ancora di novità che furono in Firenze, e di certi or-   |      |
| dini che ai feciono contro a'ghibellini                             |      |
| CAP, XCIII. Come messer Carlo di Brois fu isconfitto in Brettagna,» | 142  |
| CAP. XCIV. Come quegli della città di Liegge furono sconfitti dal   |      |
| loro vescuvo e dal duca di Brabante                                 | ivi  |
| CAP, XCV. Come il navilio che il re di Francia mandava per fur-     |      |
| nire Calese, fo aconfitto dalla gente del re d'Inghilterra . »      | 143  |
| CAP. XCVI. Come il re di Francia s'affrontò con sua oste per com    |      |
| battere col re d'Inghilterra                                        | 144  |
| CAP. XCVII. Come in Firenze si feec nuova moneta, prggiorando       |      |
| la prima                                                            | 147  |
| CAP. XCVIII. Come in ciclo apparve una cometa »                     | 148  |
| CAP. XCIX. Come messer Luigi prenze di Taranto prese per moglie     |      |
| la regina di Puglia sua cogina carnale                              | 149  |
| CAP. C. Di certe battaglie che feciono i Genovesi co' Catalani in   |      |
| Sardigna e in Coraica                                               | ivi  |
| CAP. Cl. Come volle essere tolto per tradimento il castello di La-  |      |
| terino a' Finrentini                                                | 150  |
| CAP. CII. Come i reali del regno di Tunisi in Barbarla per loro di- |      |
| soordie s'uccisono insieme                                          | ivi  |
| CAP. CIII. Come la città di Sermona e altre terre s'arrenderono al  |      |
| re d'Ungheria.                                                      | 154  |
|                                                                     |      |

| 400                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| CAP. CIV. Come i reali di Puglia si raunarono con loro isforzo alla    |
| oittà di Capova                                                        |
| CAP. CV. Di novità e battaglie che furono in Roma: come i Colon-       |
| pesi furono sconfitti, e poi come il tribuno fu caccisto della         |
| signoria                                                               |
| CAP. CVI. Come mor! Lodovico di Baviera che al ahiamava Impera-        |
| dore, e fu eletto imperadore il re d'Inghilterra 158                   |
| CAP. CVII. Come il re d'Ungheria passò in Italia per andare in Pu-     |
| glia a fare la vendetta del sno fratello Andresso > 159                |
| CAP. CVIII. Come il comune di Firenze mandò una ricca ambasciata       |
| al re d'Ungheria                                                       |
| CAP. CIX. Come fu isposta l'ambascista al re d'Ungheria a Rimino       |
| per messer Tommaso Corsini dottore di legge » 163                      |
| CAP. CX. Risposta fatta in presenzia del re d'Ungheria s'nostri am-    |
| baseisdorl per lo venerabile uomo messer Giovanni eberico di           |
| Visprimiense, a eni il re la commisc , » 166                           |
| CAP. CXI. Come il re d'Ungheria entrò nel regno di Puglia, ed ebbe     |
| la signoria cheto e sanza contasto                                     |
| CAP, CXII, Come il re d'Ungheria fece morire il duca di Durazzo,       |
| e fece pigliere gli altri resli                                        |
| CAP. CXIII. Come de'soldati stati al soldo del re d' Ungherla, e di    |
| quelli stati con messer Luigi di Taranto, si fece una gran com-        |
| pagnia per partirsi del Regno                                          |
| CAP. CXIV. La lettera che mondò il re d'Ungheria al comune di          |
| Firenze                                                                |
| CAP. CXV. Come messer Luigi di Tarento e la regina Giovanna ar-        |
| rivarono in Provenza                                                   |
| CAP. CXVI. Di certi signori e donne che passarono per Firenze. » 78    |
| CAP. CXVII. Quando si cominciò a fondare il mpro di san Gregorio       |
| in Arno che richiude due pile del ponte Rubaconte » ivi                |
| CAP. CXVIII. Come i Bostoli furono escciati d'Arezzo e Il perchè.» 179 |
| CAP. CXIX. Di certe novità che furono in Firenze in questi tempi.» 80  |
| CAP. CXX. Come la città di Pisa mutò stato e reggimento » 181          |
| CAP. CXXI. D'uno grande miracolo ch'apparve in Vignone in Pro-         |
| venta                                                                  |
| CAP. CXXII. Come i guelfi furnno esceisti di Spuleto » ivi             |
| CAP. CXXIII. Di grandi tremoti che furono in Vinegia, in Padova,       |
| in Bologna e altrove                                                   |
| CAP. CXXIV. Di grandi tremoti che furono in Friuli e in Baviera,       |
| e in Chiarentana e nella Magna e in più contrade » ivi                 |
| Elogio di Giovenni Villani, Documenti ed Indici « 18                   |
| Appendice di Doonmenti e Note di Frano, Gherardi Dragomanni 27         |
|                                                                        |



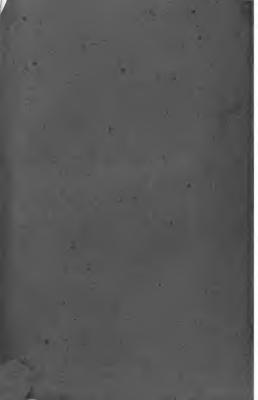

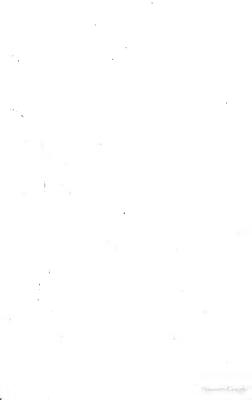



